

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

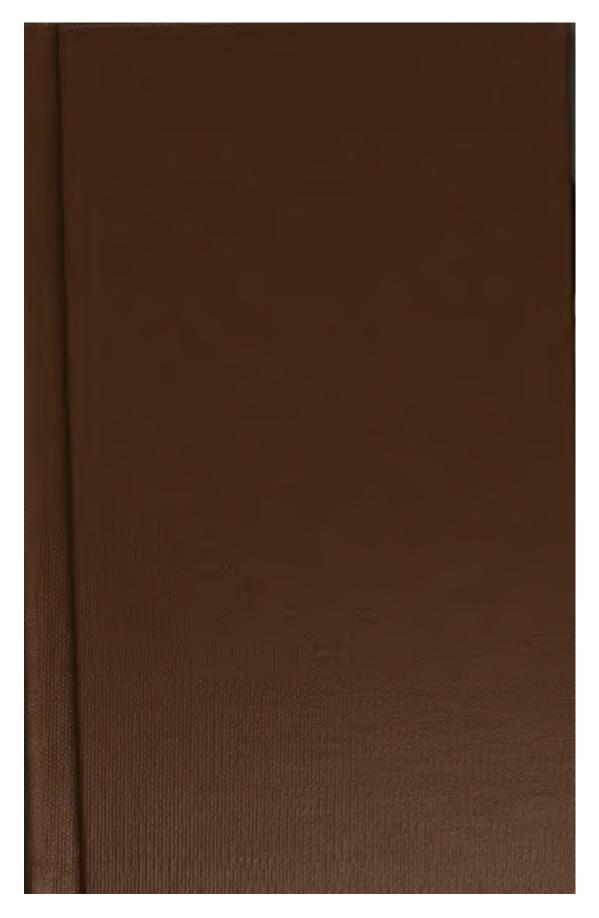





### ISTORIA CIVILE

DEL

# REGNO DI NAPOLI

D. I.

PIETRO GIANNONE

TOMO OTTIPO

A richiesta di molti associati all'istoria di Napoli del Giannone, si è determinato l'editore a pubblicare le opere postume e la vita di questo celebre scrittore.

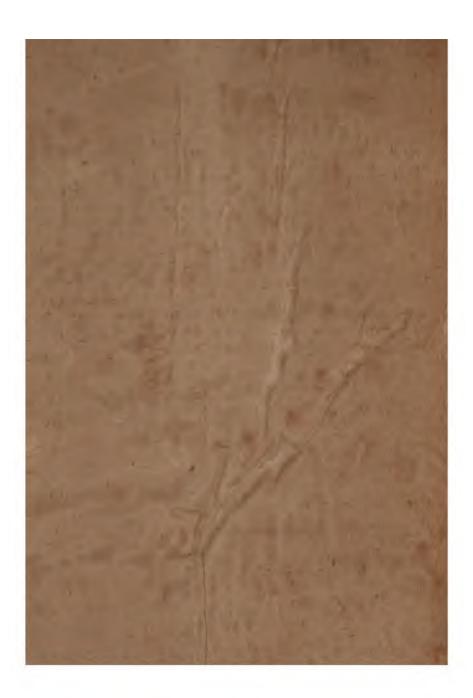



# ISTORIA CIVILE

DEL

# REGNO DI NAPOLI

D I

# PIETRO GIANNONE.

GIURECONSULTO ED APPOCATO NAPOLETANO

CON ACCRESCIMENTO DI NOTE, RIFLESSIONI, MEDAGLIE, E CON MOLTISSIME CORREZIONI, DATE E PATTE DALL'AUTORE, E CHE MON SI TROYANO NÈ NELLA PRIMA, NÈ NELLA SECONDA EDIZIONE.

TOMO OTTAPO

IN CUI CONTIBUSI LA POLISIA DEL REGNO SOTTO
AUSTRIACI.

ITALIA

MDCCCXXI

# TAVOLA

# DE'CAPITOLI

CONTENUTI NEL TOMO OTTAVO.

### LIBRO XXXVI.

Pagi 1

|     | $\boldsymbol{D}$                                                                                  |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| •.  | I. Di don Antonio Alvarez di Toledo Duca d'Alba,                                                  |      |
|     | e del suo infelice, e travaglioso governo. Pag.                                                   | 2    |
| •   | II. Del Governo di don Ferrante Asan di Riviera Duca                                              |      |
|     | d'Alcalà                                                                                          | 6    |
| •   | III. Di don Emmanuele di Gusman Conte di Monterey; e degli innumerabili soccorsi, che si cavarono | •    |
|     | dal Regno di <b>gente, e di denaro in te</b> mpo del                                              |      |
|     | suo governo                                                                                       | 12   |
| •   | 1V. Del Governo di don Ramiro Gusman Duca di<br>Medina las Torres; e de'sospetti, che s'ebbero    |      |
|     | di nuove invasioni tentate da Franzesi                                                            | 90   |
|     | V. Il Principato di Catalogna si sottrae dall'ubbi                                                | . 20 |
| •   | 1.16 Frincipalo di Caldiogna si solirae dali abbi                                                 |      |
|     | dienza del Re, e si dà alla protezione, e do-                                                     |      |
|     | minio Franzese. Il Regno di Portogallo pari                                                       |      |
|     | mente scuote il giogo, ed acclama per Re                                                          |      |
|     | Giovanni IV. Duca di Braganza. Guerre cru-                                                        |      |
|     | deli, che per ciò s'accendono per la ricupe-                                                      |      |
|     | razione della Catalogna; per sostegno delle                                                       |      |
|     | quali, siccome per quella di Castro, bisognò                                                      |      |
|     | pure dal Regno mandar gente, e denaro                                                             | 24   |
|     | 1. Il Regno di Portogallo scuote il giogo, e si sottrae                                           | -4   |
|     |                                                                                                   | 28   |
|     | dalla corona di Spagna                                                                            | 20   |
| AP. | VI. Caduta del Conte Duca, che portò in conseguenza                                               |      |
|     | quella del Duca di Medina, il quale cede il                                                       |      |
|     | governo all'ammiraglio di Castiglia suo suc-                                                      | _    |
|     | cessore                                                                                           | 32   |
| CAR | . VII. Del breve governo di don Giovanni Alfonso Enri-                                            |      |
|     | ques ammirante di Castiglia 🚁                                                                     | 36   |
|     |                                                                                                   |      |

| CAP. | 1. Del governo di don Rodrigo Pous di Leon Duca          |                 |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|      | d'Arcos; e delle spedizioni, che gli convenne            |                 |
|      | di sare per preservare i presidj di Toscana              |                 |
|      | dalle invasioni dell'armi di Francia                     | 41              |
| Cur. | IL Sollevazioni accadute nel Regno di Napoli, prece-     | •               |
|      | dute da quelle di Sicilia, ch' ebbero opposti            |                 |
|      | successi: quelle di Sicilia si placano: quelle di        |                 |
|      | Napoli degenerano in aperte ribellioni                   | 45              |
| Car. | III. Venuta di don Giovanni d'Austria figliuolo natu-    | •               |
|      | rale del Re; che inasprisce maggiormente i sol-          |                 |
|      | levati, i quali da tumulti passano a manifesta           |                 |
|      | ribellione. Fa che il Duca d'Arcos gli ceda il           |                 |
|      | governo del Regno, credendo con ciò sedar le             |                 |
|      | rivolte. Parte il Duca, ma quelle viepiù s'ac-           |                 |
|      | crescono                                                 | 52              |
|      | I. Don Giovanni d'Austria prende il governo del          |                 |
|      | Regno                                                    | 36              |
| CAP. | IV. Di don Innico Velez di Guevara e Tassis, Conte       | •               |
|      | d'Onatte, nel cui governo si placarono le sedi-          |                 |
|      | zioni, e si ridusse il Regno sotto al pristino           |                 |
|      | dominio del Re Filippo                                   | 58              |
| CAP. | V. Il Conte d' Onatte restituisce i presidj di Toscana   |                 |
|      | all'ubbidienza del Re, e rintuzza le frequenti           |                 |
|      | scorrerie de' banditi. Sua partita: monumenti,           |                 |
|      | e leggi, che ci lasciò                                   | <b>6</b> u      |
| CAP. | VL Governo di don Garzia d'Avellana, ed Haro Conte       |                 |
|      | di Castrillo, nel quale il Duca di Guisa con             |                 |
|      | nuova armata ritenta l'impresa di Napoli, ed             |                 |
|      | entra nel golfo, ma con infelice successo                | 6. <sub>í</sub> |
| CAP. | VII. Crudel pestilenza miseramente affligge la città, ed | ٠.۲             |
|      | il Regno: si estingue, ed al Conte vien dato             |                 |
|      | successore                                               | 68              |
|      |                                                          | •               |
|      |                                                          |                 |
|      | LIBRO XXXVIII. Pag.                                      | <b>~</b> 5      |
|      |                                                          | ,               |
|      |                                                          |                 |
| Cap. | I. Il Conte di Penaranda manda dal Regno soccorsi        |                 |
|      | per l'impresa di Portogallo: reprime l'insolen-          |                 |
|      | ze de' banditi ; e festeggia la natività del Principe    |                 |
|      | Carlo, e le nozze dell'Imperador Leopoldo con            |                 |
|      | Margarita d'Austria figliuola del Re: parte indi         |                 |
|      | 1 1 1                                                    | 78              |

|      | BE CAPITOLI.                                                                                  | •    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Car. | II. Governo di don Pascale Cardinal d'Aragona. Pag.                                           | 80   |
| CAP. | III. Morte del Re Filippo IV. suo testamento, e leggi,                                        | •    |
|      | che ci lasciò                                                                                 | 82   |
| CAP. | IV. Stato della nostra giurisprudenza nel regno di Fi-                                        |      |
|      | lippo III. e IV. e de' giureconsulti, ed altri                                                |      |
|      | letterati, che vi fiorirono                                                                   | 85   |
|      | I. L'avvocazione in Napoli si vide a questi tempi in                                          |      |
| _    | maggior splendore, e dignità                                                                  | 92   |
| CAP. | V. Polizia delle nostre Chiese di questi tempi, insino                                        | _    |
|      | al regno di Carlo II                                                                          | 98   |
|      | 1. Monaci, e veni temporati                                                                   | 100  |
|      | LIBRO XXXIX. Pag.                                                                             | 105  |
| Cap. | I. Don Pietr' Antonio d' Aragona ributta la pretenzion                                        |      |
|      | del Pontefice promossa per lo baliato del Regno.                                              |      |
|      | Si muove nuova guerra dal Re di Francia col                                                   |      |
|      | pretesto della successione del Ducato del Bra-                                                |      |
|      | bante con altri stati della Fiandra, la qual si                                               |      |
|      | termina colla pace d'Aquisgrana                                                               | 306  |
| CAP. | II. Don Pietr' Antonio d' Aragona soccorre a' bisogni                                         |      |
|      | della Sardegna per la morte data a quel Vice-                                                 |      |
|      | re: perseguita i banditi nel Regno; riduce a                                                  |      |
|      | perfetione la numerazione de Juochi: va in<br>Roma a prestar in nome del Re ubbidienzu        |      |
|      | al nuovo Pontefice: nel suo ritorno gli vicn                                                  |      |
|      | dato il successore; monumenti, e leggi che ci                                                 |      |
|      | lasciò                                                                                        | 3    |
|      | I. Don Federico di Toledo Marchese di Villafranca                                             | •••  |
|      | rimane Luogotenente nel Regno, nel tempo, che                                                 |      |
|      | l'Aragona va in Roma a dar l'ubbidienza al                                                    |      |
|      | ntiovo Pontefice                                                                              | 116  |
| CAP. | III. Governo di don Antonio Alvarez Marchese d'Astorga                                        |      |
|      | molto travaglioso, ed infelice per li disordini,                                              |      |
|      | ne' quali trovò il Regno, e molto più per le revo-                                            |      |
|      | luzioni accadute in Messina                                                                   | 119  |
|      | I. Per le rivolte di Messina si riscuoton dal Regno                                           |      |
| c    | grossi sussidj                                                                                | 120  |
| CAP. | IV. Il Marchese de los Velez nuovo Vicere prosiegue a                                         |      |
|      | mandar soccorsi per la riduzione di Messina,                                                  |      |
|      | la quale finalmente, abbandonata da' Franzesi,                                                | . 2- |
| Cap. | ritorna sotto l'ubbidienza del Re ,                                                           | 130  |
| UAF. | V. Il Marchese de los Velez, finita la guerra di Messi-                                       |      |
|      | na, riordina il meglio, che può il Regno: suoi<br>provvedimenti: sua partita, e leggi, che ci |      |
|      | Inches                                                                                        | 24   |

.

•

•

| LIBRO | XL. | Pag. | 142 |
|-------|-----|------|-----|
|       |     |      |     |

| rag. | 142 |
|------|-----|
|      |     |

| Cap. | I. Del Governo di don Gaspare de Haro Marchese del                                                      |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | Carpio: sue virtù: sua morte, e leggi, che ci<br>lasciò                                                 | 3      |
| CAP. | lasciò                                                                                                  |        |
|      | Stefano: suoi prowedimenti, e leggi, che ci<br>lasciò                                                   | _      |
| Cap. | III. Governo di don Luigi della Cerda Duca di Medina                                                    | o      |
|      | Cœli: sua condotta, ed infelicissimo fine 15                                                            | 4      |
| CAP. | IV. Morte del Re Carlo II.: leggi, che ci lasciò: e ciò che a noi avvenne dopo sì grave, ed inestimabil |        |
|      | perdita                                                                                                 | a      |
| Cap, | V. Stato della nostra giurisprudenza, e dell'altre di-                                                  | 7      |
|      | scipline, che fiorirono fra noi nella fine del se-                                                      | 2      |
| Cap. | colo XVII. insino a questi ultimi tempi 17. VI. Polizia ecclesiastica di questi ultimi tempi 17.        | o<br>n |
| Ī.   | Monaci, e beni temporali                                                                                | 4      |
|      | •                                                                                                       |        |
|      |                                                                                                         |        |
|      | ·                                                                                                       |        |
|      | •                                                                                                       |        |
|      | m                                                                                                       |        |
|      |                                                                                                         |        |

, , ,

•

•

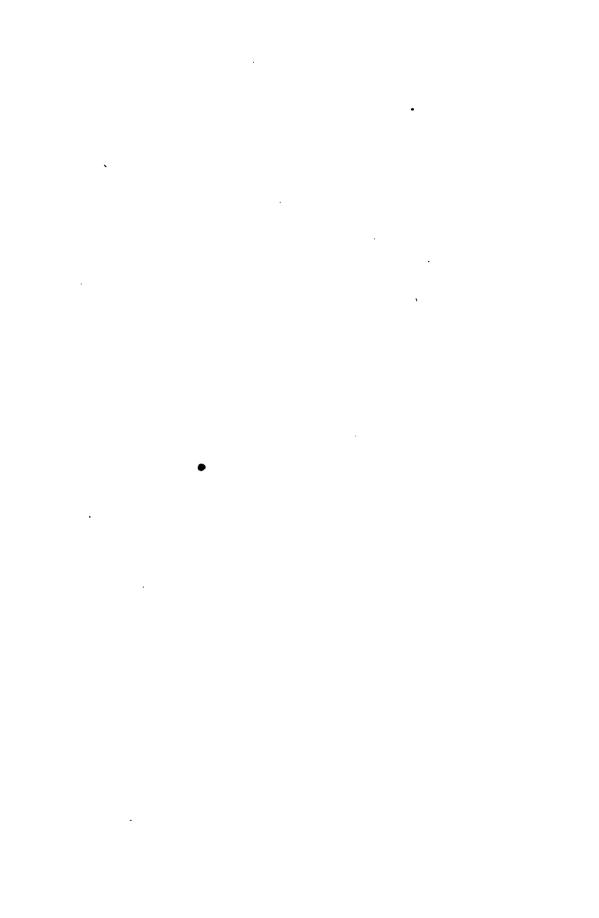

## DELL'ISTORIA CIVILE

DEL

### REGNO DI NAPOLI.

### LIBRO XXXVI.

I ILIPPO IV. succedè al padre in età così giovanile, che non avea. oltrepassati i sedici anni, per esser egli nato in Valladolid agli 8. d'aprile dell'anno 1605. Il suo regno su molto lungo, avendo durato guarantaquattro anni e mezzo insino al 1665, anno della sua morte. Si sperava, che per l'assunzione al soglio d'un nuovo Re, dovessero cessare i savoriti, ed assumer egli in se stesso il governo, ma riusci vana ogni lusinga; poichè portati al Re i dispacci, gli consegnò a don Gaspare di Gusman, Conte d'Olivares, il quale, ancorche lo desiderasse, mostrandosene alieno, con questa sua simulata modestia mosse il Re a comandargli, che fossero dati a chi il Conte volesse. Egli simulando moderazione, gli rassegnò a don Baldassar di Zunica, vecchio, ed accreditato ministro, ma però di concerto tra loro, perchè, essendo il Zunica suo zio, aveano convenuto di sostenersi reciprocamente; onde presto caduta la maschera, tutto l'arbitrio, ed il potere si restrinse nel Conte, che decorato ancora col titolo di Duca, si scopriva ne' seguenti racconti con questo doppio titolo di Conte Duca. Nel suo regnare, sempre più le cose peggiorando, fu questo Reame teatro inselice di grandi, e sunesti avvenimenti, per li quali rimase voto di forze, e di denari, e miseramente travagliato, ed afflitto. Egli avendone presa l'investitura dal Pontefice Gregorio XV. lo governò in questo spazio di tempo per mezzo di nove Vicere, che successivamente ne presero l'amministrazione, de' quali il primo su don Antonio Alvarez di Toledo Duca d'Alba, del cui governo saremo ora brevemente a narrare.

GIANNONE Tom. VIII.

### CAP. L

Di don Antonio Alvarez di Toledo Duca d'Alba, e del suo infelice, e travaglioso governo.

Venne il Duca d'Alba a ristorar il Regno dalle precedute calamità. e miserie; ma per trovar efficaci rimedi a tanti mali, riusciva l'impresa pur troppo dura, e malagevole. À fiu d'evitare il disordine, che seco portava l'uso delle zannette, se n'era incorso in un altro maggiore, per la ordinata loro abolizione, non essendovi materia, nè modo per surrogare in lor vece una nuova moneta: cagionossi per ciò un danno gravissimo non meno a'pubblici banchi, che a'loro creditori, li quali banchi si trovavano avere di zannette la somma di quattro milioni, e quattrocento mila ducati. Molti altri particolari cittadini si trovavano pure quantità grande di zannette, che furono costretti a venderle a peso d'argento; con ciò impoverironsi molte samiglie, che per tal cagione si ridussero in una estrema mendicità, donde nasceva ancora la penuria di tutte le cose, e l'impedimento del commercio. A riparar questi mali applicò l'animo il Duca d'Alba nel principio del suo governo, ed avendo formata una giunta di ministri, e d'altre persone pratiche, commise allo scrutinio di quella di trovare opportuno espediente per restituire nel Regno l'abbondanza, ed il commercio. Esaminato l'affare, su conchiuso d'imporre una nuova gabella per riparare in parte a perdita si grave, poiché ripararla in tutto era impresa disperata, ed impossibile. Ma s'urtava in un'altro scoglio, per la difficoltà, che s'incontrava, che non v'era materia sopra dove potesse imporsi. Era il Regno gravato di tante gabelle. e dazi, che quasi tutte le cose, delle quali hassi bisogno per conservar la vita, n'erano gravate: pure, consideratosi, che colo i Vini, che si vendevano a minuto nell'osterie pagavano il dazio, e gli altri, ch'entravano nella città per vendersi a barile, o a botte per uso de'cittadini, non portavano peso alcuno, fu risoluto d'imporre un ducato di gabella per botte. Così fu imposta questa nuova gabella, la quale affittatasi per la somma di circa ducati 90. mila l'anno, sur queste entrate assegnate a creditori de banchi per la terza parte de'loro crediti, de'quali ne riceverono un'altra terza parte in moneta nuova di contanti: e s'asssegnarono a' partitari, in soddisfazione del prezzo degli argenti somministrati per la nuova moneta, le rendite de' forastieri, delle quali era stata dal Cardinal Zapatta predecessore ritenuta un'anuata, da riscuotersi in quattro anni. A queste ordinazioni s'aggiunse la moderazione fatta a prezzi de' cambi, alterati ad un segno, che non potevano tollerarsi; onde si cominció un poco a respirare, ed a restituirsi nel miglior modo, che si potè, in parte il commercio.

Ma nuovi accidenti tennero ne' seguenti anni non meno travagliato il Regno, che il Duca, Nel 1624, per un' infausta, e scarsa raccolta

di viveri, si vide la città in una grande angustia. Al flagello della carestia s'accoppiò il timore della peste, che spopolava la vicina Sicilia; ma rese al Duca più travaglioso il suo governo la guerra, che per lo Marchesato di Zuccarello s'accese tra il Duca di Savoja, e la repubblica di Genova, didla quale, nel progresso di quella, per la fama del suo valore reso celebre nelle guerre di Fiandra, ed altrovo, fu preso al suo servizio il nostro maestro di campo don Roberto Dattilo Marchese di S. Caterina, figliuolo del targente maggiore don Alfonso, e confidatogli il comando della soldatesca pagata. Vi si aggiunse ancora l'altra guerra della Valtellina, per l'una, e l'altra delle quali, per comando del Re bisognava assistere di gente, e di denaro. Mancava per sostenerle massimamente il denaro: le passate sciagure, in un governo senza economia, e con tutto ciò sempre profuso, posto in mano di favoriti, che non come pastori legittimi, ma mercenari non curano le stragi, e le calamità de' popoli, aveano impoverito non meno i vassalli, che il Sovrano; e l'erario regale non era meno esausto, che le borse de' sudditi; ma con tutto ciò il Conte Duca premeva il Vicerè, che dal Regno si spedissero milizie, e si soccorresse di denaro. Bisognò per provvedere all'estrema penuria necorlo con modi soavi, e che meno incomodassero i sudditi: fa per ciò ritenuta in due volte la terza parte dell'entrate d'un anno, che i creditori della regia corte tenevano assegnate sopra le gabelle, e fiscali, dato loro l'equivalente sopra il nuovo dazio del cinque per cento, aggiunto alle dogane del Regno. Dall'entrate de'forestieri si tolsero venticinque per cento, e su ordinata l'esazione di due carlini a fuoco.

Per raccor gente fu conceduto il perdono a tutti i delinquenti, contumaci, e banditi, che andassero ad arruolarsi sotto l'insegne. Raccolte le soldatesche, fecene il Duca mostra sul piano del ponte della Maddalena: oltre le milizie Spagnuole, ed i reggimenti Italiani de' maestri di campo Carlo di Sangro, ed Annihale Macedonio, si videro in buon'ordinanza schierati i battaglioni delle Provincie di Principato citra, e Basilicata, sotto il comando del sargente maggiore Marco di Ponte: quello del Contado di Molise, e Capitanata, sotto il comando del sargente maggiore don Pietro de Solis Castelbianco: l'altro di Principato ultra, era condotto dal sargente maggiore don Antonio Caraffa Cavaliere di S. Giovanni: quello di Terra di Lavoro, era guidato dal sargente maggiore Vespasiano Saardo: e quel di Terra di Bari dal sargente maggiore Gian-tommaso Blanco.

Oltre a ciò furono raccolti sei mila altri uomini dalle comunità del Regno, tassate a dar questo numero a proporzione de' fuochi; e questi furono parimente spediti sotto il comando de' maestri di campo don Antonio del Tufo, e don Roberto Dattilo, questo stesso, che poi fu richiesto al servizio de' Genovesi, come di sopra s'è narrato; ed il Principe di Satriano don Ettore Ravaschiero guidò pure sotto la ma scorta altre squadre.

A queste spedizioni fatte dal Duca d'Alba s'aggiunse l'aver egli proccurato un donativo dalla città di 150. mila ducati per supplire alle spese di queste guerre, per le quali non tralasciarono di somministrare altri ajuti molti titolati, e Cavalieri Napoletani. E fu duopo al Duca d'accorrere a'bisogni non solo delle guerre d'Italia, ma

insino a Fiandra mandar dal Regno gente, e denaro.

Nè pur di ciò sazio il Conte Duca, poichè le guerre d'Italia tuttavia continuavano en andavano sempre mai pullulando altre nuove, avea mandato ordine a tutti i governatori degli stati, che il Re possedeva di qua dell'alpi, che per accorrere in ogni bisogno, che mai potesse nascere, era mestieri mantener sempre pronti, anche in tempo di pace, venti mila fanti, e cinque mila cavalli, e che pe r ciò trovassero espedienti per sostentargli. Ma, avendo il Vicerè proposto l'affare nel consiglio di stato, fu risoluto, che si rappresentasse al Re, che questo sarebbe stato un peso insoffribile al Regno cotanto aggravato; e che l'aggiungerne altri nuovi, particolarmente in tempo di pace, sarebbe stata un'oppressione, che avrebbe distrutti i mezzi di poterlo poi servire in tempo di guerra, e nelli più urgenti bisogni.

Non tralasciarono ancora a questi tempi i Turchi di travagliar le nostre marine; li quali profittandosi dell'occasion dell'assenza delle squadre marittime del Regno, comparvero ne'nostri mari, e sotto il monte Circello alcune galee di Biserta presero sei navi, ch'andavano a caricar grani per l'annona della città; poscia assalirono la terra di Sperlonga presso Gaeta, il castel dell'Abate, e la torre della Licosa. Altri quattordici vascelli Turchi infestarono le marine del capo d'Otranto; e se il Marchese di S. Croce non fosse qui giunto coll'armata di Spagna, che gli pose in fuga, d'altri più gravi danni

sarebbero stati cagione.

Pure i tremuoti vi vollero avere la lor parte. Nel mese di marzo del 1626. secesi sentire in Napoli, ed in molte parti del Regno un cosi orribile tremuoto, che empì la città d'orrore, e di spavento. Nel seguente mese d'aprile scosse più fieramente la Calabria, con gran danno della città di Catanzaro, di Girisalco, e d'altre terre. Ma nel nuovo anno 1627, si sece strage grandissima degli abitatori, a'quali non bastando i sepolcri, su duopo incendiar i cadaveri, perchè l'aria non si contaminasse.

Cotanto travaglioso, e così pieno di fastidiose cure fu il governo del Duca d'Alba; ma con tutto ciò non si sgomentò egli mai, ne mancò col suo valore, e costanza andar incontro a'fati. Egli ancora in mezzo a tanti travagli, non mancò dimostrare l'animo suo magnanimo, e generoso in tutte le occasioni, che in Napoli durante il suo governo gli s'offersero così nelle pubbliche allegrezze per la natività d'una figliuola, che in questo tempo nacque al Re, e della funzioni celebrate nel palagio regale per li tosoni dati a'Principi della Roccella, d'Avellino, e di Bisignano, come nella venuta, chaper l'occasione del giubileo generale dell'anno 1625, fece in Napoli.

il Principe Ladislao, figliuolo di Sigismondo III. Re di Polonia, e degli altri signori, ed ambasciadori del Re, che si portavano in Roma. Ma sopra tutto rilusse la sua magnificenza, che seguendo i vestigi de' suoi predecessori, volle abbellir la città, o con nuovi edifici, o con ristorare, ed ingrandir gli antichi. Egli rifece quella torre della lanterna al molo, e la ridusse in quella altezza, che oggi si vede: costrusse un baloardo nella punta del molo con quattro torrioni, per disesa del porto; ed aprì quella magnifica porta, che dal suo aucor ritieue il nome di port'Alba, per comodità di coloro, ch' andavano a' tribunali. Costrusse il ponte sopra il fiume Sele nel territorio della città di Campagna, un altro nella città d'Otranto; e sopra il Garigliano per comodità de'viandanti ne sece innalzar un altro. Per li timori concepiti della peste, che travagliava la vicina Sicilia, fece egli trasportare l'espurgatojo dal luogo, ove allora si trovava presso Posilipo, in quello dove stà oggi vicino a Nisita. Fece ancora condurre l'acqua di S. Agata, e d'Airola in Napoli per servigio de'cittadini, e delle fonti della città, e spemalmente del fonte vicino al regio palagio da lui abbellito.

Ne mancò render la città viepiù vaga, e dilettevole con aprir move fonti, come fece nella strada di S. Lucia, d'allargar le strade. come fece in quella di Mergellina, affinchè coloro, che ricevono incomodo dal mare, potessero andarvi comodamente per terra, ed egli fece abbellire di pitture il regal palagio dal famoso pennello di Belisario. Ma sopra tutto, di che il Regno gli deve, su d'aver comandato al reggente Carlo Tappia di persezionare lo stato dell'entrate, e de pesi di tutte le comunità del Regno, e limitare le quantità, che doveansi spendere in ciascun anno per servigio del pubblico: ciò, che tolse in gran parte agli amministratori di quelle la comodità di profittarsi del pubblico peculio. Parimente molto, gli si deve per aver nel 1626, comandato a Bartolommeo Chioccarello quella raccolta di tutte le scritture attinenti alla regal giurisdizione, ch'egli sece in 18. volumi, e che poi nell'anno 1631. per ordine del Re Filippo IV. consegnò al visitator Alarcone, per dovergli portare in Ispagna, dove furono conservati nel supremo consiglio d'Italia.

Ma mentre il Duca d'Alba, con universal soddissazione, ed applanso amministrava il Regno, avendo finiti appena sei anni del suo governo, gli pervenne l'avviso, che il Duca d'Alcalà gli era stato dalla corte destinato per successore: di che molto contristossene, e con tutto, che non potesse ssuggir la partita, proccurò nondimeno con vari modi disserirla; tanto che l'Alcalà partito dalla corte, e giunto a Barcellona, aspettando la comodità delle galee per imbarcarsi, e queste mai non giungendo, su costretto, dopo aversi per suo sostentamento in sì lunga dimora impegnati gli argenti, che seco portava per suo servigio, d'imbarcarsi sopra le palee di Malta, che inaspettatamente lo condussero a vista di

Rapoli.

GIANNONE Tom. VIII.

Giunse l'Alcalà a' 26. del mese di luglio dell'anno 1629, e smontato alla riviera di Posilipo, fu alloggiato dal Principe di Cariati nel palagio di Trajetto, dove colla Duchessa sua moglie, col Marchese di Tariffa suo primogenito, e con tutta la sua famiglia, fu magnificamente trattato. Il Duca d'Alba era allora travagliato in letto da fieri dolori nefritici, ed il nuovo Vicerè fu a visitarlo; ma con tutto che stasse infermo, non tralasciava l'applicazione a i negozi; ed alzatosi poi da letto, restituita la visita all'Alcalà, si portò agli 8 d'agosto in S. Lorenzo a terminare il parlamento già cominciato, il quale per l'inscrmità sopraggiunta a don Giovan-Vincenzo Milano creato siudico dalla piazza di nido, era rimaso sospeso. In questi ultimi giorni del suo governo ottenne egli un donativo d'un milione, e ducento mila ducati dal Baronaggio, ed università del Regno, rimettendo alle medesime tutto ciò che doveano al Re di pagamenti fiscali già maturati; ed oltre a ciò ottenne un dono per se medesimo di settantacinque mila ducati. Proseguiva ancora il suo governo, ed a far molte grazie, ed a provveder diverse cariche militari, e di toga; ed intanto l'Alcaba si tratteneva in divozioni, ed in esercitar opere di pietà in Posilipo Finalmente parti il Duca d'Alba a 16. agosto lasciando di sè a' Napoletani un grandissimo desiderio per la sua giustizia. bontà, e prudenza civile, siccome lo dimostrano ancora le sue leggi, che ci lasciò, tutte savie, e prudenti per le belle ordinazioni, che contengono, le quali possono vedersi nella cronologia prefissa al primo tomo delle nostre prammatiche.

#### CAP. II.

#### Del Governo di don Ferrante Asan di Riviera Duca d'Alcalà.

Questo nuovo Duca d'Alcalà, che venne al governo del Regno, potè mal imitare i vestigi dell'altro Duca d'Alcalà suo maggiore, per la corruzione, in cui erano ridotte le cose del Regno. Qualunque più esperto, e savio ministro era per confondersi ne' tanti disordini, e calamità. Non vi erano nel Regno guerre, ma quelle di Lombardia cagionavano a noi mali peggiori, che se ardessero nelle viscere di quello. I Turchi non tralasciavano le loro scorrerie nelle nostre marine, nè vi era chi potesse loro opporsi, perchè divertite le nostre forze altrove, erano assai deboli, e scarse le difese. Gli sbanditi per l'istessa cagione non lasciavano d'infestar le campagne, e le pubblis che strade, e talora anche le terre murate. I tremuoti, ed i nuovi timori di peste, e le altre sciagure, posero tutto in costernazioni, e disordini.

Da chi dovea sperarsi conforto, si riceveva maggior tracollo. Il a Re, posto in mano del favorito, niente curava di noi; ed il a Conte Duco che reggeva la monarchia, per sostenere le guerre di Lombardia, avea fondata la sua maggior base nel Regno di Napoli.

Con tutto, che col continuo premere si vedesse così esangue, e smunto, non si tralasciava di dimandar continuamente soccorso di gente, e di danari. L'angustie del Vicerè, e più de' sudditi erano per ciò grandi; pure per supplire in parte a' bisogni, fu a questi tempi trovato espediente di sospendere i pagamenti delle quantità assegnate a' creditori del Re sopra le comunità del :Regno, e di prendere 40 mila ducati dalle rendite della dogana; ma ciò non bastando, fu duopo insinuare a tutti una volontaria tassa, la quale fu regolata dal Vicerè in cotal guisa, che non eccedesse la somma di ducati mille, nè fosse meno di dieci: furono per ciò costretti i titolati, ed i Baroni, ed anche gli avvocati, insino i mastrodatti, e scrivani a votare le loro borse nelle mani del Vicerè, che raccolse per questi tributi somme grossissime, sì che si pose in istato d'accorrere con

soldatesche, e denari alle necessità della guerra.

Nominò pertanto il Vicerè per queste spedizioni tre maestri di campo per arrolare tre reggimenti, li quali furono don Giovanni d'Avalos Principe di Montesarchio, il qual poi per la morte sopravvenuta a due suoi figliuoli rinunziò il comando, e fu eletto in sua vece don Luzio Caracciolo di Torrecuso, ch'era suo sargente maggiore: Carlo della Gatta, e Mario Cafarelli. Il Principe di Satriano fece pure a sue spese un reggimento di ventidue compagnie, che tutte andarono a servire a Milano, per dove furono parimente imbarcati altri 600. Spagnuoli, e molte compagnie del battaglione, e ciò oltre al reggimento di Mario Galeota, che colle galee prima di tutti s'era avviato a Gaeta, dove gli convenne trattener molti mesi,

perche i venti contrari gli avean impedita la navigazione. Ma che prò? Tanti, e tali soccorsi, che riguardandosi la povertà del Regno, donde si mandavano, potevano dirsi potenti, si dissiparono in un baleno in quella guerra mal guidata, e sempre infelice. Veniva per ciò di nuovo sollecitato l'Alcalà a mandarne degli altri; ma donde dovea provvedersi del danaro, già che mancavano i fondi, ed erano già esauste tutte le scaturigini? Allora si venne alla risoluzione di vendere le città, e terre demaniali del Regno, ed a metter mano alle supreme regalie. La città di Taverna fu venduta al Principe di Satriano, quella dell'Amantea al Principe di Belmonte, il casale di Fratta al Medico Bruno, Miano, e Mianello alla Contessa di Gambatesa, Marano al Marchese di Cerella don Antonio Manriquez, ed altri luoghi ad altre persone : ciò che cagionò disordini grandissimi : perchè avvezzi que' cittadini al demanio regale, ed abborrendo la servità, che lor soprastava di sottoporsi a' Baroni, diedero in tali eccessi, che i cittadini dell'Amantea, e di Taverna chiusero a' comratori le porte, ricusando di dar loro il possesso, e fecero valere i lor privilegi in guisa, che istituitasene lite, furono, con isborsare il prezzo, per termini di giustizia conservati nel demanio regale.

La venuta della Regina Maria sorella del Re, che andava in Alemagua a trovar Ferdinando d'Austria Re d'Ungheria suo sposo, fat d'impoverire l'erario regale, e le comunità del Regno. Ella,

### CAP. III.

Di don Emmanuele di Gusman Conte di Monterey; e degl' isnumerabili soccorsi, che si cavarono dal Regno di gente, e di denaro in tempo del suo governo.

Cominciò il Conte di Monterey ad amministrare il Regno con funeste apparenze, che diedero presagi d'un calamitoso governo: nella villa del vomero diede una donna alla luce un mirabil mostro: una spaventosa cometa comparsa ne principi di settembre di quest'anno diede a molti terrore; ma i tremuoti, le orribili eruttazioni, le orride nubi, gli spaventosi torrenti di fuoco, le orrende pioggie di cenere, che dalla notte de' 15. di dicembre avea il monte Vesuvio comiuciato a spandere, non solo empierono la città, ed il Regno di spavento, e d'orrore. ma presagirono altri mali, e nuove calamità. Vomitò il monte fiamme con tanto empito, e con tale spavento, che Napoli temè, o d'abissarsi ne' tremuoti, o di seppellirsi nelle ceneri. Lo scuotimento abbattè edifici, arrestò il corso a' fiumi, rispinse il mare, ed aprì le montagne. Esalarono in fine con opposti, ed orribili effetti acque, siamme, e ceneri, dalle quali non solo restarono oppressi alcuni luoghi vicini, ma si temè, che levato il respiro dell'aria, non fosser tutti per sossocarsi. Ma placato il cielo dalle pubbliche penitenze, spirò tal vento dalla parte avversa, che le portò a cadere oltre mare fin' a Cattaro, ed altri luoghi dell'Albania, e della Dalmazia; e consumato in fine nelle viscere della terra il sulfureo alimento, il fuoco s'estinse.

Ma non s'estinsero in noi le calamità maggiori, che ci cagionavano le guerre d'Italia. Il Conte Duca più famoso, che fortunato, per gl'infelici successi delle armi Spagnuole in Lombardia, vedeva, che i ministri di quella monarchia avevano perduta in Italia quell'autorità, che solevan prima godervi fino a tal segno, che sovente con imperiosi modi comandavano al Duca stesso di Savoja, che disarmasse. Ora li Francesi eransi cotanto intrigati negl'interessi di quella, che avendosi resi dipendenti il Duca di Savoja per lo sreno di Pinarolo, il Duca di Mantua per la custodia di Casale, e del Monferrato. e gli altri Principi, chi per inclinazione, e chi per profittare, aveano posto in bilancia tra la corona di Spagna, e la Francese l'Italia. Si credeva eziandio, che il Pontefice Urbano VIII. per l'antiche parzialità verso la corona Francese, per esservi stato Nunzio, e per essere compare del Re, pendesse dalla sua parte, e traversasse gl'interessi degli Austriaci; e ne diede non oscuri indizi, per vedersi il Cardinal Autonio Barberino suo nipote aver con ricche pensioni accettata la protezione di quel Regno; e dicevasi, che il Papa, quando entrarono gli Alemanni in Mantova, avesse chiesto a' Cardinali soccorso per discacciarnegli: e che nelle angustie maggiori, che soffriva la religione in Germania, oppressa dagli eretici, e calpestata dalle armi del Re

di Svezia, non si fosse egli mosso, ancorchè in nome del Re cattolico ne gli fossero state fatte in pubblico concistoro dal Cardinal Borgia premurose istanze. S'aggiungevano le male soddisfazioni, che ricevevano in Roma i ministri di Spagna, le quali ridussero il Cardimal Sandoval a partirsi mal soddisfatto da Roma, e ritirarsi in Napoli.

Per ciò gli animi de' ministri Spagnuoli erano pregni d'acerbi disgusti, e di gravi pensieri, intendendosi esagerazioni frequenti del Conte Duca, che non sarebbe mai per godersi la pace, se non si restituisse l'Italia nell'esser di prima. A tal fine su deliberato, che il Cardinal Infante fratello del Re, passasse a Milano, per di la trasferirsi al suo governo di Fiandra; ed a comandare nuovi apparati di guerra, ed in particolare al Regno di Napoli, che provvedesse di da-

naro, ammassasse gente, ed allestisse legni.

Per far argine alle male inclinazioni del Pontefice, di cui erasi sparsa voce, che avesse spedito buon numero di soldati alle frontiere del Regno, bisognò al Vicerè, che mandasse a confini mille, e cinquecento cavalli sotto il comando d'Annibale Macedonio Marchese di Tortona; e che per fornire il Regno di nuove soldatesche comandasse a tutti i Baroni, e terre demaniali, che somministrassero buon numero di soldati.

Da questi disgusti, che passavano colla Corte di Roma, nacque a questi tempi qualche rialzamento della regal giurisdizione, presso noi quasi che depressa; poichè la corte di Madrid, per vendicare i disgusti co'disgusti, spedi a Roma il Vescovo di Cordova, e Giovanni Chiumazzero in qualità di commessarj, per richieder nsorma di molti abusi, che la dataria di Roma avea introdotti in Ispagna, onde si portavano grandi aggravi a quel Regno (a), de' quali avevan fatto lungo catalogo, e con una dotta scrittura (b), rispondendo ancora ad un'altra, fatta per ordine del Papa da monsignor Miraldi segretario de' brevi, gli giustificavano per abusivi, e intollerabili; e si stimava, che tenessero segrete istruzioni di chiedere un Concilio, ed angustiare il Pontefice con minacce, e con moleste dimande (c). Di che accortosi Urbano, pensò con frapporre lunghezza di render vani i disegni; poichè negando in prima d'ammettergli col titolo di commessarj, dicendo, che ciò pereva, che significasse certa giurisdizione, ed autorità, stancò tra queste, ed altre difficoltà, e lunghezze in modo il negozio, ed intiepidì anche il Vescovo con isperanza di maggior dignità, che A Re accortosene lo richiamò, e conserito al Chiumazzero il titolo d'ambasciadore, mentre col tempo si mitigava il bollore degli

<sup>(</sup>a) Nani Istor. Pen. lib. 9.
(b) Memorial. de S. M. C. que dieron a nuestro muys. P. Urbano P. FIII.D. Fray Domingo Pimentel Obispo de Cordova, y D. Juan Chumacero, g Carillo elc. en la embajada, a que vinieron en el ano de 633.

<sup>(</sup>c) Nani loc. cit.

animi, e per l'avversità de successi si piegava dagli Spagnuoli

sempre più alla sofferenza, svani da se stesso il negozio.

Ma intante fra noi, animati da questi disgusti il Vicerè, ed i regi ministri, non tralasciavano ne' casi, che occorrevano, di procedere con fortezza, e vigore; poich' essendo stato cou modi barbari, e crudeli ucciso da alcuni preti il governador della Sala fratello del consigliere don Francesco Salgado, ancorchè Francesco Maria Brancaccio Vescovo di Capaccio, sotto la cui Diocesi si comprende la Sala, ne avesse presa di ciò conoscenza, con aver condennati alcuni degli uccisori in galea; nulladimanco riputandosi ciò troppa indulgenza ad un così scandoloso, ed enorme delitto. per la qualità, e carattere dell'ucciso: il Vicerè spedi una compagnia di Spagnuoli nella Sala, dove coll'alloggio a discrezione. trattarono, alla rinfusa così preti, come laici, malamente que'cittadini: di che avendone voluto far risentimento il Vescovo con monitori, fu il di lui fratello don Carlo Brancaccio mandato prigione in castello, ed egli fu costretto sgombrar dal Regno, e girsene in Roma. Ciò che gli riuscì di maggior favore; poichè mentre trattenevasi nella Corte del Papa angustiato dalle spese, e da debiti, entrato in somma grazia del Cardinal Antonio nipote del Papa. fu per esempio degli altri (affinchè si mostrassero sempre forti, e costanti nella disesa della giurisdizion ecclesiastica, con la speranza d'esserne ben premiati) nel concistoro de' 28. novembre dell' anno 1633. promosso, senz' aspettarlo, al Cardinalato, e per aggiungerci maggior onta, e disprezzo, gli su dal Papa conserito l'Arcivescovado di Bari, e rimandato nel Regno per prenderne la possessione. Ma il Vicerè di ciò sortemente crucciato, al suo arrivo. in vece del possesso, gli sece apprestare una galea, perchè tosto ritornasse in Roma, ne mai più nel Regno capitasse; di che il Papa secene gran romore, e ne riceve sommo dispiacere: a' quali disgusti se ne aggiunsero poco da poi altri, perchè dalle genti di corte fu fatto uccidere in Pozzuoli un Canonico di quella Chiesa; e trovandosi nelle carceri di Vicaria un ribaldo, che pretendeva, per essersi estratto dalla Chiesa di S. Giovanni a mare, esser in quella riposto: mentre si disputava dell'articolo della reposizione, commise un nuovo delitto nelle carceri stesse; onde il Vicerè la notte de' 19. d'aprile del 1633. lo fece morire su le forche, che fece piantare davanti al palagio della Vicaria, poco curando le istanze, e le censure che l'Arcivescovo fece lanciare contro coloro, che il fecero imprigionare.

Ma durò poco fra noi tal vigore, poichè per l'avversità de' successi delle armi del Re, sempre piegando gli Spagnuoli alla sofferenza, bisognò usar ogni arte per rendersi amico il Pontefice, e gli altri Principi d'Italia; e poichè i ministri Francesi non cessavano d'imprimere ne' Principi gelosi pensieri, e d'esortargli a congiungersi insieme per discacciare, sotto il patrocinio della loro corona, gli Spagnuoli d'Italia: all'incontro gli Spagnuoli proponevano a tutti grandi vantaggi, al gran Duca di Fiorenza grosse

pensioni, al Duca di Modena Correggio, al Duca di Parma il gemeralato del mare, ed una vice-reggenza; e sopra tutto per dar riputazione alle armi, studiavansi di accrescerle con nuove soldatesche, che da Napoli si sollecitavano insieme con denari, ed altri

amilitari provvedimenti.

Per ciò il Conte di Monterey era continuamente richiesto di soccorsi; onde comandò l'elezione de'soldati della nuova milizia del battaglione, ed uni cento, e quindici compagnie di pedoni di ducento trenta uomini l'una; e liberando i soldati d'uomini d'arme dal peso di mantenere un doppio cavallo, ridusse sedici compagnie di essi a compagnie di corazze, accrescendone il numero fino a sessanta per ciascheduna, oltre gli ufficiali. Parti ancora in novembre del 1631. per lo stato di Milano il Principe di Belmonte con un reggimento d'Italiani di 14. compagnie, assoldate a sue spese, e nel mese di gennajo del nuovo anno 1632, prese la medesima strada un altro reggimento d'Italiani di mille, e seicento soldati comandati dal maestro di campo Marchese di Torrecuso, col quale s'accompagnò il picciol Conte di Soriano per andar a ritrovare il Duca di Nocera suo padre. Parimente nel luglio del seguente anno 1633. furono spediti per Milano 4500. fanti sotto i maestri di campo Luzio Boccapianola, e don Gaspare Toraldo, oltre mille cavalli comandati dal commessario generale don Alvaro di Quinones, co' quali il Duca di Feria governadore di quello stato si portò nell'Alsazia a soccorrere Brisac.

Non solo questo Regno era riserbato per somministrar soccorsi di gente, e di denaro per le guerre d'Italia, ma anche per quelle di Fiandra, di Catalogna, infino a quelle di Germania. Nell'anno 1632. s'imbarcarono 4700. soldati, comandati da' Marchesi di Campolattaro, e di S. Lucido per Catalogna, e v'andarono parimente otto compagnie di cavalli smontati col denaro bisoguevole per montarle in quel Principato. Nel mese di gennajo del segnente anno 1633. sotto il comando del sargente maggiore Ettore della Calce furono spedite per Catalogna settecento persone, per riempire i reg-

gimenti Napoletani, che ritrovavansi in quel paese.

Giunse intanto in Milano il Cardinal Infante con titolo di generalissimo di tutte le armi della corona, essendosegli dato per consigliere don Girolamo Caraffa Principe di Montenegro, al quale, morto in Milano, fu sustituito dal Re don Lelio Brancaccio che immantimente si condusse a Milano, alla qual volta il Vicerè spedi subito don Gaspare d'Azevedo capitan delle sue guardie a passar con l'Infante i dovuti uffici; e nel mese di maggio del seguente anno 1634. gli mandò soccorsi tali, che non furono veduti più potenti uscire dal Regno; poichè vi spedi sei mila fanti, de' quali n'erano mille Spagnuoli del reggimento di Napoli, sotto il comando di don Pietro Giron: gli altri erano Napoletani, comandati da' maestri di campo Principe di S. Severo, e don Pietro di Cardenes. Il Marchese di Tarazena Conte d'Ajala guidava mille

cavalli, ed era capo di tutto questo poteutissimo soccorso, che fece risolvere il Cardinale di passare in Germania, dove avendo unite le forze della corona coa quelle del Re d'Ungheria, e del Duca Carlo di Lorena, diede sotto Norlinghen quella fam sa battaglia, nella quale dissipò l'esercito Svedese con morte d'otto mila persone, e prigionia di quattro mila, oltre l'acquisto d'80. pezzi d'artiglieria, e di ducento insegne. Vittoria, della quale ogni anno agli otto di settembre si celebra anniversario, come quella che preservò il resto dell'Alemagna dall'eresie, e dall'invasioni de' Seedesi, e cagionò poco da poi all'armi cattoliche l'acquisto di Ratishona.

Ma pon finirono quì i soccorsi: altri maggiori se ne cercavano dal Regno per la custodia dello stato di Milano, minacciato dalle armi del Re di Francia. Bisognò prima, che il Vicere provvedesse di dieci grossi vascelli il Marchese di S. Croce lungotenente generale del mare, con 2200. Napoletani, e molte provvisioni, spediti sotto il comando dell'ammiraglio don Francesco Imperiale, e di diciotto galee con due mila Spagnuoli, e mille, e trecento Napoletani comandati da' maestri di campo Gaspare d'Azevedo, e don Carlo della Gatta; e nel seguente anno 1635, prima che il Re Francese assalisse lo stato di Milano, bisegnò al Vicerè provvedere alla difesa, mandando in Lombardia 2800. pedoni, divisi in due reggimenti de maestri di campo Filippo Spinola, e Carlo della Gatta, e mille cavalli sotto il commessario generale don Alvaro di Quinones, col danaro necessario per assoldare 4000. Svizzeri nei cantoni collegati con la casse d'Austria. Ed in tanto su disposta la partenza dell'armata navale, composta di trentacinque galee, e dieci grossi vascelli, sopra la quale montarono 7500. soldati tra Spagnuoli, e Napoletani. Gli Spagnuoli erano 2000. de' quali 2300. erano del reggimento del Regno, comandati dall'Azevedo, e 600. dell'isola di Sicilia sotto il comando di don Michele Perez d'Egea. Gli altri erano Napoletani distribuiti in tre reggimenti de' maestri di campo don Giovan-Battista Orsini, Luzio Boccapianola, e don Ferrante delli Monti; e don Lelio Brancaccio comandava a tutti col titolo di maestro di campo generale. Parti l'armata dal porto di Napoli verso ponente a' 10. maggio di quest' anno 1635. ma ebbe inselice navigazione, sbattuta da venti, e da procellose tempeste; tanto che il Marchese di S. Croce, lasciata buona parte delle milizie in Savona per accrescere l'esercito di Lombardia, dove i Francesi tenevano assediata Valenza, non sece altra conquista, che quella dell'isola di S. Margarita.

Nuovi sospetti s'aggiunsero nel nuovo anno 1636. che obbligarono il Vicerè alla difesa del proprio Regno Per li continui timori, che dava la Fraucia, fu fatto arrestare un frate Agostiniano, per sospetto d'intelligenza co' Francesi, chiamato fra Epifanio Fioravante da Cesena, il quale posto fra ceppi, rivelò, che i Francesi meditavano far delle irruzioni in diversi luoghi del Regno, e

che tenevano la mira anche d'invadere la città dominante; anzi soggiunse, che il samoso bandito Pietro Mancino, di concerto, dovea impadronirsi del monte Gargano, per consegnarlo al Duca di Mantova, e porre sossopra tutta la Puglia. Ciò saputosi, su di mestieri al Vicere con esorbitantissime spese, fortificare Barletta, Taranto, Gaeta, ed il porto di Baja, dove vi fece edificare due gran torri: di ristorare la fortezza di Nisita, e le mura di Capua: di terminare le fortificazioni dell'isola d'Elba, detta comunemente Portolongone, principiate già dal Conte di Benavente: di provvedere tutte le marine del Regno di soldatesca; e di mettere in mare trenta vascelli, e dieci tartane. E per maggior custodia della città sece prender l'armi a dieci mila persone del popolo Napoletano, poste sotto il comando di don Giovanni d'Avalos Principe di Montesarchio Ma il tempo sece da poi conoscere, che questi timori venivan da Francesi, non per altro fine, che obbligando il Regno alla propria difesa, venisse con ciò ad impedire i continui soccorsi, che da quello si mandavano in Milano; onde il Monterey penetrato il disegno, sollecitò nuovi soccorsi, e spedi in Lombardia sopra alcuni vascelli, e galee i reggimenti de' maestri di campo don Michele Pignattelli, Tiberio Brancaccio. Achille Minutolo, Giambattista Orsini, Pompeo di Gennaro, Girolamo Tuttavilla, e Romano Garzoni, oltre a mille cavalli, che Giantommaso Blanco vi condusse per terra. Ciò che sece risolvere al Marchese di Leganes, accresciuto di sì validi soccorsi. di venire coll' inimico a battaglia in Tornavento, nella quale gloriosamente vi mori Girardo Gambacorta de' Duchi di Limatola generale della cavalleria Napoletana, siccome avvenne a Luzio Boccapianola sotto Vercelli.

Non furono veduti ne' passati governi degli altri Vicerè soccorsi si spessi, e sì potenti cavati dal Regno, quanto quelli, che si fecero in tempo del Conte di Monterey, non solo per lo Milanese, ma per la Catalogna, per la Provenza, ed altrove; e coloro che si presero la briga di tenerne conto, calcolarono, che di gente, il numero arrivò a 5500. cavalli, e 48. mila pedoni; e di denaro la somma ascese a tre milioni, e mezzo di scudi; oltre al denaro consumato nelle fortificazioni delle piazze del Regno, nell'arrolamento di tanta gente, nelle spedizioni dell'armate navali, nel mantenimento dell'isola di S. Margherita, nella fabbrica di sei vascelli da guerra, e d'alcune galee, per accrescere la squadra al numero di sedici, e di 208. pezzi di cannoni, come anche in quella di 70. mila archibugi, moschetti, e picche per la fanteria, e delle pistole, e corazze per la cavalleria.

Cotante, e sì insopportabili spese tutte uscivano dalle sostanze dei

sudditi, e dalli patrimoni della città, e delle comunità del Regno, che continuamente eran costrette a somministrar nuove somme per la necessità di tante infelici, e mal fortunate guerre, e per li tanti, e continui bisogni della corte di Spagna; donde fu in buona parte cagionato il debito di quindici milioni, del quale si trovava aggravato il patrimonio della città, la quale ne pagava l'interesse a' creditori dal

frutto, che perveniva delle sue gabelle. E ciò nè meno bastando, furono più volte a' forestieri tolte le loro entrate, e sovente anche quelle. che possedevano i regnicoli sopra gli arrendamenti, e' fiscali. S' imposero per ciò molte altre gravezze, essendosi aggiunte alla gabella della farina, prima cinque grana, poi altre sette per moggio: un grano per rotolo alla gabella della carne, ed un carlino sopra ciascuno stajo d'olio. Ciò che non seguì senza contrasti, ed opposizioni, considerandosi non solo le grosse somme spremute in pochi anni dal Regno, ma che buona parte andava a colare, non già nella cassa del Re. ma nell'altrui borse, e che sempre via più crescendo i bisogni, e l'un chiamando l'altro, venivano i popoli a soffrire insopportabil giogo; onde fu risoluto spedire al Re don Tommaso Caraffa Vescovo della Volturara, perché avesse di tante miserie, ed afflizioni compassione. e vi desse conforto; ma queste missioni, per li bisogni urgenti, che tuttavia crescevano, riuscivano tutte vane, ed inutili. Bisognò pagare i seicento mila ducati, che il Cardinal Infante dimandò da Milano: continuare a sostener le soldatesche, che guardavano il Regno: unir nuove milizie per reclutare gli eserciti, che teneva sparsi in Spagna in più luoghi: fornir l'armate navali, e sostenere l'isole di S. Margherita, e di S. Onorato occupate in Francia, finchè di nuovo, nel mese di maggio del 1637. costrette dalla fame, non cedessero all'armi di quel Re, e tornassero sotto il di lui dominio.

In mezzo a taute calamità non tralasciava però il Conte di Monterey i sollazzi, le commedie, e le caccie, alle quali era inclinato: nè mancò, imitando i vestigi de' suoi predecessori, di lasciare a noi belle memorie della sua magnificenza. Egli rese più ampia, e comoda la strada di Puglia: arricchi li fonti della città d'acque più abbondanti, e fecene innalzar un altro sul muro del fosso del castel nuovo; ma sopra tutto erse quel magnifico ponte, che congiunge la contrada di Pizzofalcone con quella di S. Carlo delle mortelle. La Contessa sua moglie pur ci lasciò un monumento perenne della sua pietà, avendo fondato in Napoli il monastero della Maddalena, per sicuro asilo delle donne Spagnuole, che abbominando le passate lascivie, volessero ivi ridursi a menar vita casta.

Ma con tutto, che il Conte di Monterey fosse cotanto benemerito al Re per li tanti soccorsi mandati, mancò poco però, che il Conte Duca per vantaggiar la sua casa, non lo richiamasse, non avendo ancor finito il secondo triennio del suo governo. La cagione si fu il matrimonio da lui ambito di donna Anna Caraffa Principessa di Stigliano col Duca di Medina las Torres. Questa signora per la morte di don Antonio Caraffa Duca di Mondragone suo padre, e del Principe Luigi Caraffa di Stigliano suo avolo, era rimasa unica erede di florio dissimi stati Isabella Gonzaga sua avola, figliuola, ed erede di Vespasiano Gonzaga Duca di Sabionetta, l'avea ancora arricchita di questo titolo, e di queste ragioni: per ciò il Conte Duca non avendo potuto perpetuar la sua casa ne' discendenti della figliuola, che fu moglie di don Ramiro Gusman Duca di Medina las Torres, e mort

senza prole, desiderava per questo suo genero, ch'egli da semplice cavaliere avea innalzato cotanto, di trovare una sposa, niente inferiore alla prima. Fece credere al Re, essere questo matrimonio espediente per poter ripetere Sabionetta, di che già i Principi d'Italia se n'erano insospettiti (a); e per ciò, ancorche trovasse durezza nell'avola, sollecitò le nozze colla madre della sposa per mezzo del Cardinal suo fratello, la quale, colla promessa del Viceregnato, che s'offeriva al Duca, fu facilmente guadagnata: la sposa, ambiziosa di vedersi Viceregina, vi condiscese parimente; onde partitosi di Spagna il Duca con carattere di Vicerè, e di castellan perpetuo del castel nuovo, giunse colla squadra delle galee di Spagna in Napoli, dove nel palagio della Principessa presso la porta di Chiaja fur celebrate le nozze.

Intanto il Conte di Monterey accingevasi alla partenza, ma avvisato il Conte Ducu essere già seguito il matrimonio, scrisse al Monterey, che non conveniva per le fastidiose congiunture delle guerre d' Italia partire, non essendo ancor terminato il suo secondo triennio: onde gli sposi rimasero delusi, e convenne al Medina trattenersi nel Regno da privato, con dispiacere non ordinario, non men suo, che della moglie, e molto più della Duchessa di Sabionetta, la quale, avendo sempre dissuasa la nipote a far tal matrimonio, non mancava di mordere pubblicamente l'azioni del Conte Duca, e biasimare la soverchia semplicità della Duchessa di Mondragone, del Cardinale, e degli altri congiunti della nipote, che s' erano fatti ingannare dalle promesse dell'Olivares. Ma passato un anno, parendogli non poter più trattenere, mandò il Conte Duca ordine della corte, che si desse al Medina il possesso. Così depose il Monterey il governo, dopo averlo esercitato sei anni; ed a' 12. novembre di quest'anno 1637, ritirossi a Pozzuoli, donde proseguì poi il suo cammino per la corte. Ci lasciò il Monterey molte savie, e prudenti leggi insino al numero di 44. per le quali riordinò i nostri tribunali, e quelli della bagliva, e delle regie audienze; riordinò gli affitti, e le vendite delle rendite, e beni fiscali : i cambi, e gli apprezzi : proibì severamente i duelli, e l'asportazione di qualsivoglia sorta d'armi: fece diverse ordinazioni per ovviar le fraudi, che si commettevano nella dogana, e maggior fondaco di Napoli: vietò l'uso smoderato delle vesti, servidori, e carrozze: impose sù la testa del famoso bandito Pietro Mancini una taglia di tre mila ducati, oltre la facoltà d'indultare quattro persone: tolse le gabelle delle carte e del tabacco, ancorche da poi fossero state di nuovo imposte; e diede molti ordini pel governo, e discipliza de' soldati del battaglione, e pel grado di dottorato da darsi, così in legge, come in medicina, ed altri provvedimenti, che vengono additati nella cronologia prefissa al primo tomo delle nostre prammatiche.

### CAP. IV.

Del Governo di don Ramiro Gusman Duca di Medina las Torres; e de' sospetti, che s' ebbero di nuove invasioni tentate da' Franzesi.

Il governo del Duca di Medina, durando le medesime cagioni. anzi vie più crescendo, non poteva riuscire men gravoso a'sudditi, che il precedente. Le guerre infelici, che consumavano gli stati della monarchia di Spagna, mantenevano tuttavia, anzi rendevan assai più esausto l'erario regale, ed in continue necessità di denaro. Il mostro Reame era il bersaglio inselice. dove per provvedersene, si dirizzavano tutti i disegni, e nulia pietà avendosi delle miserie estreme, nelle quali era il Regno caduto per le somme immense cavate in tempo del Monterey, altre nuove se ne richiedevano. Purono perciò imposte nuove gabelle, e dazi, ed accresciuti gli antichi, s'aggiunsero gravezze alle sete, al sale, all'olio, al grano, alla carne, a'salumi; e s'imposero nuovamente alla calce, alle carte da giocare, all'oro, ed argento filato, e sopra tutti i contratti de presti, che celebravansi nella città, e nel Regno s'introdusse, all'uso di Spagua, la gabella della carta bollata, della quale bisognava necessariamente servirsi in tutti li contratti, e negli atti giudiciari, sotto pena di nullità; quantunque poscia, come cosa troppo odiosa, fosse stimato meglio sopprimerla S'arrivò a tale estremità, che si pose su'l tappeto dazio d'un grano il giorno per testa agli abitanti di Napoli, per lo spazio di quattro anni, e sacevasi il conto, che toltone gli Ecclesiastici, ed i putti, se ne sarebbero cavati cinque milioni di scudi: ma poscia essendosi considerato il pericolo, che si correva di porre in pratica tal esazione, e quanto avrebbe sembrato intollerabile al popolo questo peso quotidiano, si lasciò di più parlarsene.

Si tassarono bensi tutti i mercatanti al pagamento di 200 mila ducati per pagarne le soldatesche: si venderono li casali di Napoli: quelli di Nola; e molti altri luoghi demaniali, che non ebbero modo di ricomprarsi, passarono dalla libertà, che godevano sotto

il demanio regale, alla servitù de' Baroni.

E perchè niente mancasse, il Vicerè sece convocar un parlamento generale, dove per sindico intervenne don Ippolito di Costanzo nobile di portanova, e s'estorse dal Baronaggio, e dal Regno un donativo d'un milione di ducati, in vece d'una nuova gabella di cinque grana per moggio di frumento, che pretendevasi d'imporré in tutto il Reame. Solo tra tanti aggravi, e gabelle se ne tolse una, che riscuotevasi in Napoli da tutte le meretrici, riuscendo ciò di non piccolo giovamento alla pubblica tranquillità, per gli scandali continui, che ne nascevano.

Fu perciò seriamente risoluto, per non ridurre i popoli cotanto oppressi all'ultime disperazioni, di mandar ambasciadore alla corte,

per implorar dalla clemenza del Re qualche conforto a tanti, e sì estremi mali; e concerrendovi anche il Vicerè, mosso ancor egli a pietà di tante miserie, fu eletta dalla città la persona del consigliere Ettore Capecelatro. Lo stato, in che erasi ridotto il Regno, era pur troppo lagrimevole: oltre le tante gravezze, che impoverivano gli abitatori, si vedeva da giorno in giorno mancare d'abitatori, e struggersi tra le miserie, e sciagure. Gl'incendi del Vesuvio avevan cagionate morti, e miserie estreme: ma sopra tutto la guerra, che consumava co' disagi, e col ferro le soldatesche, avea desolato il Regno: n'erano uscite dal Regno in numero infinito per reclutare gli eserciti, non pur di Lombardia, ma d'Alemagna, de'Paesi Bassi, e del Principato di Catalogna; ed avendo tutte quelle spedizioni avuti infelici successi, pochi ne ritornavano

alle paterne case.

Ma i tremuoti, che avevano desolata la Puglia, in quest'anno 1638. portarono nelle Calabrie danni assai più gravi, ed irreparabili. Furono in queste Provincie così spaventosi, che abbatterono la città di Nicastro, ed il famoso tempio di S. Eusemia. Bimasero ancora distrutti molti luoghi, ed altre terre, Nocera, Pietramala, Castiglione, Maida, Castelfranco, ed altre di minor grido. La città istessa di Cosenza, con molti de' suoi casali pati notabilmente: Catanzaro, Briatico, ed altri luoghi soffrirono il medesimo flagello: in fine non vi su luogo di Calabria, che potesse vantarsi d'essere stato esente dal danno; e calcolandosi il numero de' morti, si trovò essere perite sotto le ruine degli edifici più di diecimila persone; siccome l'istesso consigliere Capecelatro, che su spedito dal Vicerè a rincorare que popoli (a' quali non solamente bisognò rimettere i pagamenti fiscali, ma soccorrergli con abbondanti limosine, somministrate parte dal patrimonio regale, e parte dal monte della pietà, insino alla somma di ottomila ducati) poteva, come testimonio di veduta, testificare al Re le miserie di quelle Provincie. S'aggiunse ancora la costernazione, nella quale l'avea poste un solenne impostore, chiamato Pietro Paolo Sassonio, medico Cala-brese, il quale andava disseminando, che doveano sopraggi la gere tremuoti più orribili: che non solamente il Regno, ma tutto il mondo dovea crollare, avvicinandosi già il giudicio finale: che il mare dovea uscir dal suo letto, ed ingliiottir le campague, e sommergere le città: che doveano piovere dal cielo grandini di peso di cinque libbre l'una, e che i monti doveano vomitar tutti fiamme per incenerir l'universo. Queste infauste predicazioni, vedendosi verificate in parte per li tremuoti, e gl'incendj preceduti del Vesuvio, posero in tale costernazione i paesani, che credendo, che la Calabria dovesse essere la prima a sopportar queste desolazioni, che doveano precedere alla distruzione del mondo, ciascuno abbandonava la patria, e cercava altrove ricetto: laonde il Vicere, per liberare gl'incauti da questi salsi pronostici, comando, che il Sassonio sosse preso, e coudotto legato in Napoli, come su eseguito, dopo di che su condennato

a remare in una galea.

Non meno, che da' tremuoti, fu questa Provincia. nel medesimo anno, travagliata da' Turchi di Barbaria, li quali avendo concepito il disegno di saccheggiare il Santuario di Loreto, scorrevano con sedici galee i nostri mari, e danueggiavano i naviganti, e le nostre riviere: tal che se i Veneziani non fossero accorsi per rompere i loro

disegni, di mali peggiori sarebbon stati cagione (a).

I Franzesi intanto sempre più profittandosi de'disordini, e della declinazione della monarchia di Spagna, oltre d'aver contrappesatà in Italia la potenza degli Spagnuoli, erano ancora entrati in pensieri, per le speranze, che lor davano alcuni malcontenti del governo Spagnuolo, di far un'invasione nel Regno di Napoli. Essi per mezzo del marchese di Covrè ambasciadore del Re di Francia in Roma, e di monsignor Giulio Mazzarini a questi tempi semplice Prelato, poi Cardinale, e primo ministro di quella corona, aveano con un titolato (b) del Regno ordita una congiura per sorprender Napoli, e già inchoma se ne concertavano i modi; ma scovertosi da uno de' congiurati il trattato al Vicerè, fu fatto arrestare in Roma, ove erasi portato il titolato, e condotto nel castel nuovo, fu con ogni sollecitudine fabbricato il processo. Fu eretta dal Vicerè una giunta per sentenziarlo, la quale componevasi del reggente don Matthias di Casanatte, de consiglieri don Flaminio di Costanzo, don Giovan-Francesco Sanfelice, Annibale Moles, don Ferrante Mugnoz, don Ferrante Arias di Mesa, e don Diego Varela. Il fiscale fu Partenio Petagna presidente della regia camera; ed i pari della corte furono i Principi della Rocca, e del Colle. Furono intesi gli avvocati del reo Pietro Caravita, ed Agostino Mollo celebri giureconsulti di quei tempi; e proferitasi dal Vicerè la sentenza, sedendo pro tribunali nell'assemblea de' mentovati ministri, coll'assistenza dell'uscier delle armi, e con tutte le solennità consuete, su condennato sul palco ad essergli mozzo il capo. Così, spogliato prima del titolo, e dell'abito di caralier Gerosolimitano, lasciò sul talamo nella piazza del mercato ignamniosamente la vita.

Ma con tutto che si fosse scoverto il trattato, non tralasciarono però i Franzesi di tentar l'impresa, fondati sopra la mal soddisfazione, che mostravano i Napoletani del governo Spagnuolo: laonde unell'anno 1640. avendo nel porto di Tolone un'armata sotto il ucomando dell'Arcivescovo di Bordeos, dopo essersi trattenuta alcuni giorni ne'porti di Corsica, e poi alle spiaggie dello stato della chicsa, s'inoltrò ne'mari di Gaeta, e quivi fermata, si pose in speranza di sottomettere quella fortezza; ma valorosamente rispinta dal ti cannone di quel castello, continuò il suo cammino, egiunse al golfo

di Napoli.

Il Vicere, considerato il pericolo, spedi tosto don Francesco

4=

(a) Nani Istor. Ven. lib. 11. ann. 1636.

<sup>(</sup>b) Fu questi il Marchese d'Acaja di casa Monti, famiglia già estinta.

Toraldo, e Cesare di Gaeta, sargente maggiore del battaglione della Provincia di Terra di Lavoro a'confini dello Stato del Papa, per guardar quelle frontiere; ed al maestro di campo don Giovan-Battista Brancaccio appoggiò la difesa della citta di Pozzuoli, e del territorio di Baja, e di Cuma a quella vicini. Maudò in Salerno fra Giovan-Battista Brancaccio Cavalier Gerosolimitano, perchè col Principe di Satriano governadore di quella Provincia attendesse alla difesa di quel paese: fu spedito a Gaeta Vincenzo Tuttavilla commessario generale della cavalleria; ed il maestro di campo don Diomede Caraffa ebbe la cura di guardar tutto il rimanente con l'isola di Capri. Chiamò poscia gli eletti della [città co' deputati delle piazze, affinchè allestissero le artiglierie, per guarnire i baloardi delle marine: convocò i Baroni, perchè stesser pronti alla difesa del Regno; e l'eletto dal popolo Giovan-Battista Nauclerio offerse 30 mila uomini tutti armati per difesa della città. Mancava però il danaro, onde nascevano li fastidiosi, e molesti pensieri per trovare i modi di provvedersene.

Mentre la città era per ciò in continue agitazioni, verso la metà di settembre di quest' anno comparve l'armata Franzese, composta di 34. navi di guerra, a vista di Napoli: ciò che pose in maggior scompiglio la città. Fur prestamente tolti i cannoni, ch'erano nel campanile di S Lorenzo, e posti nelli torrioni del Carmine, in quello di S. Lucia, nell'altro delle Crocelle, e sopra il molo: se ne piantarono alcuni altri sul colle di Posilipo, da quella parte, che guarda il picciol porto di Nisita, sotto la guida di don Antonio del Tufo Marchese di S. Giovanni, e del mastro di campo don Tiberio Brancaccio; ed altri quattro sopra l'isola di Nisita sotto la cura di don Antonio di Liguoro, che la guardava con titolo di capitan di guerra: Scipione d'Afflitto, vecchio, e valoroso soldato, guardava tutta quella riviera, che chiamasi de' bagnuoli. In Napoli presero le armi 8 mila borghesi, divisi in 40 compagnie, delle quali su creato maestro di campo generale don Tiberio Caraffa Principe di Bisignano. Ma ciò che preservo Napoli da mali maggiori, su l'esser quivi opportunamente giunto don Melchior di Borgia con le quattordici galee del Regno; alle quali essendosene aggiunte quattro altre, che [conducevano don Francesco Melo da Sicilia a Milano, si sece, che il Borgia preposto alla custodia del mare, impedisse le scorrerie de'nemici, li quali insultando insino alla spiaggia di Chiaja, aveano più volte tentato lo sberco; ma ripressi dalle soldatesche poste alle marine, spaventati dall'incessanti colpi di cannoni, che tirayano da' colli, e da'torrioni, e costeggiati in mare dal Borgia, finalmente si ritirarono verso ponente, e ritornarono a Ponza; non mancando il Borgia d'andar lor dietro seguitandogli fino al promontorio di Minerva. In cotal guisa i Franzesi rimaser delusi dalle speranze, ch'erano state lor date dai malcontenti, i quali aveano lor dato a credere, che alla sola comparsa della loro armata, i popoli mal soddisfatti del governo Spagnaolo, avrebbero prese l'armi per introdurgli nel Regno. Ma non

necessità, nè pronte all'urgenza. Pensava dunque d'abolite, o almeno di restringere tanta libertà, che s'attribuivano alcuni, e principalmente i Catalani, i quali decorati da grandissimi privilegi, ed immuni da molti pesi, custodivano la loro libertà con zelo non minore, che la religione Già alcuni anni, tenendo il Re in Barcellona le corti, resisterono più volte alle soddissazioni d'Olivares, dal che irritato egli, nudri poi sempre nel cuore concetti di reprimergli, e d'abbassargli. I Re solevano veramente rispettare quella nazione per natura seroce, e per lo sito importante, perchè la Provincia, se dalla parte del mare per la mancanza di porti è impenetrabile, da quella di terra pare inaccessibile per le montagne; anzi queste internandosi, ed in molti rami divise, le formano altrettante trincere, e ripari, ne'quali si comprendono piazze forti, città popolate, terre, e gran numero di villaggi. La vicinanza poi alla Francia, i passi de'Pirenei, l'ampiezza del giro, la popolazione. e l'inclinazione marziale degli abitanti, la rendevano considerabile, e poco men che temuta.

Ad ogni modo il Conte Duca aspettava col pensiero l'opportunità di frenarla; ma quando stimo, che la fortuna gli aprisse la strada, non s'avvide, che insieme portava il precipizio alla grandezza, ed alla salute di tutta la Spagna. I Franzesi allargando sempre da quella parte i confini, speravano di promovere gravi accidenti, e particolarmente d'irritare gli animi de'popoli tra gli incomodi della guerra, ed i danni dell'armi, e così loro riusch puntualmente; poiche avendo gli Spagnonli perduta Salses, convenne loro per ricuperarla, piantare la piazza d'armi nella Cata-legna, con lasciarvi a quartiere l'esercito; onde, se durante l'asædio fu la Provincia gravemente afflitta dal passaggio delle milizie, da poi ne sentì la licenza, tanto più dura, quanto n'erano quei popoli meno avvezzi; si udirono estorsioni, ed aggravi, profanati i tempi, violate le donne, e rapiti gli averi: a'quali eccessi i capi non riparando, si formava concetto, che l'Olivares per imporre, setto titolo di necessaria difesa, il giogo a quel Principato, volentieri le tollerasse; ed è certo, che da frequenti lettere di lui, stimolato il Conte di S. Coloma Vicerè a cavar genti, e danari dalla Provincia, i valse in Barcellona di certo denaro, che s'apparteneva alla disposcione della città, senza badare a' privilegi ed attendere l'assenso egli stati; ed avendo uno de' giurati, magistrato il più ragguardevele, voluto opporsi a tanta licenza, con fare eziandio premurose manze, che fossero corretti i trascorsi delle milizie, il Vicere Io cerò. Tanto bastò per commuovere un popolo, che tollerava Publicienza, ma non conosceva ancora la servitù; furono prese Pani, aperte le carceri, e corse le strade, con si grave, ed univertumulto, che il Vicerè impaurito stimò riporre nella fuga chancute il suo scampo. Si ridusse per ciò all'arsenale, dove Remeno essendo sicuro, perchè il popolo dato fuoco al palazzo, lo cercava per tutto, fece accostare una galea; ma mentre s'incammi-

mava al lito per imbarcarsi, sopraggiunto da sollevati, restò miseramente trucidato. Allora il popolo : parte inorridito dal suo medesimo eccesso, parte tra le appresioni della servità, e le apparenze della libertà, invaghito, e consuso, riputò, che non vi sosse più luogo al sno pentimento, ne alla regale clemenza.

Scosso per tanto il giogo, trascorse nell'ultime estremità, e la consusione non potendo da se stessa sussistere, su data per ciò sorma ad lun indipendente governo col consiglio de cento, e degli altri antichi magistrati della città. A tale esempio s'alterò quasi tutto il Principato, e nelle terre, e villaggi si presero universalmente le

armi. e le genti Spagnuole surono trucidate, e scacciate.

A così improvviso accidente, l'animo del Conte Duca commosso. non ardiva palesarlo al Re, ne poteva tacerlo; proccurò di fargli credere, che non vi sosse, che un popolare tumulto, che svanirebbe da sè, e con la sorza prestamente sopito, varrebbe a rendere più illustre l'autorità del comando; poiche sotto l'armi si potrebbe non solo domare la ribellione, ma il fasto ancora de Catalani, ed abolirsi que' privilegi, che gli rendevano contumaci. Ma nell'animo suo con più tacite cure riflettendo all'importanza della Provincia, alla qualità del sito, ed a'danni maggiori se vi s'introducessero i Franzesi, bilanciava, se la destrezza, o la forza dovesse più utilmente impiegarvisi. Nè mancavano dubbj, che altri Regni, e l'Aragona particolarmente sosse per seguitare un tal'esempio. Tentò prima con le persuasioni della vecchia Duchessa di Cardona, che appresso il popolo di Barcellona godeva molta venerazione, ed autorità, e col mezzo di un ministro del Pontesice, che vi risedeva, sedare gli animi, e placare il romore; ma riuscendo ciò inutilmente, deliberò d'usare la sorza, con tale potenza, e con tanta celerità, che nè il popolo potesse resistere, nè i Franzesi giungere opportunamente al soccorso.

Proccurò dunque d'ammassare l'esercito, comandando a'feudatari. ed invitando la nobiltà, e tra questa molti de' più sospetti, particolarmente i Portoghesi, acciocche servissero insieme di soldati, e s d'ostaggi Le provvissioni tuttavia non poterono essere così prontamente allestite, che i Catalani non avessero tempo, e di munirsi con molta costanza, e di spedire deputati in Francia a chiedere ajuti. Non si può dire quanto il Cardinal di Richelieu, direttore allora di h quella Monarchia, e che avea già con le solite arti coltivate le prime 🙀 Toro disposizioni, gli accogliesse avidamente. Gli cumulò d'onori, e 🕫 gli carico di promesse; ma nel tempo medesimo volendo godere 🔓 dell'occasione, che il caso gli presentava, non solo applicò a nutrire nelle viscere della Spagna la guerra, ma di ridurre la Catalogna alla necessità di arrendersi alla soggezione Franzese. Inviò il signor di S. Paolo con alquanti ufficiali, e per mare alcune milizie, e cannoni, acciocche que popoli prendessero cuore d'insanguinarsi co' Castie 3 gliani; e spedi il signor di Plessis Besanzon, ministro eloquente, e d'acutissimo ingegno, a riconoscere la disposizione degli affari, e

degli animi.

Dall' altra parte il Conte Duca, avendo raccolto un esercito di 30 mila combattenti, lo consegnò sotto il comando del Marchese de los Velez, di nascita Catalano, e destinato per Vicerè dell'istessa Provincia, verso la quale, tanto è lontano che tenesse costui disposizione di affetto, che anzi aveva cagioni d'odio, e d'aborrimento, lessendoglisi dal popolo in Barcellona spianata la casa, e confiscati gli averi. Si mosse adunque il nuovo Vicerè nel mese di dicembre di quest'anno 1640. da Tortosa, città partecipe della sollevazione, ma che, o per l'inclinazione degli abitanti, o per le minacce dell'armi, fu la prima a rimettersi in obbedienza; s'avanzò a Balaguer, per tutto rendendosi molte terre inabili alla difesa. Ivi sebbene l'angustie de i passi possono essere impedite da pochi, ad ogni modo le guardie dei Catalani non ardirono d'aspettarlo; onde il Marchese spirando terrore, e severità s'avanzò fino a Combriel, piazza d'armi de' sollevati. Il luogo debole ardi per cinque giorni resistere, dopo i quali volendo rendersi, non fu ricevuto che a discrizione; restando desolata la terra, impiccati gli ufficiali, e tagliate a pezzi le soldatesche. Da questo sangue pullulò la disperazione per tutto; in Barcellona particolarmente s'animavano i cittadini, l'uno con l'altro, a sofferire ogni estremo più tosto, che cadere in mano, e sotto il governo di vincitor così fiero, e di un Vicerè incrudelito. Trattandosi della libertà, e della stessa salute, fu la disesa disposta, sortificato il Mongiovino, ed unendosi gli animi pel comune pericolo, si procede nel governo, e nelle risoluzioni con vigore, e concordia.

Tuttavia temevano di non potere a scossa così poderosa senza forte appoggio resistere. Dall'altro canto i ministri Franzesi fomentavano l'apprensione, e loro additavano dall'una parte imminente Peccidio, dall'altra vicino il soccorso; ma dimostrando non conrenire che la corona di Francia, per procacciare l'altrui, abbandonasse li propri vantaggi, insinuavano fra' timori, e i discorsi, quanto complisse obbligare un Re così grande a sostenere per decoro, e per interesse quel Principato. Colpi l'artificio, perchè il timore del pericolo, e la speranza degl'ajuti indusse i Catalani a consegnarsi alla protezione, ed al dominio Franzese con molti patti, che preservavano i privilegi, quei principalmente dell'assenso de' popoli per l'imposte, e della collazione de' henefici di Chiesa, e delle cariche a'nazionali, eccettuata la suprema del Viczè, che poteva essere straniero. A ciò diedero tutti l'assenso; la maggior parte per desiderio di cose nuove, li semplici per concetto di cambiare in meglio la sorte; e i più savj per essersi accorti, che dopo i primi passi della ribellione, qualunque si sosse la libertà, o la servitù, non poteva provarsi, che non stragi, e calamità aon disuguali. Ciò accadde negl'ult:mi giorni di quest'anno, nel precinto, che il Portogallo pur auche scosso il giogo, ravvivò con esovo Re l'antico nome del Regno.

stesso più tosto che ad altri, lo credè troppo tardi. Adunque il primo di dicembre di quest' istesso anno 1640. molti nobili essendo andati a palazzo, al battere delle nove ore della mattina, ch'era il segno accordato, ad un colpo di pistola, snudarono le armi. e caricarono le guardie della Viceregina, le quali inermi, e sbandite, ogn'altra cosa attendendo, cedettero facilmente. Occupato il palazzo, i nobili gridavano libertà, insieme acclamando il nome di Giovanni IV. per Re; ed altri nelle piazze, chi per le strade. alcuni dalle finestre, e tra questi Michele Almeida di veneranda canizie, animando il popolo, e concitandolo all'armi, fu sì grande in pochi momenti il concorso, che, come se un solo spirito movesse la moltitudine, non vi su chi dissentisse, o titubasse. Una compagnia di Castigliani, che entrava di guardia al palazzo, fu dal furore della plebe costretta alla fuga. Antonio Tello con altri seguaci, sforzate le stanze del Vasconcellos, che inteso il romore. s'era in certo armario rinchiuso, lo ritrovò, e trucidato, lo gittò dalle finestre, acciocchè nella piazza fosse spettacolo all'odio del volgo, e testimonio insieme, quanto poco sangue costasse la mutazione di un Regno. L'infanta, custodita in potere de'congiurati, su trattata con molto rispetto, astretta però a comandare al Governadore del castello, che s'astenesse di tirare il cannone, altramente i Castigliani nella città sarebbero stati tutti tagliati a pezzi. Egli non solo ubbidi all'ordine di sospender l'offese, ma subitamente o per timore, e per necessità, trascorse alla resa, alle-gando d'essere così sprovveduto, che all'invasione del popolo non avrebbe potuto resistere. Fu maraviglia vedere una città, come Lisbona, grande, popolata, commossa, restare in brevissimo tempo in potere di sè medesima, ma con tauto ordine, e con tal quietudine, che nessun comandando, ogni condizione di persone, al nome del nuovo Re, prontamente ubbidiva.

Giovanni, inteso l'accaduto in Lisbona, fattosi proclamare Re ne' suoi stati, eutrò in quella città il sesto giorno del medesimo mese di dicembre con indicibile pompa, e ricevuto il giuramento da' popoli, lo prestò reciprocamente per l'osservanza de' privilegj. Sparsasi per quel Regno la fama di tal accidente, non vi fu luogo, che tardasse a seguitare l'esempio della capitale, con tanta unione degli animi, che non pareva mutazione di governo, ma che solamente al Re si cambiasse nome, con insolito gaudio de' popoli. I Castigliani sparsi in alcuni presidj, e quelli di S. Gian, fortezza d'inespugnabile sito, sorpresi da fatale stupore, n'uscirono senza contrasto. L'Infanta fu accompagnata a' confini, ed alcuni de' ministri Castigliani restarono prigioni, per sicurtà di que' Portoghesi, che fossero in Madrid trattenuti. In otto giorni si ridusse tutto il Regno ad una tranquilla ubbidienza. Fino nell'Indie dell'Oriente, nel Brasile, nelle coste d'Affriea, e nell'isole, che si numerano tra le conquiste de' Portoghesi, quando da caravelle, in

diligenza spedite, ne su portato l'avviso, quasichè sosse stato atteso, abjurata con universal consenso l'abbidienza a Castiglia, il nome di Giovanni VI. su riconosciuto, ed acclamato.

Il Conte Duca accortosi, che in vece di ingrandire la monarchia. e la prepotenza, conveniva essa della propria salute contendere, non potendo contrastare da due parti, stava in dubbio dove s'avessero a rivolgere le maggiori cure, e gli sforzi. In fine giudicò meglio, contro la Catalogua applicarsi, sperando, che non riuscisse lunga l'impresa, ed insieme temendo, che col dar tempo, la fortezza del paese, la serocia del popolo, ed il soccorso de'Franzesi, la disficultassero maggiormente. All'incontro, essendo aperti i confini, più lontani gli ajuti, i popoli meno agguerriti, ed in Lisbona sola potendosi debellare tutto il Regno, si figurava, che lasciati i Portoghesi in sicurezza, ed in ozio, non applicherebbero a premunirsi, e che i nobili, superbissimi per natura, non soffrirebbero a lungo il comando di uno, a diversi emolo, ed a molti uguale. Proseguendosi pertanto in Catalogua la guerra, il Portogallo vie più si stabiliva, tanto che riusciti vani i presagi dell'Olivares, rimase, siccome tuttavia ancor dura, staccato, ed independente dalla corona di Spagna.

In Catalogna adunque proseguendosi eziandio nel verno la guerra, los Velez si portò ad espugnare Tarragona, che dopo la metropoli del Principato, tiene per l'ampiezza, e per la nobiltà il primo luogo. I Catalani animati da' Francesi sprezzavano gli sdegni, e l'armi del Re, tanto che pronti alla difesa, sostennero lungamente la guerra, la quale non meno agli altri stati della monarchia, che al nostro Regno costò sangue, e tesori. A questo fine si proccurava dal Medina nostro Vicerè nuovo donativo per la corte, s'allestivano nuove soldatesche, e s'armavano nuovi legni, gravando con ciò i sudditi, e le comunità del Regno con nuove tasse,

ed imposizioni.

Ma non terminando qui le nostre miserie, una nuova guerra, che s'accese pure a questi tempi in Italia, dal Papa contro al Duca di Parma, per lo stato di Castro, portò pure al Vicerè, ed al Regno nuove cure, e nuove spese, e maggiori se ne sarebbero sofferte, se gli Spagnuoli non si fossero raffreddati; e ne' propri mali, per le rivoluzioni di Catalogna, e per la perdita di Portogallo, occupati, non avessero avuto più modo d'ingerirsi negli affari altrui, se non con mediazioni, ed uffici; onde al nostro Vicerè avendo il Pontefice richiesto i novecento cavalli, per l'investitura del Regno dovuti in caso d'invasione dello Stato Ecclesiastico, gli furono denegati, per non essere questa causa della Santa Sede, ma della sua casa, e de suoi congiunti (a). Fu mestieri con tutto ciò al Medina, a spese del Regno, guarnir le piazze della Toscana, ed i confini del Regno dalla parte degli Apruzzi, dove mandò il maestro di campo geuerale

<sup>(</sup>a) Nani Ist. Venet. lib. 12. an. 1643.

Carlo della Gatta; e commise ad Achille Minutolo Duca di Belfano che si trovava governadore di quella Provincia, che invigilasse alla custodia della medesima. Molte compagnie di Tedeschi, fatte venir d'Alemagna per la via di Trieste, furono autor ivi alloggiate, e da poi ricevute dal maestro di campo don Michele Pignatelli, fur fatte venire in Napoli, e fu loro assegnato alloggiamento nello spedale di S. Gennaro fuori le mura della città.

Ma non perchè doveansi riparare i propri mali del Regno, si rallentavano le richieste di nuovi soccorsi nel Milanese: bisognò al Vicerè spedirvi tremila pedoni sopra galee; ed affinche le università del Regno avessero corrisposto con maggior prontezza al pagamento de' donativi fatti al Re, comandò, che in ciascheduna d'esse si fosse fatto il nuovo catasto (così chiamano il libro, dove si notano gli averi de' sudditi) con deputarsi un ministro del tribunal della camera, acciocchè l'esazione si fosse regolata con la guida di esso, e ciascono avesse portato il peso a misura delle sue forze.

Gli shanditi pure in questo nuovo anno 1644, vie più che mai infestavano le Provincie, inquietavano i popoli, e disturbavano il traffico; nè bastando le genti di corte a far loro argine, fu duopo al Medina spedire il Principe della Torella don Giuseppe Caracciolo con titolo di Vicere generale della Campagna, per reprimere le loro

insolenze.

#### CAP. VL

Caduta del Conte Duca, che portò in conseguenza quella del Duca di Medina, il quale cede il governo all'ammiraglio di Castiglia suo successore.

Ma mentre il Medina, per maggiormente prolungare il suo governo, essendo già scorsi sei anni, e più mesi dal di, che ne avea preso il possesso, trattava un nuovo donativo per la corte, vennegli avviso, che il Re gli avea disegnato per suo successore l'ammiraglio di Castiglia, che governava allora la Sicilia. La caduta del Conte Duca dalla grazia del Rei, portò in conseguenza la sua depressione, e'l cangiamento di prospera in avversa fortuna. Le gravi perdite della Catalogna, e di Portogallo, imputate in gran parte a' violenti consigli dell'Olivares, aveano nel Re Filippo raffreddato l'affetto, che avea verso di lui: o fosse, che per le continue disgrazie gli venisse a noja l'infelice direttor degli affari, o pure che si fosse avveduto, d'essergli state fin allora dal favorito rappresentate le cose con aspetto diverso dal vero. Molti vedendo tanti precipizi, si conoscevano dalla necessità obbligati, lasciata da parte l'adulazione, ed il timore, a parlar chiaro; ma muno ardiva d'esser il primo, fin tanto che la Regina, sostenuta dall'Imperadore con lettere di propria mano scritte al Re, e con la voce del Marchese

di Grana, suo ambasciadore, non deliberò di rompere il velo, e scoprire gli arcani. Allora tutti si scovrirono, ed anche le persone più vili, o con memoriali, o con pubbliche voci sollecitavano il Re a scacciar il ministro, e ad assumere in sè stesso il governo. Egli, maravigliandosi d'aver ignorate fin'allora le cagioni delle disgrazie, soprassatto al lume di tante notizie, che gli si svelavano tutte ad un tratto, vacillo prima tra sè medesimo, appiendendo la mole del governo, e dubitando, che contra il favorito s'adoperassero le fraudi solite delle corti; ma in fine al consenso di tutti non potendo resistere, gli ordinò un giorno improvvisamente, di ritirarsi a Loeches. L'esegui prontamente l'Olivares con intrepidezza, uscendo sconosciuto di corte per timore del popolo. A tale risoluzione tutti applaudirono con eccesso di gioja. I grandi prima allontanati, ed oppressi, concorsero a servire il Re, ed a render piu maestosa la corte; ed i popoli offerivano a gara gente, e denari, animati dalla fama, che il Re volessse assumere la cura del governo fin allora negletta. Ma, o stancandosi al peso, o nuovo agli affari, e con più nuovi ministri nel tedio de'negozi, e nelle difficoltà di vari accidenti, sarebbe ricaduto insensibilmente nel pristino affetto verso il Conte Duca, se tutta la corte non si sosse opposta con uniforme susurro, anzi se lo stesso Olivares non avesse precipitate le sue speranze; perchè volendo con pubblicare alcupe scritture purgarsi, offese molti a tal segno, che il Re stimò meglio d'allontanarlo assai più, e confinarlo nella città di Toro, Ivi, non avvezzo alla quiete, annojatosi, com' è solito de' grandi ingegni, terminò di mestizia brevemente i suoi giorni.

Caduto l'Olivares, ancorchè il Re pubblicasse di voler assumere in se stesso il governo, nulladimanco, o perchè non poteva, o perchè non voleva da sè solo reggere il peso, si disponeva ad abbandonar il carico; e fattisi avanti alcuni grandi, che ambivano di sottentrare in luogo del Conte Duca, Luigi d'Haro, nipote, ma insieme dell'Olivares nemico, lentamente s'insinuò, e con grande modestia, mostrando d'ubbidire al Re, assunse in breve tempo

l'amministrazione del governo.

Don Luigi d'Haro adunque reputando per uno de' più forti pretensori alla privanza l'ammiraglio di Castiglia, che si trovava allora Vicerè in Sicilia, per tenerlo lontano insieme, e soddisfatto, lo promosse al Viceregnato di Napoli, dandogli per successore in quell'isola il Marchese de los Velez, che dalle guerre di Catalogna era passato ambasciador del Re in Roma: furono per ciò spediti i dispacci regali nelle persone dell'uno, e dell'altro; ma, o fosse errore, o malizia degli ufficiali della segreteria del dispaccio universale, tenuti ben regalati dal Medina, in vece di mandarsi a ciascuno de' provveduti il suo, vennero chiusi amendue nel plico delle lettere del Medina. Costui, volendo imitare gli artifici del Monterey per prolungare la sua partita, ricusava di consegnar loro i dispacci; e quantunque il Marchese de los Velez fosse venuto

da Roma in Napoli per passare in Sicilia, era trattenuto in parose dal Medina, tanto che non poteva partire per mancamento della commessione regale, che lo qualificava per Vicerè; dall altra parte l'ammiraglio ne tampoco poteva lasciar il governo dell' isola senza il successore; e con tutto che questi avesse mandato in Napoli il suo segretario a domandargli i dispacci, trovò molta durezza, non avendo potuto disporre il Medina a deporre il governo. Ma ciò. ch'egli non volle volontariamente fare, ve lo fece risolvere il vedersi insensibilmente mancare nell'autorità, e raffreddare quella riverenza, e rispetto, che per ordinario languisce ne' sudditi alla fama del successore; auzi volendo egli sollecitare, e porre in effetto il trattato di fare un altro donativo al Re d'un misione, si videro rifugiati nella Chiesa di S. Lorenzo i deputati delle piazze, li quali, o perchè non volevano imporre questo nuovo peso alla patria, o perchè lo volessero riserbare ne prineipj del governo del nuovo Vicerè, sfuggivano l'unione. Conoscendo per tanto il Medina di non potere più lungo tempo con suo decoro continuar nel governo. si risolse di consegnare i dispacci; onde essendosi il Marchese de los Velez partito per Sicilia, parti pure al suo arrivo l'ammiraglio per Napoli, dove giunse a' 6. di maggio di quest' anno 1644. ed il Medina deponendo immantinente il governo, andò ad abitare nella sua villa di Portici, dove si trattenne fin tanto, che s'allestissero le galee per traghettarlo in Ispagna.

Ci lasciò egli molti illustri, e magnifici monumenti, che ancor adornano la città. A lui dobbiamo quel fonte d'ammirabile architettura col dio Nettuno, che sparge dal suo tridente limpidissime acque. il quale trasportato nel largo avanti castel nuovo, ed ingrandito da lui, e reso abbondante d'acque, ritiene ancora oggi dal suo il nome di fontana Medina. A lui parimente si dee quella magnifica porta della città sotto la falda del monte di S. Martino, che anticamente chiamavasi del pertugio, per una picciola apertura, che il Conte d'Olivares fece fare nel muro per comodità degli abitanti di quella contrada, e che ritiene similmente dal suo il nome di porta Medina. Ebbero questa sorte il Duca d'Alba, ed il Duca di Medina, che queste porte ritenessero ne'tempi seguenti, e tuttavia il lor nome: poiche costrutte in luoghi oscuri, non in contrade rinomate, il lor nome antico non potè oscurare il nuovo. Non così avvenne della via Gusmana, nella porta Pimentella, della strada magnifica, e d'ameni alberi adorna, che a' tempi nostri fece il Duca di Medina Celi. e d'altri edifici, perchè costrutti in S. Lucia, in Chiaja, ed in altri luoghi noti, e frequentati, perderono tosto quel nome, che i loro autori ad essi avean dato.

Ristaurò egli ancora il castello di S. Eramo, innalzò il ponte fuori Salerno, che domina il fiume Sele, ed apri quella ampia strada, che conduce al monastero di S. Antonio di Posilipo. Ma sopra ogni altro edificio, il più stupendo fu il palagio fabbricato da lui nella riviera di Posilipo, che chiamasi ancora di Medina, nel quale vi lavorarono più di 400. persone; opera veramente magnifica, e che è riputata per uno delli tre edifici maestosi che s'ammirano ora in Napoli, gareggiando con quelli degli studi, e del palagio regale; ma uon potè (siccome altresì il Conte di Lemos per la fabbrica de'regi studi) avere il piacere di vederlo finito, per cagion della sua partita dal Reguo, ed ora rimane in gran parte ruinoso, e quasi che inabitabile, e cadente.

Ma molto più se gli dee per averci lasciate poco men di 50. prammatiche tutte savie, e prudenti, e d'aver eretti due nuovi tribunali nelle Provincie d'Apruzzo ultra, e nella Basilicata. Elesse in Basilicata per Preside don Carlo Sanseverino Conte di Chiaramonte, assegnandogli per luogo di residenza Stigliano, ma non vi dimorò lungo tempo; onde la sede de' Presidi di questa Provincia essendosi trasportata ora in un luogo, ora in un altro, fu poi trasferita nella città di Matera, dove ora ancor dura. Per la residenza dell'altro Preside, su assegnata la città dell'Aquila, ed il primo Preside, che governolla fu dou Ferrante Mugnoz consigliere di S. Chiara. Così essendosi divisa la Provincia d'Apruzzo in due, siccome avea fatto il Re Alfonso per ciò, che s'apparteneva alli questori, ed all'amministrazione delle regie entrate; ed essendosi in Basilicata eretto un nuovo tribunale, venne il numero delle Provincie, in quello che s'attiene all'amministrazione della giustizia, a pareggiarsi, ed a corrispondere al numero de' tesorieri, il quale prima era maggiore di quello de' Presidi, ovvero dei giustizieri Parimente riordinò il tribunale dell'audienza d'Otranto, e costrusse le sue carceri nella forma, nella quale presentemente sono.

Le prammatiche, che ci lasciò contengono molti savi provvedimenti. Egli rinovò le ordinazioni per la moderazione del lusso nelle vesti, ne' servidori, e carrozze: vietò sotto gravissime pene l'asportazione delle armi, spezialmente quelle da fuoco: fu terribile persecutore de' banditi: discacciò tutti i vagabondi dal Regno: vietò agli studenti d'andare in altri studi, che in quelli dell' Università; e diede altri salutari provvedimenti, che sono additati nella cronologia prefissa al primo tomo delle nostre prammatiche.

Giunto il Medina in corte, su escluso dall'udienza del Re, il male, ad istigazione de'suoi nemici (li quali per la caduta del Conte Duca suo suocero, resi più baldanzosi, gli avean imputato, che avesse sottratto molto denaro da'donativi fatti al Re) gli sec chieder conto di molti milioni, che nel tempo del suo governo avera egli riscossi dal Regno; ma allegando il Duca, che i Vicerè di Napoli non eran obbligati a dar conto, e che se Sua Maesta pare volesse ciò esiger da lui, era prontissimo a darlo, pur che però ciò seguisse senza sorma di giudicio, ma privatamente per non pregiudicare a' Vicerè successori: l'affare si pose in trattato, e secondo la solità tardità Spagnuola, non venendoscne mai a capo, svanì il trattato, e si pose alla saccenda perpetuo silenzio. La Principessa di

Stigliano sua moglie, che addelerata per la perdita del governo, era rimasa gravida in Portici. essendosi abortita, sofiri da poi una malattia consimile a quella del Re Filippo II. la quale resala schifosa per la collavie de' pidocchi, che l'insudio, le tolse anche la vita: miserabile esempio dell'umane grandezze. Fu il suo cadavere depositato nella Chiesa de' PP. Scalzi di S. Agostino nella villa stessa di Portici; e non avendo potuto i suoi congiunti ottenere dal Vicere la permissione di trasportario con pompa, e trattamento regale, che pretendevano le si dovesse, come Duchessa di Sabionetta, fu dopo qualche tempo privatamente condotta nella cappella della sua famiglia posta nella real Chiesa di S. Domenico maggiore di Napoli.

## CAP. VIL

# Del breve governo di don Giovanni Alfonso Enriquez ammirante di Castiglia.

Giunto l'ammiraglio in Napoli, e preso il possesso della sua carica a' 7. maggio di quest'anno 1644. non tardò guari ad accorgersi in che stato lagrimevole era il Regno ridotto: vide le miserie estreme dei sudditi gravati di tante imposizioni, e gabelle: esausti tutti i fonti, e l'erario regale tutto voto. Ma le sue maggiori afflizioni erano, che non solamente non vedeva mezzi convenienti a potervi rimediare, ma che tuttavia più crescendo i bisogni per nuove cagioni, tè cessando i ministri della corte di Spagna, avvezzi a ricevere somme immense da' suoi predecessori, di cercar nuovi donativi di milioni, l'aveano

posto in agitazioni tali, che cominciava già a confondersi. Pure in questi principj, non sgomentandosi in tutto, colla sua prudenza, e vigilanza suppliva, come si poteva meglio a' nuovi bisogni, che occorrevano. Ancorche per la pace fatta da Papa Urbano fin dal 🖫 mese di marzo di quest' anno col Duca di Parma, colla scambievole restituzione de' luoghi presi, si fosse spento quel fueco, che s'era acceso in Italia per l'occupazione, e demolizione di Castro, appartenente al Duca; con tutto ciò non aveano i Barberini lasciate l'armi, nè licenziati i quattro mila pedoni, co' 1200. cavalli, che tenevano in piedi sotto il Duca di Buglione; ed essendosi gravemente infermato il Papa in questo mese di luglio, il nostro Vicerè, prima che spirasse, sece sare in Roma premurose istanze, che i nepoti del Papa deponessero l'armi, ed offerì ancora al collegio de'Cardinali la sua persona, e le forze del Regno per la libertà del futuro conclave; onde essendo seguita già la morte d'Urbano a' 29. dell' istesso mese di Inglio, non tardo di spingere a' confini del Regno le soldatesche; ma fattosi disarmare dal concistoro il Presetto di Roma, e seguita l'elezione a' 15. di settembre in persona di Giovambattista Cardinal Pamfilio, che si fece chiamare Innocenzio X. si richiamarono le milizie a' quartieri. (a).

(a) Nani Istor. Ven. part. 2. lib. 1. ann. 1644.

Cessati questi timori, ne sopraggiunsero altri assai più gravi; poichè queste milizie istesse bisognò poco da poi sostenerle contro i Turchi, i quali con un'armata di quaranta sei galee sotto il comando di Bechir capitan bassà s'eran presentati a vista d'Otranto. Gli Spagnuoli divulgavano, che questa mossa fosse per suggestione de' Francesi, per tener distratte le forze del Regno: altri dicevano, che fosse principio di più alto disegno de' Turchi, per iscoprire la disposizione nella difesa delle marine d'Italia: che che ne sia, ancor che da' venti spinte ne' lidi della Velona, non avessero apportato altro male ad Otranto, che il terrore suscitato dalle rimembranze delle passate invasioni; nulladimeno ritornaron da poi nel golfo di Taranto, dove saccheggiarono la rocca imperiale, e ridussero in ischiavitù quasi ducento persone, che con esso loro ne portarono (b). E da poi nel seguente anno avendo investiti i lidi della Calabria, vi saccheggiarono alcune terre.

La ricca preda, che fecero da poi i Maltesi all'eunuco Zambul Aga nel suo viaggio per la Mecca (origine, che fu della guerra di Candia) pose in timore i Maltesi minacciati dal Turco d'invader Malta; onde il gran Maestro di quella religione invocando gli ajuti de' Principi vicini, fece premurose istanze a' Vicerè di Napoli, e di Sicilia, perchè volessero prontamente soccorrerlo: tanto che all'ammiraglio fu duopo spedirgli quattro vascelli, due de' quali carichi di munizioni così da guerra, come da bocca, e gli altri due di soldatesche Spagnuole, ed Italiane; ma svanito il timore dell'invasione di quell'isola, per essersi gittati i Turchi sopra il Regno di Candia, furono rimandate dal gran Maestro le soldatesche speditegli dal Vicerè, ma non già le mu-

nizioni da guerra, e le vettovaglie.

Ma questi soccorsi s'avrebber potuto con non molta difficoltà tollerare: altri maggiori se ne richiedevano per altre guerre, e particolarmente per quella di Catalogna, che teneva angustiata la Spagna: bisognò dunque spedir da Napoli ottocento cavalli, e quattro mila pedoni sopra ventisci navi per quella volta, sotto il comando del generale don Melchior Borgia: soccorso quanto valido, altrettanto ruinoso al Regno, che 'l fin' d'impoverire. Pure con tutto ciò non cessavano i ministri della corte di Spagna premere l'ammiraglio con nuove dimande di donativi di milioni, per accorrere a' bisogni grandi della corona, ne' quali per la mal condotta degli Spagnuoli, si vedeva poa; ma non erano minori le miserie de' sudditi per tante gravezze, che sopportavano, e quando credeva il Vicerè di potergli alleggerire, non gà maggiormente aggravargli di nuove imposte, fu costretto, per soddisfare a tante e sì continue istanze, di sollecitare le piazze della città per l'unione d'un nuovo donativo. Fu conchiuso di farlo per la somma di un milione, e perchè non vi era altro modo di poterlo con altre gravezze riscuotere da' sudditi, se non sopra le pigioni delle case di Napoli, fu risoluto di prender i nomi de cittadini pigionali

<sup>(</sup>b) Nani loc. cit.
GIANNONE Tom. VIII.

per quest' effetto, e tassargli; ma quando ciò volle mettersi in pratica, si vide una sollevazione universale, e ne' borghi di S. Antonio, e di Loreto molti della plebe cominciarono a tumultuare; tanto che il Vicerè, prevedendo disordini maggiori, fece sospendere l'esazione. Avvisati di ciò i ministri di Spagna, ascrivendo questa sospensione a debolezza dell'ammiraglio, acremente lo ripresero, e col solito fasto, ed alterigia gli comandarono la continuazione dell'esazione; ma questo savio ministro, che più da presso conosceva le pessime disposizioni, ch'erano nella città, e nel Regno, con molta costanza stette fermo nella sospensione, e scrisse al Re, pregandolo a volerlo rimovere dal governo, ed a non voler permettere, che volendo cotanto premere un così prezioso cristallo, venisse a rompersi nelle sue mani.

I ministri Spagnuoli deridendo la timidità dell'ammiraglio, non diedero orecchio alle sue domande, anzi non lasciavano in corte di biasimarlo, e di trattarlo da uomo di poco spirito, inabile a governare un convento di frati, non che un Regno tanto importante, come quello di Napoli. Ma fermo l'ammiraglio nel suo proponimento, affermando di voler servire, non tradire il suo Re, rinnovò le preghiere, perche lo lasciassero partire, e gli Spagnuoli di buon' animo indussero finalmente il Re a rimoverlo, ed a comandargli, che si portasse in Roma a render in suo nome ubbidienza al nuovo Pontefice; e credendo che don Rodrigo Ponz di Leon Duca d'Arcos, come più forte, e risoluto potesse riparare alla debolezza, ch'essi imputavano all'ammiraglio, lo destinarono per suo successore: di che il Duca soleva poi cotauto dolersi, che s' erano a lui riserbate tutte le sciagure, e ch'egli era venuto a portare le pene delle colpe degli altri Vicerè suoi predecessori.

L'ammiraglio intesa la risoluzione della corte, giunto che su il Duca d'Arcos nel Reguo, partissi da Napoli nel mese di aprile di questo anno 1646, ed entrò in Roma a' 25, del medesimo mese, ed a' 28, adempiè la sua commessione col Pontesice; indi, dopo aver satto un giro per Italia, si ricondusse in corte ad esercitar la carica di maggiordomo della casa regale, dove poco da poi, infermatosi di mal d'ori-

na, trapassò a' 6. di sebbrajo del nuovo anno 1647.

Nel breve tempo del suo governo, che durò meno di due anni, ci lasciò pure da venti prammatiche tutte savie, e prudenti; attese all'esterminio de' banditi, e scorridori di campagna: invigilò perchè nou si fraudassero le gabelle, e le dogane, vietando a' monasterj, ed altri luoghi pii la vendita del vino a minuto: vietò la fabbrica, ed asportazion delle armi; e diede altri savi provvedimenti, che sono additati nella tante volte mentovata cronologia prefissa al tomo primo delle nostre prammatiche. Ma quello, che nel principio del suo governo gli acquistò maggior plauso, fu l'aver tolto molti abusi, che s'erano introdotti nel precedente dal Medina, infra i quali era scandaloso quello introdotto nel tribunal della Vicaria per lo gran numero de' giudici, che vi avea creati, più tosto per soddisfare alle importune raccomandazioni de' parenti della Viceregina

donna Anna sua moglie, in quel tempo molto potenti in palazzo che per rimunerazion di merito. L'ammiraglio, lasciato un competente numero a reggere quel tribunale, mandò gli altri a servi

re nelle regie udienze delle Provincie.

A lui parimente si deve d'essersi tolte le molte brighe con gli Ecclesiastici intorno al ceremoniale, e d'essersi allontanate le funzioni regali dal Duomo, con farle celebrare nelle Chiese regali, o sottoposte all' immediata protezione del Re. Per la morte accaduta in ottobre dell'anno 1644. della Regina di Spagna Isabella Borbone, ordinò l'ammiraglio, che se le celebrassero solenni esequie nel Duomo, siccome prima praticavasi; ed avendo ivi fatto innalzare un superbissimo mausoleo, mentre dovea cominciarsi la funzione. insorse il Cardinal Filamarino Arcivescovo, e pretese, che si dovesse dare il piumaccio a tutti i Vescovi, che vi doveano intervenire; ma i ministri regi riputando ciò una novità, non vollero acconsentirvi a patto veruno; e dall' altro canto ostinandosi il Cardinale, venne in risoluzione il Vicerè di far disfare il mausoleo drizzato nel Duomo, e farlo trasportare nella regal Chiesa di S. Chiara, siccome fu fatto; dove essendosi innalzato, ed adornato d'iscrizioni, ed elogi composti per la maggior parte da Gesuiti, e spezialmente dal padre Giulio Recupito di quella compagnia, furono celebrati i funerali alla defunta Regina a' 21. marzo del seguente anno 1645. recitandovi l'orazione in idioma spagnuolo il P. Antonio Errera della medesima compagnia; onde da questo tempo in poi le altre consimili funzioni si sono celebrate nella stessa Chiesa, siccome fu fatto ne' funerali di Filippo IV. ed a' tempi men a noi lontani, nell' esequie dell' altra Regina di Spagna Borbone, moglie, che fu del Re Carlo II. e degli altri regali, come diremo.

11 Duca d'Arcos, avendo preso il governo del Regno, contro il credere de' ministri di Spagna trovò le cose in istato pur troppo lagrimevole; ed il suo infortunio portò, che le tante cagioni cumulate da' suoi predecessori, avessero da partorire in tempo suo quegli calamitosi effetti, e quegli infausti successi, che si diranno; il racconto de' quali, per la loro grandezza, e novità, fa di mestieri, che si ri-

perti nel seguente libro di quest' istoria.

## DELL'ISTORIA CIVILE

DEL

# REGNO DI NAPOLI.

## LIBRO XXXVII.

li avvenimenti infelici del nostro Reame, che riserbati in t del governo di don Rodrigo Ponz di Leon Duca d' Arcos, sai il soggetto di questo libro, non meno che le rivoluzioni di Ca gna, la perdita del Regno di Portogallo, delle Fiandre, e de' tui di Sicilia, potranno essere ben chiaro documento a' Principi, reggimento del mondo raccomandato ad essi da Dio, come a leg rettori, malamente, e contro il suo divin volere si commette a cenarj, dall'ambiziosa autorità de' quali non solamente i p provano stragi, e calamità, ma il Principato istesso và in ruin in perdizione. Certamente i nostri Re Filippo IIL e IV. furon Pr. d'assai religiosi costumi, ma così inabili a reggere il peso gravi di una tanta monarchia, che abbandonatisi in tutto nelle bi de'ministri, e de'favoriti, furon contenti della sola ombra, o di Re, permettendo, che della potenza, dell'autorità, e di tu resto si facesse da coloro un pubblico, ed ingordissimo mercato; che da tanta infingardia avesser mai questi Principi potuto esse mossi, nè dagli stimoli de' parenti, nè dalle lagrime de' popoli pressi, nè dalle percosse di tante sciagure. Veniva anche q letargo coltivato dall'arte più sopraffina della corte, e de' fav imperocche per renderlo più tenace, e che niun rimorso di cosc fosse mai valevole a riscuoterlo, avevano nelle loro fortune inter gli istessi regali confessori, per tender aguati fino ne' penetrali coscienza, e ne' più riposti colloqui dell' anima.

Videro sin quì da lontano i nostri maggiori questi disordini in molti Stati di quella sì vasta, ed ampia monarchia; ma a questi tempi ne surono ancor essi insieme spettacolo, e spettatori. Già per li precedenti libri s'è veduto, che ridotte le cose nell'ultima estremità, non presagivano che ruina, e disordini maggiori, è tanto più inevitabili. quanto che in vece di portarvi rimedio, vie più con nuove spinte si acceleravano Non bastarono le guerre, che ardevano nella Germania, nella Catalogna, ne' Paesi bassi, e nello Stato di Milano, le quali tennero la Spagua sempre bisognosa d'ajuti, ed avida di continui soccorsi; ma se ne aggiunse a questi tempi una nuova, che s'ebbe quasi colle sole sorze del nostro Regno a sostenere, per conservare al Re i presidj di Toscana invasi dall'arme di Francia, la quale diede l'ultima spinta alle rivolte: ciò che saremo brev emente a narrare.

#### CAP. I.

Del governo di don Rodrigo Ponz di Leon Duca d'Arcos; e delle spedizioni, che gli convenne di fare per preservare i presidj di Toscana dalle invasioni dell'armi di Francia.

Il Duca d'Arcos entrato in Napoli agli 11. di febbrajo di questo anno 1646. e veduto lo stato lagrimevole del Regno, i popoli oppressi da tanti pesi, che lor conveniva sovra le proprie forze portare; ed all'incontro ritrovandosi fra le necessità di soccorrere a' bisogni della corona, e le difficoltà di trovare i mezzi per eseguirlo, giudicò minor male applicarsi all'esazione delle somme, delle quali era rimasta creditrice la corte, per resto de' donativi fatti al Re, sotto il governo del Duca di Medina, che caricare i sudditi di nuove imposte. A questo fine deputò due giunte di ministri, perchè l'una vegghiasse a vietare i contrabbandi col rigor del gastigo; l'altra a trovare spedienti per l'accennata esazione, dalla quale sperava di tirar somme immense, senza incorrere nell'odio de' popoli, imponendo loro nuove gravezze sul principio del suo governo.

Ma la nuova guerra, che bisognò sostenere per difender le piazze di Toscana da' Franzesi assalite, lo costrinse a proseguire il costume de'suoi predecessori: e per supplire alle nuove spese, venire a' mezzi

di nuove gravezze.

Il Cardinal Mazzarini, che nell'infanzia del Re Luigi XIV. governora la Francia, crucciato col nuovo Pontefice Innocenzio, che non estante gli uffici fatti portare dalla Repubblica di Venezia, proseguiva negli atti giudiziari contro a' Barbarini; covrendo la privata vendetta per la repulsa data dal Pontefice in non voler acconsentire alla nominazione fatta al Cardinalato di suo fratello dal Re di Polonia, diede ad intendere alla Regina reggente, ed al consiglio regale, che il Papa si era già scoverto d'inclinazione contraria agl'interessi della Francia, e troppo affezionato alla corona di Spagna, come si vedeva

chiaro dalla promozione da esso fatta di Cardinali tutti sudditi, o dipendenti da quella corona; laonde doversi uon solamente con esso lni sospendere ogni atto di confidenza, ura anche adoperare ogni mezzo per farlo ritrarre da questa parzialità. A tale oggetto fu risoluto di ricevere sotto la protezione di Francia i Baroni, e d'atterrire il Pape con disporte un grande armamento per l'Italia, e pungere più da vicino Innocenzio. Ricercò egli per tanto il Duca d'Anghien perchè assumesse il comando dell'armata destinata per Italia, per l'impresa delle piazze Spagnuole della Toscana, come quella, ch' era più valevole a porre il Pontesice in angustie; ma il Condè padre del Duca non volle acconsentirvi, onde egli chiamò in Parigi il Principe Tommaso di Savoja, confidandogli, che le sue intenzioni principalmente erano per quella spedizione contra i Regni di Napoli, e di Sicilia; ma per diminuire l'invidia di tanto acquisto, voler esibirne gran parte a' Principi d'Italia, ed a lui principalmente offerirla, che per virtù militare, e tant'altre doti, meritava di cingere le tempie di corona regale. Il Principe tutto credendo, o fingendo di credere n'abbracció prontamente il carico, e su stabilito di sar l'impresa del anonte Argentaro, e delle altre piazze, che in Toscana vi tengono li Spagnuoli; spinse dunque l'armata a' 10. di maggio di quest'anno da' porti della Provenza, composta di dieci galce, 35. navi, e 70. legni minori, sotto il comando dell'ammiraglio Duca di Bresse, sovra la quale surono imbarcati 6. mila fanti scelti, e 600. cavalli. Al Vado vi montò sopra il Principe Tommaso generalissimo con il suo seguito, ed alquante truppe. Con tal armata scorse le marine d'Italia. arrivò a Telamone, che senza contrasto s'arrese, come pure il forte delle Saline, e di S. Stefano, dove il governadore volendo difendersi senza forza perdè nel primo attacco la vita, accignendosi poi per assalire Orbitello, piazza forte di muro, e di sito. A' Vicere di Napoli spettava la cura, e la disesa di quelle piazze, perciò il Duca d'Arcos, penetrata l'intenzione de Franzesi, vi avea spedito Carlo della Gatta, celebre capitano, per comandarvi: poi avendo preparato un soccorso di 700. fanti, 3000. doble in contanti, e molte provvisioni, così da guerra, come da bocca, fatti gli uni, e l'altre imbarcare sovra cinque ben armate galee, e due navi, le spinse a quella volta sotto il comando del Marchese del Viso, c di don Niccolò Doria figliuolo del Duca di Tursi, li quali ebbero la fortuna d'introdurre le provvisioni, e la gente in Port'Ercole, e ritornarsene con la medesima felicità. Ma volendo ritentare la sorte con la spedizione di 40 filuche, ed un bergantino, sopra le quali andavano molti ufficiali, e 400. soldati ; fatti accorti i Franzesi dall' antecedente successo, furono lor sovra con le galee, e sotto la fortezza di Palo, ne presero 27 onde stringendo il Principe Tommaso la piazza, non bastando alla sua difesa così lenti, e scarsi soccorsi, su astretto il Duca d'Arcos d'ammassar nuove milizie, e di spingervi un piu valevole soccorso, affine di far levar

Fra questo mentre comparve l'armata raccolta in Ispagna con

grandissima sama sotto il comando del general Pimento, la quale era composta di 31. galee, e 25. grandissimi galeoni, oltre alcuni incendiari, ma così mal sornita di gente da guerra, che i Francesi, rinsorzati da altre 10. galee, non dubitarono, benchè inscriori di numero, e di qualità di vascelli, di venire a battaglia; ssuggivano per ciò li Spagnuoli l'abbordo, contentandosi di battersi col canuone, col quale maltrattarono due galee nemiche, e conquassarono il restante; ma il colpo sortunato, che loro diede la vittoria, su quello di una caunonata, che levò la testa al Duca di Bressè, grand'ammiraglio di Francia; perchè quell'armata, restando senza capo, e non avendo pronto ricovero, s'allargò subito, ed alzate le vele si ricondusse in Provenza.

Potè allora il Duca d'Arcos, risoluto di far levar l'assedio, far imbarcare le fanterie sotto il comando del Marchese di Torrecuso, capitano di gran nome in que'tempi, e mandar la gente a cavallo per terra sotto la scorta del mastro di campo Luigi. Poderico, il quale prendendo il passo, senza richiederlo, per lo Stato Ecclesastico, per Castro, e per la Toscana (dolendosene in apparenza que' Principi, ma godendone ognuno, ingelositi del troppo potere, che acquistavano in Italia i Franzesi, e tacitamente additando a'Spagnuoli la strada ) si condusse ad unirsi col Torrecuso; il quale appena sbarcato, ed incendiati a Telamone quasi tutti i legni da carico, che vi avevano lasciati i Franzesi, incamminandosi verso la piazza, astrinse il Principe Tommaso a levarsi. Costui avendo perduta molta gente nelle fazioni, e l'altra resa quasi inutile per l'infermità nell'aria corrotta delle maremme, ritrovandosi con deboli forze, si ritirò a Telamone; e ritornata l'armata navale, che il Mazzarini, con ordini pressanti vi avea rispedita, s'imbarcò, ed andato in Piemonte co suoi, rimandò il rimanente dell'esercito a riposarsi in Provenza. Carlo della Gatta, uscito nell'abbandonate trinciere, guadagnò ricche speglie, e 20. cannoni; l'armata del Pimiento, contenta del conseguito vantaggio, ritornò subito verso i porti di Spagna, contro il parere degli altri ministri della corona, che stimavano dovesse fermarsi.

Del successo d'Orbitello gode altrettanto l'Italia, quantoche penetrati i disegni vastissimi del Cardinal Mazzarini, avea mirata l'impresa con gelosia, ma sopratutti ne giubilò il Pontefice, che secondava, ancorche cautamente, gl'interessi della Spagna. All'incontro se ne crucciava il Mazzarini, irritato da'rimproveri, che abbandonati gl'interessi di Catalogna, ed indebolite le armi in Fiandra, avesse atteso solamente a pascere le sue private vendette in Italia. Ma egli avendo inteso, che l'armata nemica se ne ritorusva in Spagna, chiamato in Fonteneblò d'improvviso il consiglio della reggenza, vi fece deliberare l'impresa di Piombino, e di Portelongone, credendo con doppio colpo ferir, vivamente non meno il Pontefice, che gli Spagnuoli; poichè la piazza di Piombino,

tenuta da guarnigione di Spagna, appartene va noudimeno col suo

picciolo Principato al Lodovisio nipote del Papa.

Si vide allora quanto valesse la forza, quando in particolare veniva spinta dalla passione; poiche in momenti rimessa l'armata, e raccolte le truppe, riuscita al Cardinale sospetta la condotta del Principe Tommaso, ne consegnò il comando a' marescialli della Melleraye, e di Plessis Plarin, li quali con ugual premura apprestandosi, sciolsero speditamente da' porti. Appena in Italia n' era divulgate il disegno, che l'armata comparve, e subito sforzato Piombino, dov erano a guardia soli ottanta soldati, sbarco sopra l' Elba, ed investendo Portolongone non mal difeso, ma scarsamente munito. l'obbligò ad arrendersi a' 29. d'ottobre di quest'anno 1646. Con tal acquisto si rallegrò il Cardinale, che avesse con larga usura cambiato Orbitello per Portolongone: il quale, come fortissima cittadella del mediterraneo, separando la comunicazione della Spagna co'Regni d'Italia, dava porto all' armata Francese, e ricovers a' legni, che infestassero la navigazione a' nemici. Il Papa ora atterito, vedendo muoversi di nuovo le armi, chiamato a sè il Cadinal Grimaldi parzialissimo della Francia, gli accordò il perdoso per li Barbarini, e la restituzione delle cariche, e de' beni, rivocando le bolle, e le pene, a condizione, che si restituissero nello stato d'Aviguone, e di là rendessero con lettere il dovuto ossequio al Pontefice. Ma la speranza da lui concepita di preservare cor ciò lo stato al nipote, su dal Mazzarini delusa, il quale conoscendo col Papa poter più il timore, lasciò correr l'impresa, scusardosi, che partiti i marescialli, non avea potuto a tempo rivocare le com-

La perdita di Portolongone attristò grandemente il Duca d'Arcos, vedendo i Francesi anuidati in un luogo, donde con facilità potevano assalire il Regno; onde gli convenne applicarsi a fortificare le piazze di maggior gelosia, ed a sar grosse provvisioni, per accingersi a riacquistare il perduto. A questo fine sece nuove sortificazioni intorno Gaeta, imponendo per far ciò una tassa a'benestanti: e diede fuori patenti per arrolare dodici mila persone. Dovevano fra queste trovarsi cinque mila Tedeschi, che con grossi stipendi si fecero venire d'Alemagna. Chiamò in Napoli le milizie del hattagtione del Regno; ma queste si dichiararono, ch'essendo esse destinate per guardia del proprio paese, non intendevano uscirne. Ma mentre il Vicerè sopra galce, e vascelli, era tutto inteso per far imbarcar le milizie per l'espedizione di Portolongone, e di Piombino; i capitani Francesi, che comandavano queste piazze, meditavano altre spedizioni per invadere i porti del Regno, e spezialmente il porto di Napoli, ed incendiar le navi, che vi si trovavano. Con tal disegno partitosi il Cavalier Pol dal canale di Piombino con una squadra di cinque navi, e due barche da fuoco, giunse nel golfo di Napoli nel primo giorno d'aprile di questo nuovo, e funestissimo anno 1647. Fece egli preda a vista della città d'alcune barche: ciò che pose Napoli in non picciolo scompiglio; ma trovandosi allora nel porto tredici vascelli, e dodici galee, fur sollecitamente parte di que' legni armati, sopra i quali montativi molti uobili Napoletani, usciti dal porto, fecero ritirare le navi Francesi; ma poichè le nostre sciagure eran fatali, ciò che i Francesi non fecero, fece contro di noi il caso, o la malizia; poichè accesosi fuoco nell'ammiraglio delle navi Spagnuole alle 3. della notte de' 12. maggio, si consumò con tutte le munizioni, che v'erano, con rimaner abbruciati 400. soldati, e quel ch'è più, si perderono 300. mila ducati contanti, che ivi erano. Quest' incendio di notte, ed a vista della città, per lo stepito, e rumor grande, apportò agli abitanti un terrore, ed uno spavento grandissimo, e fu riputato un infausto, ed infelice presagio d'incendj più lagrimevoli, per le revoluzioni indi a poco seguite, delle quali saremo ora brevemente a narrare.

## CAP. II.

Sollevazioni accadute nel Regno di Napoli, precedute da quelle di Sicilia, ch'ebbero opposti successi: quelle di Sicilia si placano: quelle di Napoli degenerano in aperte ribellioni.

Gli avvenimenti infelici di queste rivoluzioni sono stati descritti da più autori: alcani gli vollero far credere portentosi, e fuor del corso della natura: altri con troppo sottili minuzie distraendo i leggitori, non ne fecero nettamente concepire le vere cagioni, i disegni, il proseguimento, ed il fine: noi per ciò, seguendo gli scrittori più seri, e prudenti, gli ridurremo alla loro giusta, e natural positura.

serj, e prudenti, gli ridurremo alla loro giusta, e natural positura. De' due Regni d'Italia sottoposti alla corona di Spagna, quello di Sicilia più quietamente soffriva la dominazione Spagnuola, o perchè la terra bagnata del sangue Francese, inspirasse in que'popoli col timore delle vendette, l'avversione a quel nome, ovvero perchè non erano cotanto premuti, ed oppressi, quanto l'opulenza di queste nostre Provincie invitava gli Spagnuoli a praticare co' Napoletani. Non era nemmeno in alcuni de'nostri Baroni cotanto odiosa la nazion Francese; poichè alternato più volte il dominio di questo Regno tra le due case d'Aragona, e d'Angiò, restavano ancera le reliquie dell'antiche sazioni, e l'inclinazioni per ciò vacillanti; ende avveniva, che la Francia nutrisse sempre l'inteligenze con alcuni Baroni; ed i ministri Spagnuoli, ora dissimulandole, ora punendole, proccuravano di regger con tal freno, che divisi gli mini, impoveriti i potenti, introdotti ne' beni, e nelle dignità gli tranieri, non conoscessero i popoli le forze loro, nè sapessero warle.

Nell'animo de' popoli alla monarchia Spagnuola soggetti, era a questi tempi, per tedio di silunghe avversità, scaduto il credito del governo; ed il nome del Re, nella felicità, e nella potenza già quasi adorato, restava vilipeso nelle disgrazie, e per gli aggravi della

guerra poco men che abborrito. Si considerava ancora, che essendo morto in età giovanile il Principe don Baldassare, dal Re Filippo IV. procreato colla defunta Regina Isabella Borbone figliuola d'Errico IV. e sorella di Lodovico XIII. Re di Francia, era facile, che la monarchia rimanesse priva d'eredi; onde i sudditi perderono quel conforto, ed insieme il rispetto, con cui l'attesa successione del figlio al padre suole o lusingare i malcontenti, o raffrenare gl'inquieti; e per ciò gli spiriti torbidi sopra ciò promoveano discorsi frequenti, ed i più quieti con taciti riflessi deploravano la fortuna maligna, che ciecamente trasferirebbe que'nobilissimi Regni ad incerto dominio, tanto più duro, quanto più ignoto.

I popoli non men dell'uno, che dell'altro Regno, si dolevano delle imposizioni rese pesanti dal bisogno non solo, ma dall' avarizia de' Vicerè, e de' ministri, da' quali erano stati ridotti a tale state di miseria, e di carestia, che non hastando la fertilità de' nostri cam pi, nè la Sicilia stessa, che si reputa il Regno fertile di Cerere ed il granajo d'Italia, potendo esserne esente, si cominciò da per tutto a patirsene penuria. Certamente, che non mai con più chiare prove si conobbe esser vero, che per stabilire gl'Imperj Dio suscita lo spirito degli eroi; ma per abbattergli si serve de' più vili.

e scellerati, quanto che per questi successi.

In Sicilia cominciava la plebe a mormorare per la penuria, che sofferiva di frumenti; ma non curate le sue querele, anzi in veci di rimediarvi, impicciolito il pane per nuovi aggravi, diede elle in surore, e dal surore passando all'armi, riempi la città di Palermo di confusione, e di tumulti. Il Marchese de los Velez, che governava quel Regno, non ebbe in quel principio sorze per repri merla, nè consiglio per acquietarla; onde lasciando pigliar animo : quella vilissima plebe, vide arder i libri delle gabelle, scacciari gli esattori, levar da' luoghi pubblici l'armi, e sin da' bastioni l'arti glierie; ed udi gridarsi per tutto, che l'imposte s'abolissero, e che nel governo si concede sse al popolo parte uguale a quella, che teneva la nobiltà. Il Vicerè accordava ogni cosa, e molto più prometteva; ma il popolo prima contento, poscia irritato traboc cava ad eccessi maggiori, ed a più impertinenti domande; o perche la facilità d'ottenere gli suggerisse pensieri di più pretendore, o perchè non mancassero istigatori, che spargevano essere simulata l'indulgenza, e pericolosa la pietà di nazione per natura severa, e contro i delitti di stato implacabile per istituto. Se dunque un giorno, accarezzata deponeva l'armi, l'altro furiosa le ripigliava con maggiore strepito, dilatandosi il tumulto anche per lo Regno.

Maucava però un capo, che con soda direzione regolasse la fora del volgo, il quale se cominciava con romore, presto languiva, contento d'assaggiare la libertà con qualche insolenza Ma la nobiltà, poco amata dal popolo, nemmen ella poteva fidarsi di tant'incostanza, e se pur alcuno volle applicar l'animo a servirsi dell'oc-

casione, su poi suori di tempo. Tra l'istesso popolo, i più benestanti, esposti agli strazi de'più meschini, da'quali a capriccio venivan loro arse le case, e saccheggiate le sostanze, sospiravano la quiete primiera. Alla plebe più vile s' univano i delinquenti, da' quali aperte le carceri si cercava franchigia de' debiti, ed impunità de'delitti. Fù detto, che in una taverna gettassero alcuni le sorti di chi assumer dovesse la direzione della rivolta, e che toccasse a Giuseppe d'Alessi uno de più abjetti. Costui molte cose ordinò, e molte n'esegai d'importanti. Discacciò il Vicerè dal palazzo, e lo costrinse ad imbarcarsi sopra le galee del porto; poi si compose con un trattato solenne che al popolo concedeva tali privilegi, ed esenzioni si larghe, che anche in repubblica libera sarebbero state eccedenti; ma in fine mentre l'Alessi stà con guardie, e tratta con sasto, invidiato da tutti, e resosi odioso a suoi stessi, su dal popolo ucciso. È però vero, che dal suo sangue di nuovo sorse la sedizione, perchè alcuni credendo, che dagli Spagnuoli gli fossero state tessute l'insidie, altri ambendo quel posto, fluttuarono grandemente le cose, e molto più surono agitate dappoi, che il Vicerè caduto infermo per afflizione d'animo, terminò la sua vita.

Lasciò los Velez il governo al Marchese di Monteallegro, che tutto tollerò per sostenere alla Spagna almeno l'immagine del comando, e guadagnar tempo, sino all'arrisco del Cardinal Trivulzio, che il Re gli avea destinato per successore. Giunto il Cardinale in Palermo mantenne in fede i Siciliani, ed acchetò i romori; tanto che portatosi poi a Messina don Giovanni d'Austria coll'armata, contermò in quel Regno la quiete, e ridusse le cose in una total calma, e tranquillità.

Ma nel Regno di Napoli, non avea tante fiamme il Vesuvio, quanti erano gl'incendj, ne'quali stava involto. In questo Regno, siccome da' precedenti libri si è veduto, avevano gli Spagnuoli riposti i mezzi principali della loro difesa, perchè fertile, e ricco forniva danaro, ed uomini ad ogni altra Provincia assalita. Avrebbe la fecondità, e l'opulenza supplito al bisogno. se l'avidità de'ministri. cempre premendo, non avesse tutte esauste, ed espilate le ricchezze istesse della natura; ma in Ispagna essendo più stimato quel Vicerè, che sapeva ricavare più danaro, non v'era macchina, che non s'adoperasse, per aver il consenso della nobiltà, e del popolo, ch' era necessario per deliberare l'imposte, e per cavarne la maggior somma, che si potesse. Vendevansi le gabelle a chi più offeriva, e con ciò perpetuando il peso, s'aggravavano l'estorsioni, perch'essendo i compratori stranieri, e per lo piu Genovesi, avidi sol di guada. gno, non era sorta di vessazione, che, trascurate le calamità dei miseri popoli, crudelmente non si praticasse. Non restava più, che imporre, e pur il bisogno cresceva; poichè tentato da' Francesi Orbitello, ed occupato Portolongone, si richiedevano, e per supplire altrove, e per difender il Regno, grandissime provvisioni. Il Vicere Duca d'Areos, trovandosi angustiato dalla necessità del

danaro, per porre in piedi nuove soldatesche, e mantenere in mare armate, non essendo sufficienti le somme, che senza impor nuovi dazi, pensava di ricavare dagli espedienti sopra accennati, venne alla risoluzione di convocare un parlamento: dove avendo esposti li bisogni della corona, e sopra tutto, che bisognava mantener eserciti armati per la vicinanza molesta de Francesi, annidati in Toscana, estorse un donativo d'un milione di ducati; ma per ridurlo in contanti era necessario venire all'abborrito rimedio della gabelle. Con imprudente consiglio, scordatisi così presto di quel, ch'era accaduto sotto il governo del Conte di Benavente, su pre-posta la gabella sopra i frutti, altre volte imposta, e poi tolta, come gravosa per lo modo di praticarla, ed odiosa alla plebe, e più da lei sentita, quanto ch'ella nell'abbondanza del paese, e sotto clima caldo, non si nutre quasi d'altro alimento, massimamente nell estate; ad ogni modo trovandosi tutte l'altre cose aggravate ad un segno, che non potevano sopportar maggior peso, vi diedero le piazze l'assenso, ed il Vicerè abbracciò l'espediente. Ma pubblicato a pena nel terzo di di gennajo di quest'anno 1647. l'editto per l'esazione d'essa, che cominciò il popolo a mormorare, e tumultuosamente ad unirsi, e sempre che usciva il Vicerè. circondavano il suo cocchio ad alta voce/gridando, che si levasse: s' udivano minacce tra' denti, si trovavano affissi molti cartelli, dove si esecrava la gabella, ed una notte fu bruciata la casa, posta in mezzo al mercato, dove se ne faceva l'esazione.

Il Duca d'Arcos, temendo da tali insolenze disordini maggiori, fece trattar dalle piazze l'abolizione della gabella, e cercare espedienti di soddisfare coloro, che avevano sopra di quella somministrato il denaro, con imposizione d'altre gabelle meno gravose; ma non si poteva rinvenir alcun mezzo, per le altre maggiori, e più gravi difficoltà, che s'incontravano, volendo imporne altre nuove; onde tutte le assemblee riuscivano vane, e senz'effetto; e tanto più crescevano i tumultuosi discorsi del popolo; nè mancavano malcontenti, che servivano di mantice per accender maggior suoco, fra' quali il più istigatore era il sacerdote Giulio Genuino, il quale avea a sè tratti molti della sua condizione, e non men di lui d'ingegno torbidi, e sediziosi. Fra la vil plebe era surto ancora un tal Tommaso Aniello, chiamato comunemente Masaniello, d'Amalfi, uomo vilissimo, che serviva ad un venditor di pesce a vender cartocci a' compratori per riporvelo; giovane di primo pelo, ma vivace, ed ardito, il quale, soprammodo crucciato dal pessimo trattamento, ch' era stato fatto da' gabellieri alla moglie, trovata con una calza piena di farina in contrabbando, minacciava vendicarsene. e meditava di trovar occasione di suscitar in mezzo al mercato qualche tumulto nel di della sestività del Carmine, solita celebrarsi nella metà del mese di luglio. A tal fine, col pretesto di doversi assalire un castello di legno nel di della festa, avea provveduto ad alcuni ragazzi di canne col denaro somministrato da fra Savino frate Carmelitano.

il quale o per propria perfidia, o per suggestione de' malcontenti, era il principal istigatore, e fomentatore al Masaniello di farsi capo del meditato tumulto.

Ma non bisognò aspettare la metà di quel mese, perchè a' 7. di leglio un picciolo, ed impensato accidente gli aprì la strada. Alcuni contadini della città di Pozzuoli, avendo la mattina di quel giorno, pertate alcune sporte di fichi al mercato, erano sollecitati dagli esatteri del dazio al pagamento; ed insorta contesa tra essi, ed i bottegai, che doveano comprarle, iutoruo a chi dovesse pagarlo: esseudo acceso Andrea Nauclerio eletto del popolo a darne giudicio, decise, che conveniva si sborsasse da chi le portava dalla campagna: uno de contadini, che non aveva danaro, versò con imprecazioni un cesto di fichi per terra, rabbiosamente calpestandogli. Accorsero molti a mpirgli, alcuni con risa, altri con collera, ma tutti compatendo quel isero, ed odiando la cagione. Allo strepito essendo sopravvenuto Mamniello con altri ragazzi armati di canne, cominciarono tutti, da comai animati, a saccheggiar il posto della gabella, scacciandone m'essi i ministri. Da ciò accesi gli animi, ricevendo forza dall'uniome e dal numero, svaligiarono tutti gli altri luoghi de'dazi; e guidati da cieco furore, senza saperne i motivi, ne discernere il fine. cersero al palazzo del Vicerè cou proteste d'ubbidienza al Re, ma con esclamazioni contro il mal governo.

Le guardie, deridendo quel puerile trasporto, non vi s'opposero ed il Vicerè impaurito lo fomento, esibendo prodigamente ogni grazia. Cresciuta con ciò la licenza, e cominciando i più risoluti a porre a sacco il palazzo, egli tentò di salvarsi nel castel nuovo; me trovato alzato il ponte, non sapendo per lo timore dove ridarsi, corse in carrozza chiusa verso quello dell'uovo: scoperto però dalla plebe, poco manco, che non restasse oppresso, se non si fosse ricovrato nel convento di S. Luigi, nè quivi tampoco sarebbe potuto giugnere, se per la breve strada non sosse andato gettando monete d'oro al popolo per trattenerlo, che non lo seguitasse. Di là fece sparger editti, che abolivano la nuova gabella delle frutta; ma ciò non ostante, il tumulto a guisa di un torrente che inondi, cresceva; e suggerendo i più torbidi al volgo semplice varie cose. chiedevano ad alta voce, che si levassero tutte l'altre gabelle, e che si consegnasse al popolo il privilegio di Carlo V. Quelli che lo dimandavano, sapevano meno degli altri dove fosse, e ciò che contenesse, perchè il dominio lungo degli Spagnuoli, e la sofferenza de' sudditi, abolita ogni memoria d'indulto, avea reso arbitrario, ed assoluto il comando.

A tanta commozione essendo accorso il Cardinal Filomarini Arcivescovo, per quietar il tumulto, s'interpose col Vicerè, il quale trovandosi in quell'arduo procinto, in cui era pericolosa la severità, e l'indulgenza, e se si negava ogni cosa, e se tutto si concedeva: credè in fine meglio conseguargli un foglio, in cui prometteva quanto sapevan pretendere, con speranza, che sedato il romore, e sciolta

che disotterrato il cadavere dell'ucciso, e preso il teschio, unendolo al husto, fu esposto con lumi accesi nella Chiesa del Carmine; nè sarebbe cessato il concorso del popolo, e la curiosità di vederlo, se con soleunissime, e regali esequie, a guisa di capitan generale non fosse stato sepolto; ed immantinente fu occupato del popolo il tornisse del Carmine, e presi altri siti opportuni per dominar il porto,

id opporsi alle batterie de' castelli.

Il Duca d'Arcos ritiratosi in castel nuovo, lo trovò sguarnito d'ogni com, e così erano tutti gli altri; poichè per accudire a'bisogni lontani, revano i Vicerè indebolito il freno della città, e la custodia del Regno. Mancava il denaro, niuno osava più esiger le rendite, e tuti con pari licenza ricusavano di pagare l'imposte. Le milizie erano sil state spedite a Milano, ed alcuni pochi fanti chiamati dalle Prorincie, furono da' popolari per cammino battuti, e sbandati. Dilatanlasi poi per lo Regno la fama de'successi della città, siccom'erano per mito universali le cagioni, così non furono dispari gli avvenimenti, psichè in ogni luogo, scosso il giogo delle gabelle, e sollevandosi il papolo contra l'insolenza de'Baroni, si riempirono le Provincie di tamulti, e di stragi.

Pu perciò costretto il Vicerè a' 7. di settembre a giurare un altro

accerdo più indegno del primo.

(Questa seconda capitolazione contenente 58. articoli è stata anche

impressa da Lunig, e si legge Tom. 2. pag. 1374. \*)

Ma il popolo sempre temendo, ed il Duca niente dissimulando, non ebbe più lunghi periodi la calma. Passandosi adunque, come sode accadere, dal tumulto alla ribellione, dimandavano i popolari al Vicerè i castelli, e non volendo egli darli, si venne all'attacco. Egliè certo, che se allora quella gente infuriata avesse avuto un corpo di ben disciplinate milizie, ed un capo sperimentato, e fedele, avrebbe espugnati i castelli, e quindi discacciati gli Spagnuoli dal Regno. Ma dal popolo abborrendosi il nome di soccorso straniero, e coll'ogretto di libertà immaginaria tendendo. a più misera servitù, fu scelto (essendosene scusato Carlo della Gatta) per capitan generale Francetto Toraldo Principe di Massa, che n'accettò il carico di concerto col Vicerè Egli ritardando con apparenza di meglio assicurarsi gli attacthi, e con errori volontari, e mendicate dilazioni, guastando ogni man, non potè finalmente a tanti occhi occultare l'inganno: oude imputato d'intelligenza con gli Spagnuoli, con miserabile supplicio balla plebe arrabbiata fu trucidato.

Addizione dell' Autore.

## CAP. III.

Venuta di don Giovanni d'Austria figliuolo naturale del Re; che inasprisce maggiormente i sollevati, i quali da tumulti passano a manifesta ribellione. Fa che il Duca d'Arcos gli ceda il governo del Regno, credendo con ciò sedar le rivolte. Parte il Duca, ma quelle vie più s' accrescono.

Gli avvisi intanto pervenuti alla corte di Spagna di questi successi, sollecitarono la partenza dell'armata navale, sopra la quale imbarcossi don Giovanni d'Austria, figliuolo naturale del Re, con titolo di generalissimo del mare, e con ampio potere sopra gli affari del Regno, giovane di 18. anni, ben fatto di sua persona, che accoppiava alla gentilezza, e soavità de' costumi un giudizio maturo; giunse l'armata, e diede fondo nella spiaggia di S. Lucia nel primo giorno d'ottobre. Si componeva ella di 22. galee, e 40. navi, ragguardevoli per lo numero, e per la grandezza, ma poco meno, che sguarnite di munizioni, e con soli 4000. soldati; e pure era stimata da Spagnuoli il presidio della monarchia, perchè era destinata a frenare i due Regni fluttuanti, soccorrere l'Italia, e riscuotere Portolongone, e Piombino dalle mani de Franzesi. Questa non tantosto approdò, che il Vicerè, contra il parere del consiglio collaterale, che sentiva d'introdurre col negozio la quiete, indusse don Giovanni ad usare la forza.

Amaramente vedeva questo giovane Principe, partito di Spagna coll'impressione datagli da'suoi adulateri, di vincere con la sola presenza, che così vil plebe ancora osasse tenere in mano le armi, e = volesse capitolare del pari. Il Vicerè per gli scorsi pericoli, e per gli 🖟 affronti patiti. desideroso di vendicarsi, figurava tutto facile, e piano. 🛚 Fu pertanto da don Giovanni fatto sapere al popolo, che consegnasse a le armi, e ciò negato, come si prevedeva, sbarcati 300. fanti, e da essi presi i posti più alti, ed opportuni, cominciarono i castelli, e l'armata indistintamente a percuotere da ogni parte, con incessante 🗻 tempesta di cannonate la città. Ciò, benchè nel principio alquanto atterrisse, su però tanto lontano, che domasse il popolo, che anzi i , tempi, ed i palazzi; si danneggiavano indistintamente i colpevoli, 😜 ed i fedeli; ma in si vasta città non per tutto arrivavano i colpi, nè e oltre la strepito, e le ruine, apportavano altre potabili offese. All'incontro i mantici della ribellione infiammavano gli animi contro gli Spagnuoli, notandogli di mancatori di fede, e che il Re Filippo aveva inviato il figlio, acciocchè portasse più possenti i fulmini del 💴 suo sdegno, e che amava più tosto di perder Napoli, con esempio atroce di crudeltà, e di vendetta, che conservarla con moderato, ed indulgente imperio.

(Furono emanati dal popolo per questa irruzione de' Spagnuoli due editti, uno a 15. ottobre, l'altro nel giorno seguente 16. per cui si aboliscono affatto tutte le gabelle, si proibisce a tutti i Baroni, e titolati d'unirsi in comitiva di gente, e s' offeriscono taglioni di più migliaja di ducati ed indulti generali a chi ammazzasse il Duca di Maddaloni, don Giuseppe Mastrillo, Lucio Sanselice, il Duca di Siano, e li figli di Francesco Antonio Muscettola. Nel giorno 17. si pubblica un manisesto, nel quale il popolo espone l'infrazione iatta da Spagnuoli agli articoli accordati, e le crudeltà da medesimi praticate, onde s'invitano il Papa, l'Imperadore, tutti i Re, Repubbliche, e Principi a prestar lor ajuto, e savore. Si leggono i due editti, ed il manisesto presso Lunig (u) \*).

Poco ci volle per consermare con la disperazione del perdono nella contumacia i sollevati; anzi per indurvi i più quieti, mentre il danno, e l'offesa era comune, s'animavano tutti con odio estremo

alla resistenza.

Ripartita perciò la difesa, fortificati i posti, cavate armi, e camoni dagli arsenali, per tutto mostravansi, con risoluzione ostinata, di voler difendere sè stessi, e la patria. S'avvidero presto gli. Spagnuoli esser vano ogni sforzo di vincere col timore una città si grande, piena di popolo furibondo, ed armato. Mancarono loro isoltre presto la polvere, e i bastimenti, onde convennero rallentare le hatterie, ed allontanare le navi, rendendo più audace il popolo cal dimostrarsi impotenti. Nè vi fu caso enorme, in cui licenziosamente la plebe non trascorresse. Nel patibolo del Toraldo, pareva che fosse stato affisso un decreto d'odio perpetuo contro la nobiltà; e nelle conventicole non s'udiva altro, che disperati consigli, e concetti rabbiosi contro i nobili.

Si venne insino ad abbattere le riverite insegne del Re, ed a calpestare i suoi ritratti, sino a quell'ora, si può dire, adorati; e la città di Napoli assunse il titolo di repubblica. Non si può dire quanto di tal nome nel principio esultasse la plebe fastosa, quantunque pochi credessero dovere essere lunga la forma del suo reggimento. Non vi è popolo della libertà più cupido del Napoletano, e che altresì men capace ne sia, mobile ne'costumi, incostante negli affetti, volubile ne'pensieri, che odia il presente, e con sregolate passioni, o troppo teme, o troppo spera nell'avvenire. Per la morte del Toraldo, s'intruse un tal Gennaro Annese nel generalato dell'armi, uomo di profession militare, ma d'abjetti natali, accorto però, e niente meno sagace architetto di frodi, che ardito esecutore di acelle-ratezze.

In questo stato di cose, non mancarono i confidenti della corona di Francia, di andar spargendo tra il popolo, che per mantenersi in quel governo, era bisogno di ricorrere alla protezione di un Re potente: e mostrando lettere del Marchese di Fontenè, ambasciador di Francia in Roma, per le quali si prometteva ogni favore, furono

The second second second

<sup>(</sup>a) Tom. 2. pag. 1385. et seqq. \* Addizione dell'Autore.

risoluti di ricorrere per miglior partito ad Errico di Lorena, duca di Guisa, che si trovava per suoi affari domestici allora in Roma, e di chiamarlo al reggimento della nuova repubblica, con dichiararlo capo di essa. Il Duca di Guisa era un Principe giovane, di amabile aspetto, di cuor generoso, prode ne'fatti, e nelle parole cortese; is oltre d'alti natali, e che discendendo dagli antichi Re, vantava ragioni sopra il Regno, ed ancora ne conservava i titoli, e l'insegue.

(Le ragioni per le quali la famiglia di Lorena conservi aucora l titoli e l'insegne di Napoli, e di Gerusalemme, furon esposte altrove, parlandosi de' discendenti di Renato d'Angio, ultimo, e discacciato

Re dal Reguo \* ).

Si credeva, che egli non molto contento del presente governo di Francia potesse di la bensi trarne soccorsi, ma non dipendesse dalle

voglie de' ministri, nè dagl' interessi di quella corona.

Il Duca, a si grand'oggetto d'impiego samoso, si lasciò rapire, ed arditamente con poche filuche spedite a quest'essetto dal popolo, superati gli agguati dell'armata Spagnuola, s'introdusse in Napoli a'di 15. di novembre, dove fu accolto con quelle acclamazioni, ed applausi, che suggeriva la stima della persona, ed il bisogno della città. Accompagnato da' capi principali del popolo. andò la mattina seguente a dare il giuramento nel Duomo, dove volle farsi benedire lo stocco; ma avendo scorto il disordine grandissimo che vi era nell'infima plebe, indiscreta, insolente, che uccideva, rubava, e bruciava sol per soddisfare l'ingordigia, e la vendetta: e che le milizie regolate, a proporzion del bisogno, erano pochissime: applicò l'animo a trovar mezzi per mettervi freno, e darvi compenso; vietò per tanto con severe pene i furti, le rapine, e gl'incendj: assoldò un reggimento a sue spese, proccurando di tirare ez andio qualche nobile al suo partito: comandò. che si trattassero gli Spagnuoli all'uso di buona guerra, e per supplire alla mancanza del danaro, fece aprir la zecca delle monete, delle quali ne furono coniate molte d'argento, e di rame coll'impronta della nuova repubblica, della quale egli si fece eleggere Duca, con sommo rammarico di Gennaro Annese, che vedevasi poco men che privato dell'intero comando.

(Le monete coniate a questo tempo hanno lo scudo col monogramma S. P. Q. N.; uè vi è immagine di Errico di Lorena, ma solo intorno il suo nome col titolo REIP. NEAP. DUX. Furono auche impresse dal Vergara nel suo libro delle monete del Regno di Napoli; e ciò ch'è notabile, le medesime, dopo essere ritornato il Regno alla divozione de'Re di Spagna, si lasciarono intatte, e tutta via si spendono, ed hanno il lor corso, come tutte le altre monete reali.

S'applicò ancora il Duca in campagna a reprimere gli sforzi

<sup>\*</sup> Addizione dell'Autore.

<sup>\*</sup> Addizione dell'Autore.

de' Baroni, li quali, ridotti a disperazione per l'odio del popolo unitisi agli Spagnuoli, avevano sotto Vincenzo Tuttavilla, e Luigi Poderico raccolte in Aversa alcune milizie.

In questo tempo era comparsa l'armata Franzese a vista della città con non più di 29. mal provveduti vascelli da guerra, e 5, da fuoco, non già per secondare l'impresa del Duca di Guisa, ma unicamente per proccurare di trarre nel romor de' tumulti alcun profitto per la corona di Francia, non tenendo ordini il comanante di prestare ajuto al Duca; poichè quando giunse in Francia l'avviso di questi tumulti, e successivamente, che il Guisa si era portato a Napoli, il Cardinal Mazzarini con gran sentimento diapprovò la sua condotta, non credendolo per la volubilità dell'animo cepace di maneggiare negozio si arduo; perciò l'armata Franzese dopo avere scorsi questi porti, e sol cannonandosi da lontano con h Spagnuola, trovandosi con poche forze, presto si ritirò. Nè il Duca si curò di cavarne sussidj, perchè come la corte di Francia son approvava. che egli si fosse intruso in quel carico, così egli divisava di operar da sè, e profittar per suo conto. Ciocchè però sa di grande ostacolo alla sua impresa, vedendosi la consusione in quegli del partito istesso Franzese, poichè alcuni capi del popolo, a suggestione d'alcuni soldati Franzesi, posero in trattato d'acclamare il Duca d'Orleans allo scettro. Inclinavano molti altri a darsi al Pontesice, chiamandolo a piene voci, per essere più validamente protetti dalla religione, e dall' armi; ma Innocenzio, ancorchè potesse allettarlo l'apparenza del sicuro profitto, con ri-Sessi però più maturi considerava, che se in ogni tempo questo Regno era stato preda del più potente, ora la sua cadente età non poteva porgergli speranza di veder ridotta a persetto stato l'impresa, che promovesse, e che convenendo alla Chiesa valersi d'armi straniere, ogni acquisto resterebbe finalmente in preda di quegli, che avesse chiamato in ajuto. Applicò dunque più tosto l'animo a comporte le cose, dandone commessioni efficaci ad Emilio Altieri suo Nunzio in Napoli.

Dall'altra parte don Giovanni d'Austria, il Duca d'Arcos, e tutti i nobili attediati da si gravi, e lunghi disordini, anzi l'istesso Annese, che mal soffriva il comando del Guisa, erano desiderosi della quiete; quindi fecesi pubblicare un editto, (a) nel quale si conteneva un'ampia plenipotenza, che aveva conceduta il Re al Duca d'Arcos, e si offeriva di consolar tutti, facendovi per lor sicurezza intervenire l'autorità del Pontefice, che ne avea date precise commessioni al Nunzio Altieri. Ma e l'editto e le lettere, che il Nunzio fece consegnare all'Annese, non partorirono effetto alcuno, dichiarandosi costui, che la plenipotenza era buona, ma nou il personaggio, che la rappresentava, come quegli, che col manca-

<sup>(</sup>a) Questo editto del Duca d'Arcos dato in Castel-nuovo a'7 di novembre 16,7. si legge appresso Lunig. tom. 2. pag. 1393.

mento delle promesse avea colivati i semi della discordia, e conchiudeva, che fidandosi del Duca d'Arcos sarebbe cedere ne' medesimi errori. Don Giovanni vedendo che tutte le Provincie del Regno. non men che la metropoli, andavano in ruina, involte tra tumulti, e sedizioni, volle tentare, se tolto di mezzo il Duca d'Arcos, persuma al popolo resa cotanto odiosa, potesse ripigliarsi il trattato; rimesvo per tanto le pratiche, e fu proposto di rimovere il Daca dal governo del Regno, e porlo nelle mani di don Giovanni. nella persona del quale non concorrendo quell'odio, che i sollevati mostravano al Vicere, credevasi rimedio efficace per acchetare i ribelli; tanto più, che il popolo n'avea fatta prima istanza particolare a don Giovanni di farlo rimovere. Si mostrò pronto il Duca d'Arcos a rinunziare il comando, purchè da ciò ne seguisse la quiete del Regno; anzi egli stesso sece ragunare il consiglio collaterale di stato, perchè autenticassero la sua deliberazione. Alcuni furono d'opinione, che non potesse ciò farsi, appartenendo solo al Re il creare, e rimuovere i supremi moderatori del Regno; altri (che farono la maggior parte) assolutamente conchiusero, che convenisse al servigio del Re . e del Regno la partenza del Duca, e l'introduzione di don Giovanni al governo Ciocchè essendo stato da costui approvato, mandò il Duca la moglie, e i figliuoli in Gaeta, ed a' 26. di gennaĵo di questo nuovo anno 1648. parti da Napoli, dopo aver governato pochi giorni meno di due anni.

Così terminò il suo governo infelice il Duca d'Arcos, il quale in una rivoluzione cotanto lagrimevole di cose, uon potè lasciar di sè presso noi altra memoria, se non quella d'alcune sue sprammatiche, che ancor ci restano insino al numero di quattordici, per le quali, a fin di supplire, come si potea meglio agli estremi bisogni, proccurava di toglier le frodi, che si commettevano in pregiudizio de' dazi, e delle gabelle, e rinnovò le pene contro coloro, che commettevano contrabbandi, particolarmente di salnitro, e di polvere e diede altri provvedimenti, che vengono additati nella cronologia prefissa al

primo tomo delle nostre prammatiche.

# I. Don Giovanni d'Austria prende il governo del Regno.

Preso ch'ebbe il governo del Regno Giovanni d'Austria, s'applicò a' mezzi, ch'ei credeva più propri per estinguere tanto incendio, che ora più che mai ardea, non solo nella metropoli, ma în tutte le Provincie; ed a tal fine pubblicò un'editto, col quale invitava il popolo alla quiete, ed oltre alla concessione di moltissime grazie, gli prometteva un general perdono; ma questo editto pubblicato in tempo, che i disordini erano più cresciuti, produsse effetti contrari, poichè essendo stati alcuni esemplari dell'editto affissi ne'quartieri, che eran tenuti dal popolo, furono immantimente lacerati, e poste grosse taglic sù le teste di coloro, che avevano avuto ardimento di affiggerli in quei luoghi. Anzi per mostrar maggiormente la loro pertinacia,

furono da popolari eletti ministri per empire i tribunali del Consiglio di S. Chiara, della regia camera, della gran Corte della Vicaria, e di quella del grand'Ammiraglio, affine d'amministrare a tutti giustizia. Nè intanto si tralasciavano le zusse più crudeli tra le soldatesche Spagnuole, e quelle del popolo, che riempivano la città di terrore, e di

spavento.

In questo stato lagrimevole di cose, il Duca di Guisa, volendo a sè trarre tutto il comando, pose gran tepidezza ne' popolari, e molta discordia ne' capi: ciocchè fu l'origine che il Regno fosse poi confermato sotto l'Imperio del Re Cattolico; poiche Gennaro Annese, che teneva il torrione del Carmine, non poteva patire, che il Duca fossegli superior nel comando, ed il Duca non voleva sofferire per emulo dell'autorità un uomo eì vile; e procedendo perciò con gelosie, e difidenze, non mancarono di praticare insidie per torsi l'un l'altro la vita ; onde nella città, ed in campagna, fluttuando gli affetti, anche l'armi con varia fortuna s'agitavano. S'aggiunse la confusione in quei del partito Franzese, che col somento del Fontene ambasciador di cruella corona appresso il Pontefice, pretendevano alcani di essi di formar fazione distinta da' seguaci del Duca di Guisa. Ma questi erano pochi, e non molto forti; poichè avendo il popolo prevenuti i disegni ancora immaturi, che la Francia nudriva con alcuni Baroni: questi erano stati quasi tutti costretti, per salvarsi dall'ira, e crudeltà della plebe, ad unirsi con li Spagnuoli, e contro lor voglia cospirare allo stabilimento di quell'abborrito dominio.

(Presso Lunig (a), si legge una plenipotenza spedita dal Fontenò in Roma a 20 gennaro 1648 all' abate Laudati Caraffa fratello del Duca di Marzano per impiegar la sua opera in far sì che la nobiltà del Regno prendesse le armi nella presente congiuntura contro gli Spagnuoli, promettendogli in nome del suo Re, anche se non seguisse l'effetto, di rifargli le rendite, che venisse a perdere nel Regno, le quali consistevano in una badia intitolata S. Caterina, di quattromila scudi di rendita, che possedeva nel Ducato di suo fratello, ed in cinquemila altri scudi annui di suo patrimonio \*).

Don Giovauni, informato di queste divisioni, pensò approfittarsene, e valendosi della discordia de' nemici, cominciò di nuovo a spingere innanzi trattati di pace, vedendo riuscire inutili, ed infelici quelli di guerra, e per mezzo del Cardinal Filomarini Arcivescovo gli fece pruomovere, il quale scorgendo, che inutilmente si consumavano gli uffizi col Duca di Guisa, volgendosi alla parte contraria, nella quale trovò miglior disposizione, indusse l'Annese ad impiegarsi da senno a promuovere la quiete, ch'egli non men che gli altri ardentemente desiderava, per liberarsi dal pericolo della vita, a lui dal Guisa insidiata.

Intanto essendo giunto alla corte di Spagna l'avviso della risoluzione

<sup>(</sup>a) Tom. 2. pag. 1594, \* Addiziene dell'Antore.

presa dal consiglio collaterale di far rinunziare al Duca d'Arcos il governo del Regno, e darne l'amministrazione a don Giovanni, disapprovò il fatto, e mal'intese, che i sudditi s'arrogassero, ia materia così importante, l'autorità di togliere un Vicerè, e sostituime altri. Non piaceva ancora per gelosia di stato, in congiunture a pericolose, essersi sostituita la persona di don Giovanni, onde immantinente fu comandato al Conte d'Onatte, che si itrovava ambasciadore del Re in Roma che si portasse tosto al governo del Regne di Napoli con titolo di Vicerè, il quale ricevuti i regali dispacci, con ogni prestezza si parti da Roma, e venne a Gaeta, e quindi in Baja, donde spedì un suo segretario co' dispacci per darne la notizia a don Giovanni, il quale immantinente nel primo giorno di marzo di quest' anno 1648, depose in mano del Conte il governo, lasciandoci pure egli in così breve tempo tre prammatiche, che si leggono ne' volumi di quelle: non contenendo, che le grazie, i privilegi, ed il perdono conceduto da lui al popolo, come plenipotenziario del Re.

## CAP. IV.

Di don Innico Velez di Guevara e Tassis, Conte d'Onatte, nel cui governo si placarono le sedizioni, e si ridusse il Regno sotto al pristino dominio del Re Filippo.

Giunto il Conte d'Onatte in Napoli, avendo visitati i luoghi della città, e tutte le trincee, ch'erano a fronte de popolani, si dispose non pure alla disesa, ma pose ogni studio d'impadronirsi de'quartieri occupati dal Guisa; ed animando le sue milizie, sece dar loro le paghe, distribuendo 180 mila ducati, che avea seco portati da Roma. Nell'istesso tempo, approvando la condotta di don Giovanni, non tralascio di seguitar il trattato del perdono, e dell'accordo prima coll'Annese incominciato: ciò che giovò non poco, perchè con queste pratiche sempre più s'andava scemando il partito del Guisa mal sofferto dall'Annese. Erano ormai gli abitanti stanchi di tante confusioni, e miserie, e tutti sospiravano la quiete; imperocchè interrotto ogni commercio, e turbata la società civile, non restava più alcuna cosa sicura dalle voglie sfrenate de'scellerati, e dall'audacia di quei meschini, che avvezzi colle fatiche a guadagnar la mercede, ora volevano viver nell'ozio con le rapine, e sotto il manto di libertà. essendosi introdotta una dissoluta licenza, la maggior parte era stanca delle sue stesse passioni.

Approssimandosi adunque la vicina Pasqua, in cui gli nomini riconciliandosi a Dio, ammettono ne'loro cuori desideri pietosi di giustizia, e di pace, s'impiegarono segretamente molti religiosi ad introdurre, e coltivare questi sentimenti nella plebe. Proccurò similmente l'Onatte, da alcuni principali de'sollevati ricavar le condizioni, che richiedevano; ma essendo così esorbitanti, che innalzavano i privilegi del popolo sopra l'autorità del Re, egli trattò di moderar-

gli, perdonando a'rei, e levaudo le gabelle dal Regno, e per accertargli maggiormente promise, che fra tre giorni gli avrebbe con pubblici documenti a lor piacere confermati, e soddisfatti. Disposte in cotal guisa le cose, prima che tal tempo spirasse, presa la congiuntura, che il Duca di Guisa erasi portato nella punta di Posilipo per ridurre la picciola isola di Nisita a sua divozione: don Giovanni da una parte, ed il Conte dall'altra uscirono all'improvviso da'castelli con gente armata, e calando nella città, ben ricevuti in alcuni quartieri, dove tenevano intelligenza, gridandosi con voci giulive il nome del Re, e rispondendo in concorde suono gli altri vicini, implorandosi pace, e clemenza, si dileguo per tutto la sedizione, e la città fu occupata in pochi momenti. Non più di tre mila uomini ridussero quel popolo innumerabile all'ubbidienza, e tutto seguì senza strepito, e senza saugue. L'Annese ammesso al perdono, presentò le chiavi del torrione, che furono consegnate a Carlo della Gatta, il quale vi entrò mbito con dne compagnie di Spaguuoli. Nel Duomo si riscrirono a Dio solennemente le grazie. Così in un momento s'estinse quell'incendio, che minacciava l'eccidio al Regno; e ciò, che apportò maggior maraviglia, fu la subita mutazione degli animi, che dalle uccisioni, da'rancori, e dagli odj passarono immantenente a' pianti di tenerezza, ed a' teneri abbracciamenti, senza distinzione d'amici. o d'inimici, fuorche alcuni pochi, i quali guidati dalla mala coscienza, si sottrassero colla fuga, tutti gli altri restituiti a'loro mestieri, maledicendo le confusioni passate, abbracciarono con giubilo la quiete presente Segui la reduzione di Napoli a' 6 d'aprile di ques'anno 1648 giorno di lunedì santo.

Il Duca di Guisa, che in questo giorno, come si disse, trovavasi mori della città, intesa la rivoluzione, rimase attonito a tanto accidente; onde cercaudo cella fuga lo scampo, s'incamminò verso Apruzzi per unirsi colà co' Franzesi: ma seguitato da' regj, fu fatto prigione, e condotto a Gaeta. Fu lungamente consultato in Napoli sopra la di lui vita: da poi fu risoluto di mandarlo con buone guardie in Ispagna, come fu eseguito, dove rimase prigioniero infino a tanto, ch'essendosi il Principe di Condè dichiarato del partito Spagnuolo, e sperando di fortificarlo con l'aggiunta del Guisa, chiestolo in grazia al Re, cortesemente l'ottenne; ma il Duca credendosi più obbligato d'osservare la fedeltà al suo Principe, che le promesse latte-a' nemici, al ritorno, che fece in Francia, non ne volle udir altro.

=

5

L'esempio di Napoli giovò non poco agli altri luoghi del Regno; ese bene in alcune Provincie fluttuanti, rimanessero le commozioni, ed in particolare nell'Apruzzo, dove da Roma concorsero alcuni Franzesi in ajuti de sollevati; nulladimeno dalle forze de Baroni, e dall' autorità del Vicerè, furono con poco romor dissipati. Tanto che sedati affatto gli umori dalla plebe, che dopo una sì fiera tempesta eran rimasi ancor fluttuanti, potè don Giovanni a'22. settembre di quest'anno partirsi da Napoli, e portarsi coll'armata a Messina a

confermar i Siciliani, che sedati i tumulti s'eran rimessi già nell'an

tica ubbidienza, ed ossequio del Re.

Il Duca d'Onatte, sgombrato il torbido, rimosso il capo. partito don Giovanni, pel suo natural talento, che inclinava piì al rigore, che alla clemenza, diede a molti terrore. Con tutto ci egli assicarò tutti con general perdono, e tosto si applicò a rior dinar il Regno; e vedutosi, che l'abolizione di tutte le gabelle e de'fiscali portava disordini gravissimi non meno al regio erario che a cittadini istessi, dalle piazze della città, e particolarment da quella del popolo, sa richiesto ad imporre il pagamento ( carlini quarantadne per ciascun suoco delle comunità del Regno e la metà di tutte le gabelle abolite, fuorche quella de' frutti, de' legumi, che rimasero per sempre estinte. Ed a fine di sovveni non solo a' bisogni dell' erario regale, ma anche agl' interessi coloro, che l'aveano comprate, sa stabilito, che della rendita tutte le accennate gabelle dovessero pagarsene ducati 300 mila l'ani per la dote della casea militare, applicandosi il rimanente a ben ficio de compratori, i quali dovessero per lor medesimi governarl e ripartirsene il frutto. E per quel, che tocca a fiscali fu assegna similmente parte della lor rendita a' compratori, ed il rimanente applicato alla dote della cassa militare. In cotal guisa, e con l'il posizione del jus prohibendi sopra il tabacco, cotanto ora frut sera, su sovvenuto al Re, ed a'sudditi, e cominciò notabilmen a restituirsi il commercio, ed il traffico da per tutto.

Non tralasció da poi il Coute, sorgendo in un mare poc' ar placato, sovente uuovi flutti, di mettere in uso i più forti rigor onde a tal effetto avendo stabilita una giunta di ministri cont gl' inconfidenti, fu poi terribile contro i colpevoli de' passati t multi, e mostrandosi più avido di pene, che soddisfatto del pe timento, non risparmiò alcuno de' principali; imperciocchè ora in putando delitti, ora inventando pretesti, alcuni punì con pubbl supplici, altri con segrete esecuzioni di morte, e molti costrinse prender esilio dal Regno: ciò che gli fece acquistar nome severo, e di crudele, e che si reputasse una delle cagioni di naver potuto prolungare tanto il suo governo, quanto e' reputa

convenirsi a' suoi meriti.

## CAP. V.

Il Conte d'Onatte restituisce i presidj di Toscana all'ubbidien del Re, e rintuzza le frequenti scorrerie de'banditi. Sua partit monumenti, e leggi, che ci lasciò.

Diede agli altri maraviglia insieme, ed a lui sommo encomio la i soluzione del Conte d'Onatte di tentar ora colle forze del Regi l'impresa de'presidj di Toscana, essendo rimaso per le procedu scosse cotanto abbattuto, e smunto. Ma dall'altro canto l'uom

avjssimo considerava, che non si sarebbe potuto giammai apportar juicte nel Regno, se non si snidavano i Franzesi da que luoghi otanto vicini: così per gl'impedimenti, ch'essi davano alla coaunicazione, e traffichi con gli altri stati della monarchia nel meiterraneo; come ancora per lo ricetto, che i ribelli del Regno trovavano in quelle piazze. Risolse per tanto il Conte d'impiegar itti i smoi talenti a quest' impresa, spinto ancora dall' opportunità e'romori, che in questi tempi s'udivano in Francia, involta nelle mfusioni, che il Principe di Condè v'aveva poste (a). Applicossi erciò ad unir soldatesche, ed a preparare un'armata proporziouta al disegno; e per maggiormente accalorar l'impresa volle egli abarcarvisi; onde dal suo esempio mossa quasi tutta la nobiltà al Reame, corse a gara a servire in tal congiuntura il Re. Prima i partire lasciò per suo luogotenente don Beltrano di Guevara so fratello, il quale per lo spazio di quattro mesi, quanto appunto aro la sua assenza, governo il Regno con molta saviezza, e sopra atto s'applicò a sollevare le comunità del Regno, stabilendo, che annue entrate, che corrispondevano a'loro creditori, si riducessero lla ragion del cinque per cento. Riparò la sala della gran Corte lella Vicaria, e diede altri salutari provvedimenti, che si leggono n due sue prammatiche, che ci lasciò Nel terzo di di maggio adunme dell'anuo 1650. si mosse da'nostri porti l'armata verso Gaeta, love s' uni don Giovanni d'Austria con altri legni, e milisie, che eco conduceva dalla Sicilia. Ouivi fattasi la rassegua, si contarono renta tre grosse navi, e tredici galee, oltre le sette della squadra di Tursi, ch'erano andate a Finale a prender le soldaintesche, che il governador di Milano mandò a questa spedizione.

Giunta l'armaia a' 25. del medesimo mese a vista dell' Elba, prima d'attaccar Portolongone, su risoluto di ricuperare Piombino; sude data la cura al Conte di Conversano, che con titolo di geserale della cavalleria, e con 300. santi, e 80. cavalli, e sei tarbane, tutto a sue spese, erasi accompagnato in questa spedizione, i portò egli con 1500. santi, 400. cavalli, e sette pezzi d'artifieria, oltre le soldatesche di Niccolò Lodovisio, a cui s'appareneva quel Principato, ad investir la piazza; e dopo molte ore l'un fierissimo combattimento, costriuse i Franzesi ad abbandonare a città, ed a ritirarsi nella sortezza. A questo avviso non tardò il vicerè d'audare con gente fresca a dar calore all'impresal; onde i Francesi veduti gli assalitori schierati in ordinanza per dar l'assalto, son avendo speranza alcuna di soccorso, tosto si resero a patti di baona guerra. Il Vicerè, dopo aver introdotta la guarnigione in Piombino. e restituita al Principe Ludovisio la possessione di quello stato, ritornò all'armata.

Intanto era riuscito al suo esercito, senz'opposizione alcuna, di per piede sull'Elba. Ma dovendosi montar su l'erto, dove giaca

<sup>(</sup>a) V. Nani Ist. Venet. par. 2.lib. 5. an. 1650.

Portolongone, eransi i Franzesi posti in aguato per maltrattare nella salita le soldatesche: scovertosi nondimeno il disegno, essendo montato a cavallo don Dionigio Gusman, maestro di campo generale del Regno, con una squadra di moschettieri, i Franzesi si ritirarono sotto la piazza, siccome fece il lor comandante Novigliac. Monto dunque l'esercito senza contrasto, e pervenuto sul piano, schierate le truppe, fur assaliti li ripari Prese le sortisicazioni esteriori, ed essendo i nostri alloggiati nel fosso, cominciarono i Franzesi ad entrar in trattato di render la piazza, con le medesime condizioni concedute alla guarnigion di Piombino; e con la permissione di condurre con esso loro due pezzi d'artiglieria, quando fra lo spazio di quindici giorni, che terminavano nella metà d'agosto, non fosse sopravvenuto soccorso capace di far levare l'assedio, fu convenuta la resa. La mattina adunque de' 15. di quel mese usci dalla fortezza il comandante Novigliac alla testa di 700 persone, ch'erano rimaste dal numero di 1500, lasciatevi di guarnigione, le quali giunte alla marina s'imbarcarono su alquanti legni allestiti per loro trasporto. Entrati i nostri nella piazza, si resero a Dio le grazie del buon successo dell'impresa, la quale, benche avesse costato molto sangue, e grandissime spese, ad ogni modo avrebbe potuto allangarsi molto più, e non si sà con qual felice esito, se i Franzesi avessero voluto difendersi fino all' estremo,

Don Giovanni d'Austria ritornò in Sicilia, ed il Vicerè, dopo aver dati gli ordini necessarj per riparar la piazza, e porla in istato di resistere ad ogni insulto, ritornò in Napoli, dove giunto riprese il governo, e con sommo rigore, e severe esecuzioni contro gl'inconfidenti, e contro gli sbanditi, i quali travagliavano ora più che mai le due Provincie d'Apruzzi, estinse i primi, ed abbattè i secondi.

Ma mentre il Conte con indefessa applicazione era tutto inteso a riordinare il governo, ed abbellir la città, e ristorarla de' passati tumulti, giunge improvvisamente in Napoli a' 10 di novembre di quest' anno 1653. il Conte di Castrillo, che gli era stato dalla corte destinato successore. Si turbò egli grandemente di questo arrivo; ma seppe tanto nascondere l'interno rammarico, che non gli uscì giammai parola di risentimento, se non quando, dopo la depozione del governo, si ritirò nel convento di S. Martino de' padri Certosini Alcuni imputavano la rimozione a' suoi rigori: altri a' mali uffici fattigli da don Giovanni d'Austria, col quale, dicevasi, che passasse poca buona corrispondenza; nè mancò chi dicesse, che fossero state le suggestioni, e l'istanze del Papa, il quale mal soffriva, che il Conte rintuzzasse le pretensioni del Cardinal Filomarino Arcivescovo, e degli altri Ecclesiastici, li quali volendo pescare in questi torbidi, s'erano resi insolenti con monitorj, ed interdetti conculcando i diritti regali.

Egli in tutti que'spazj, ch'ebbe di riposo, non tralesciò di abbellire la città, ristorare i tribunali, e restituire i regj studj. Fece rifare il palagio della regia dogana, quasi tutto rovinato nel tempo

delle pessate rivoluzioni, ampliando, e dando nuova forma al cortile. e rifacendo il fonte, che v'è in mezzo. Nella gran piazza del mercato ne fece aprir uno, e restaurarne un altro; e dirimpetto la porta del castel nuovo ne fece aprir un nuovo. La casa della conservazione de' grani fuori porta reale, e l'altra della conservazione delle farine furono di suo ordine risarcite. Cuoprì la scuola di cavalcare nella cavaller zza del ponte della Maddalena. Trasportò nel quartiere di Pizzofalcone la polveriera che prima era fuori porta Cepuana. Egli fu, che nel palagio regale fece costruire quella magnifica scala, che non v'ha simile in tutta Europa. Egli fece quella gran sala, ora detta de'Vicerè, abbellita poi de' loro ritratti dal Conte di Castrillo suo successore: siccome tutte le scale segrete. che si vedone in quel palagio : quella scala coperta, che dal medesimo conduce all'arsenale; tutte quelle stanze con loggia, che guarda il mare; ed i rastelli davanti alla porta principale d'esso, ferono da lui introdotti. E quel disegno, che poi su posto in esecuzione a nostri tempi dal Duca di Medina Celi Vicerè nel borgo di Chiaja, fu tutto suo, poichè meditava già egli di abbellir tutta quella spiaggia di platani, e di fonti, e già ne aveva comandato il disegno all'ingegnere Pietro Marino, e l'avrebbe posto in effetto, e li giorni del suo governo fossero stati più lunghi. Egli in fine sece risarcire diversi ponti nel Regno, perchè sosse più comodo, e sicuro il traffico per le Provincie.

Ma quello, di che maggiormente gli studiosi gli sono tenuti, oure d'aver risarcito il magnifico edificio de' regj studi, che nel corso de'passati tumulti avea partito notabili ruine, su la cura, che prese per sare ripigliar gli studi, riponendo in esercizio i professori in quella Università, quasi che spenta per li precedenti disordini: con aver ordinato nel tempo della restituzione una solenne apertura, nella quale volle egli intervenire. Egli assegnò a lettori il soldo, e proibi di leggere in casa, ed ordinò, che gli studenti nel gierno 18. d'ottobre, dedicato a S. Luca, dovessero prendere le matricole, e presentarne sede affermativa del cappellan maggiore: restituì le cattedre, e per insinuazioni fattegli dal rinomato Francesco d'Andrea allora avvocato de'nostri tribunali, rimise in qued'Università la cattedra di matematica nella persona di Tonimaso Cornelio celebre filosofo, e medico di que tempi. Nè contento d'aver sestituiti i pubblici studj, per l'amor ch' egli portava alle lettere, s'applicò ancora a favorire l'accademie; onde sotto di lui su restituita in Napoli, nella Chiesa di Lorenzo, l'accademia degli oziosi. sotto il governo del Duca dl S. Giovanni, nella quale si riprese dagli accademici l'istituto di recitar erudite lezioni, dove sovente so-Leva egli iutervenire. Siccome restituiti i regj studj alla pristina dignità, avendo il cappellan maggiore don Gicvanni Salamanca aperta ne'medesimi studi un'accademia di legge, per far conoscere al Vicerè il profitto, che vi si faceva, sovente, quando si celebravano le funzioni accademiche, soleva il Conte oporarla della sua

presenza. E se il seguito contagio non avesse intermessi tutti questi studi, la buona letteratura in Napoli non sare be così tardi fra noi poscia risorta, come si dirà nel seguente libro di quest'istoria.

Restituì ancora il Conte d'Onatte l'autorità, ed il decoro ne'nostri tribunali: e stabilì poco men di cinquanta prammatiche tutte savie, e prudenti, per le quali regolò i tribunali: tassò i diritti a' ministri subalterni: prescrisse i modi, e diede le istruzioni a' delegati, e governadori degli arrendamenti (o sien gabelle) nuovamente riposti: comandò. che tutti i registri preservati dall'incendio dell'archivio della regal cancelleria, seguito ne passati tumulti, e pervenuti in potere di persone private, dovesser portarsi al segretario del Regno per riporsi nell'archivio: impose rigorose pene a' notaj, che trascurano di registrare i contratti ne' protocolli: fece molte ordinazioni per evitare i contrabbandi; e diede altri salutari provvedimenti, i quali sono additati nella riferita cronologia prefissa al tomo primo delle nostre prammatiche.

## CAP. VI.

Governo di don Garzia d'Avellana, ed Haro Conte di Castrillo, nel quale il Duca di Guisa con nuova armata ritenta l'impresa di Napoli, ed entra nel golfo, ma con infelice successo.

La corte di Spagna riputò, per mitigare il rigore del Conte d'Onatte. mandar per suo successore nel governo del Regno il Conte di Castrillo. di genio più mite, ed indulgente, come colui che datosi prima nell'Università di Salamanca agli studi legali, ed impiegato per più anni ne ministeri della toga era stato da poi promosso a quelli della spada Giunse egli in Napolia'10. dinovembre di quest'anno 1653, e per dar saggio ne'principj del suo governo, quanto gli fosse a cuore l'abbondanza, fece accrescere due once al peso del pane. Ma cure assai gravi, e moleste travagliarono il suo animo in questi medesimi principi: poichè coloro. che sottratti colla fuga al rigor dell' Onatte, eransi ricovrati in Francia, non tralasciavano in quella corte magnificare le loro corrispondenze nel Regno, la scontentezza de'popoli per vedersi ricaduti sotto il giogo degli Spagnuoli, e la facilità, che figuravano si sarebbe avuta nel conquistargli. A queste istigazioni s'aggiunsero gli uffizi del Duca di Guisa, il quale, avendo. come si disse, ottenuta la libertà. in vece d'attender le promesse di savorire i malcontenti di Francia. per non tradire il suo natural signore, si era portato in quella corte, ed insinuatosi nella di lui grazia; ed abbagliato tuttavia dagli splendori della corona del Regno, che avea sperato di poter ottenere per sè medesimo, non poteva acchetarsi : onde appoggiato all'istanze di que miseri rifugiati, aggiungeva maggiori stimoli, esagerando la moltitudine de' porti, ch'erano nel Regno di Napoli, capaci di ricevere qualunque più grande armata: il numero degli amici, ch'egli vi teneva in ciascheduna Provincia: l'affezione, che il popolo minuto

portava alla sua persona; donde si prometteva una nuova sollevazione, se un'altra volta avesse avuta la sorte di comparirvi, non già disarmato, come prima, ma con sorze valevoli a sostenere le risoluzioni de' malcontenti, avviliti dal timor del castigo. Indusse per tanto quella corte a somministrargli ajuti, e fur dati gli ordini per la spedizione dell'armata, commettendone a Guisa il comando.

Il Conte di Castrillo, avvisato di questi nuovi tentativi della Francia, su costretto a mettersi in disesa, ed oltre d'aver comandata una nuova elezione di milizie del battaglione, così a piedi, come a cavallo, e delle compagnie d'uomini d'arme del Regno, fece arrolar nuova gente, e chiamando tutti gli ufficiali riformati, ne compose due compagnie, una di 300. Italiani, alla quale diede per capitano don Gaspar d'Haro suo figlinolo, e l'altra di Spagnuoli, della quale diede il comando al Marchese di Cortes suo genero. Furono destinate per piazza d'armi la città di Sessa, e di Teano, dove furono chiamate tatte le soldatesche del battaglione, e le genti di guerra del Regno; e fattasene rassegna in presenza del maestro di campo generale don Carlo della Gatta, ne furono spediti duemila a rinforzare i presidi di Toscana Tutte le Provincie del Regno, esposte agl'insulti de'nemici

furono provvedute di soldatesche, e di capitani,

Fatte queste prevenzioni, essendo passato il mese d'ottobre, nè comparendo armata veruna de' Franzesi, si dubitò non fosse stato lor artificio di pubblicare questa spedizione, per impedire che non fossero andati soccorsi dal Regno in Catalogna, ed in Fiandra, dove ardeva à che mai fra l'una, e l'altra corona la guerra. Ma si trovò poi vero il sospetto; poiche essendo convenuto al Duca di Guisa consumar maggior tempo di quello, che s'era creduto per porre in ordine l'armata, non potè trovarsi pronta, che sul principio d'ottobre a partir La Tolone, composta di sette vascelli d'alto bordo, e quindici mercatili, e di sei galee, con altrettante tartane, sopra de' quali legni cransi imbarcati 7000. soldati, e 150. cavalli, oltre un gran numero d'armi, ed altri ordegni, che doveano servire ad armar tutti quelli. che il Duca sperava si dovessero dichiarare del suo partito, al quale effetto avea satto imbarcare ducento nobili per valersene da comandanti. Shattuta poi l'armata da tempesta, non comparve ne'nostri mari, se non agli dodici di novembre.

Il Vicerè all'avviso, che gli diede il governador di Gaeta, sece teste porre in ordine sedici galee, ch'erano nel porto: fece guarnire di soldatesche tutte le marine, e le città, e terre del golfo di Napoli: sece rinsorzare la guarnigione della città di Pozzuoli, e del castello di Beja, e su spedito il general dell'artiglieria don Diego Quiroga con fanteria, cavalleria, e cannoni a guardar la spiaggia de' Bagnuoli.

L'armata nemica, dopo aver costeggiate le marine di Sorrento, e di Vico Equense, gettò l'ancore dirimpetto a Castell' a mare. Fu questa città, dopo breve opposizione, renduta a' patti dal comandante, mella quale entrato il Duca di Guisa col seguito di 50. Cavalieri Geresolimitani, si portò al Duomo, dove avendo con pubblica, e solenne cerimonia rese a Dio le grazie, si pose a fortificar la piazza con nuocitrinciere ben guarnite di soldatesche. A tatti coloro, che non volle di rimanervi, diede ampissimi passaporti, ne' quali s' intitolava Pico e capitan generale del Re di Francia nel Regno di Napoli. Como mosse questa perdita grandemente il popolo Napoletano, ed ancomo si fossero non men i nobili, che i popolari offerti al Vicerè di si ficar la vita, e la roba in servigio del Re, non mancavano de' contenti, che ponevano col timore in costernazione gli animi; che fu obbligato il Vicerè d'imprigionarne alcuni, che erano capi de' passati tumulti, fra'quali due preti ed un frate, che

van facendo pratiche a favor de' Franzesi.

Perchè il Guisa non potesse allargar gli acquisti, il Vicerè, 🗸 = dosi anche de' banditi, a' quali concede il perdono, fece occupmontagna posta alle spalle di Castell'a mare. Mandò poi ordine a 🗗 della Gatta, al Principe d'Avellino, ed agli akri ufficiali, che 🗗 ravano in Sessa, che provvedute le piazze di Terra di Lavoro, 📂 ciassero col grosso dell'esercito ne' contorni di Castell'a mare; e sa sei galee a Finale per prendere le soldatesche, che calavano dal lanese. Intanto affollandosi i soccorsi, il Guisa, ancorchè uscito di piazza tentasse occupar i luoghi vicini, trovò da pertutto valida sistenza, e venutisi più volte a scaramucce, con perdita de' suoi, sognò ritirarsi. Ma sopraggiunto da poi il general della Gatta con esercito di dodici mila uomini, composto di nobili, Baroni, ufficia e soldati riformati, e rinforzato in appresso da altri reggimens svanirono in un tratto le mal concepite speranze; onde i genera Franzesi pensarono d'abbandonar la piazza, e proccurare nel miglio modo, che potessero, d'imbarcarsi sopra l'armata, e ricondursi 🛎 Tolone. Consideravano, che voler stendere le conquiste per terra era impresa non che dura, ma disperata; poichè tutto il paese circostant era pieno di truppe nemiche. Rimaner in quel mal sicuro porto is quell'inverno, era lo stesso, ch' esporre l'armata ad un certo naufragio. Non restava loro altro, che il mare libero, per non esservi armate Spagnuola, che potesse sar ostacolo; nè la stagione, che correva tempestosa, avanzata già ne' principi d'un rigido inverno, poteva lor promettere felice navigazione, vicchè potessero sicuramente condursi ad invadere altri posti. L'inclinazione de'popoli alla persona del Guisa, ch' era stato il principal fondamento di quest' impresa, si vedeva interamente svanita, tardi il Guisa avvedendosi della incostanza della nazione, rimanendo non poco sorpreso di tanta mutazione, e vie più sbigottito, quando intese essersi trovato affisso in Castell'a mare un cartello, col quale si promettevano 30. mila ducati a chi troncasse la sua testa.

Tenutosi per tanto consiglio di guerra, fu da tutti gli ufficiali'— Franzesi deliberato d'abbandonare la piazza, e di condur l'armata in Tolone, per non lasciarla miseramente perire in quel porto; onde fur dati gli ordini opportuni per la partenza. A quest'avviso cominciarono le soldatesche a saccheggiar le case de'cittadini, nè

sa perdonarono le Chiese, le quali furono spogliate di tutte le Sea ppellettili, e vasi sacri; e fatta non picciola preda, montarono Franzesi su l'armata la sera de 26. di novembre; ma trattenuti per quindici giorni, e combattuti da' venti contrari alla loro na-Vigazione, quietatosi alquanto il mare, partirono a' 10 di dicembre verso Tolone; nell' istesso tempo, che comparve nel nostro golfo era stata spedita per opporsi a' Franzesi; onde non essendovi del ler soccorso più di bisogno, a' 26. di dicembre voltarono le prore ponente, dopo essersi trattenuti in questo porto due giorni. le cotal guisa terminarono i timori, che la spedizione del Duca di Gaisa aves cagionati nel Regno; ma non finirono le cure del Vicere, e le occasioni di provvedere a' bisogni d'una nuova guerra. Pranzesi non cessavano con nuovi mezzi di tenere solleciti gli distrarre le forze: aveano a questi tempi indotto il genio di Francesco Duca di Modena ad armare, per rinnovar mel Milanese; ond' il Marchese di Garacena governator per ridur questo Principe con la forza dell' armi alla era entrato ne' di lui stati. Era a' 7. di gennajo di que-Cardinali, ridotto in conclave per la nuova elezione del sucmon avea tralasciato spedir Emilio Altieri, per ridurre le a' più m derati consigli; ed essendo da poi a' 7. d' aprile elezione del nuovo Pontesice nella persona di Fabio Ghigi, inele Alessandro VII. interpose costui più fervorosi uffici per riposo all'Italia. Ma nulla giovando le interposizioni del Papa, quelle della Repubblica di Venezia, la quale angustiata da Tarmal soffriva queste contese tra' nostri Principi in Lombardia: Daca di Modena, dichiarato generale del Re di Francia, andò ad sceamparsi sotto Pavia. Bisognò per tanto all'avviso di queste mosse, che il Vicerè, richiesto di soccorso, spedisse nel mese di seggio a Finale sopra sette galee 1500. fanti: e poco da poi al-3 XX legiese una squadra di vascelli, e galee; sopra le quali vi furono medite 4000. persone sotto il comando del Marchese di Bajona. perciò essendo cessati i bisogni, fu d'uopo in agosto sopra coque galce, e 40. tartane di spedir altri duemila fanti del battadione, e 1500. cavalli, sotto il comando del Marchese di Cortes poero del Vicerè. Ebbe costui poscia il contento di veder bene spiegate tutte queste spese, e travagli; poiche rinforzato da si valevoli soccorsi l'esercito del governador di Milano, ed all' incentro trovatasi da' Franzesi grandissima resistenza in Pavia, valoresmente difesa dal Conte Galeazzo Trotti, fu costretto il Duca

di Modena a ritirarsi dall'impresa.

## CAP. VII.

Crudel pestilenza miseramente affligge la città, ed il Regno: si estingue, ed al Conte vien dato successore.

Dopo tanti, e così lagrimevoli avvenimenti, dopo tante miserie, e sciagure, perchè nulla mancasse, si vide in quest'anno 1656. il Regno miseramente afflitto da una crudele, e mortifera pestilenza. Non eran bastati i tanti sconvolgimenti, e sedizioni, le tante afflizioni cagionate da fiere guerre, o da' timori di quelle, ch' eran peggiori, le scorrerie de'banditi, le invasioni de'Turchi, le carestie, ed i tremuoti: che per ultimo eccidio, fu d'uopo soffrir anche guest'altro pestifero flagello, così spietato, che non si legge aver altrove portato, in così breve tempo, tanta strage, e ruina. Quella, che si soffrì in tempo della guerra di Lautrech, durò quasi due anni, e si tenne conto, che non avea ammazzato più di 60 mila persone: questa, in men di sei mesi, desolò le Provincie del Regno, e ridusse la metropoli in cimitero, con morte d'intorno a 400. mila de'suoi cittadini. Da molto tempo l'isola di Sardegna era travagliata di pestilenza, e per ciò non meno dal Conte di Castrillo, che dagli altri Vicerè suoi predecessori s'eran pubblicati severi bandi, proibendo ogni commercio: ma capitato nel nostro porto un vascello procedente da quell'isola carico di soldatesche, o sia per trascuraggine de' guardiani del porto, o perchè, in vece delle patenti di Sardegna, si fossero esibite quelle di Genova, ovvero, che per non trattener le soldatesche sosse così stato eseguito con particolar ordine del Vicerè, gli si diede pratica. Non tardò guari, che ammalatosi uno de' sbarcati, condotto nello spedalo dell' Annunziata in tre giorni se ne morì, apparendo nel suo corpo minute macchie livide; poco da poi un, che serviva lo spedale assalito da un capogiro in ventiquattro ore spirò, e poco appresso spirò anche la madre. Attaccatosi il malore nelle vicine case, si vide in brevissimo tempo sparsa la contagione ne quartieri inferiori della città, e particolarmente nel lavinaro, mercato, porta della calce, ed armieri.

I medici in questi principi ascrivevano ad altre cagioni tali perniziosi effetti, chi a febbri maligne, chi ad apoplesie, e chi ad altri mali; non mancò ad ogni modo, chi per più accurata osservazione fattane, riputasse il morbo pestilenziale; ma pervenuto all'orecchie del Vicerè, che costui andava pubblicando il male esser contagioso, fu il medico posto in oscuro carcere, dove ammalatosi, ottenue per sommo favore d'andare a morire in sua casa; donda gli altri medici fatti accorti, proseguirono ad occultare la qualità del male. Ma questo tuttavia crescendo, e spandendosi in altre contrade vicine alle già dette, parve al Cardinal Filomarino Arci. vescovo di dover avvertirne il Vicerè, che non bisognava in cosa

بالمعاشات والأراث

into importante starsene così ozioso, e lento. Dispiaceva sommaite al Conte di Castrillo, che insorgesse sama esservi in Napoli penza; poichè dovendo egli spedire soccorsi di soldatesche per la rra dello stato di Milano, travagliato tuttavia dall'armi del Re Francia, questi romori glie l'avrebbero impedito; onde come va il meglio, proccurava, che non si venisse a tal dichiarazione; tatto ciò non potendo più resistere alle continue mormorazioni, e avia il malore crescendo, fu costretto a far unire i più rinomati ici de suoi tempi, perchè ne dessero parere. Costoro, o per ranza, o per timore, ovvero per secondare le brame del Vi-, non ardirono di dichiarare il morbo per pestilenziale; ma sol igliando, che s'accendessero fuochi per tutte le contrade della , eche si vietasse la vendita de' pesci salati, uscirono da ogni L. Ma altro che frasche vi voleva, per far argine ad un così Ruoso torrente: il male incrudeliva maggiormente, nè cono di medico, nè virtù di medicina pareva che valesse; ne vano ogni giorno a centinaja, nè si scorgeva altro per le strade, condurre sagramenti agl'insermi, e cadaveri alle sepolture. rentati gli animi de'cittadini, chi con umili supplicazioni, chi rocessioni confuse, e numerose d'uomini, e di donne, con donscapigliate, chi dietro alle immagini più venerate, e chi in guise cercava a Dio, ed a' Santi pietà, e ristoro a taute mie, e desolazioni. Ma essi non accorgevansi, che affollati più tamente insieme tra la calca, e la pressura d'infinito numero opolo concorsovi, il malore prendeva più forza, e la morte leva in uno i colli di più migliaja di persone.

accrebbe poi, e dilatossi più furiosamente il mortifero veleno, ado presa tal opportunità, insorse voce, che suor Ursola Benin-1. donna che aveasi a que'tempi acquistata sama di santissima , non trovando per anche comoda abitazione per le sue suore, i innanzi di morir profetizzato, che in tempo del maggior tralio della città dovea farsi la fabbrica del suo romitorio nella a del monte di S. Martino; e credendosi, che con la costruzion n tal edificio, sarebbe cessato il travaglio, il Vicerè fu il primo, sattosi il disegno, e tirare le linee, andò a portarvi con le rie mani dodici cesti di terra: all'esempio del capo, movengli altri, gli eletti della eittà, e tutti i cittadini a folla vi corsero, non solo somministrando denaro, ma l'opera eziandio e loro proprie mani. Era cosa di maraviglia il vedere uomiui, zane, giovani, e vecchi, nobili, cittadini, e plebei, spogliarsi migliori averi, ed offerirgli in limosina per la costruzione di Il edificio, che dovea essere il liberatore della loro patria. Si no melle pubbliche strade poste non già cassette, ma botti, le quali anzi vuote, si vedevano in un tratto piene di monete di rame. rgento, ed anche d'oro: le donne istesse, spogliatesi della loro aral vanità, si toglievano dalle dita gli anelli, dagli orecchi i denti, e dal collo, e dalle braccia i monili, e quasi baccanti l'offerivano al sorgente edificio; e ciò che recava maggior stupore era, che persone di qualità mescolavansi a gara ne' più vili esercizi, chi portando un cesto di chiodi, chi con un fascio di funi chi con un barile di calce, chi con pietre, chi servendo per manuale a' fabbri, e chi in fine sopra le spalle caricarsi di travi, con pericole di mancare sotto il grave, e pesante incarco. Ma pari effetti seguirono da pari cagioni; mentre l'opra ferve, assai più s'accende, e si dilata il malore: l'unione di tanta gente, che a gara tutt' assante si sollecita, si travaglia, ed affolla; concorrendo da tutti li quartieri, fa sì, che il morbo che prima era ristretto in poche contrade, si spanda da per tutto. Così mentre l'edificio e quasi in fine,

la città rimane poco men che desolata.

A stato di cose cotanto lagrimevole s'aggiunsero nuove confasioni, e disordini. Non mancavano de' malcontenti, misero avanze de' passati tumulti, li quali per risvegliar nuove sedizioni, andavan disseminando nel popolo, venir questo flagello non già da giusta ira di Dio, mandato a correzione de miseri mortali, ma procedere dalle vendicatrici mani degli Spagnuoli, per esterminar la plebe, e prender vendetta delle passate rivoluzioni: vedersi chiaro da' preceduti andamenti del Vicerè, il quale avea tosto fatta dar pratica alle soldatesche venute dall'appestata Sardegna, con essersi poi ingegnato di far occultare il male, perchè ne principi non si provvedesse d'opportuni rimedj : lo confermavano con far riflettere, che per ciò non si vedevano infettate le fortezze guarnite di lor presidio, nè i quartieri più alti della città, abitati dagli Spagnuoli, ma solo i rioni del lavinaro, conciaria, mercato, ed altri luoghi più bassi, quasi tutti abitati da gente minuta; e dopo aver tratti molti nel lor sentimento, s'avanzarono eziandio a far credere, che per la città andavano girando persone con polveri velenose, e che bisognava andar di loro in traccia per isterminarle. Così in varie truppe uniti andavan cercando questi sognati avvelenatori, ed avendo incontrati due soldati del torrione del carmine (affin d'attaccar brighe, che poi finissero in tumulti) avventaronsi sopra di essi, imputandogli d'aver loro trovata addosso la sognata polvere. Al romore esseudo accorsa molta gente, per buona sorte vi capitò ancora un uomo da bene, il quale con soavi parole, e moderati consigli gli persuade, che dessero nelle mani della giustizia uomini cotanto scellerati, affinchè, oltre del supplicio, che di loro si sarebbe preso, si potesse da essi sapere l'antidoto al veleno, e con tal industria gli riusci di salvargli; ma appena saputosi, che di que' due soldati uno era di nazione Francese, e l'altro Portoghese, ed uscita anche voce, che 50 persone con abiti mentiti andavano spargendo le polveri velenose. si videro maggiori disordini; poiche tutti coloro, che andavan vestiti con abiti forastieri, e con scarpe, o cappello, o altra cosa disserente dal comun uso de' cittadini, correvan rischio della vita. Per acchetar dunque la plebe bisognò far morire sopra la ruota

Vittorio Angelucci, reo per altro d'altri delitti, tenuto costantemente dal volgo per disseminator di polvere. Ma nell'istesso tempo su presa rigorosa vendetta degl'inventori di questa savola: molti di essi essendone stati in oscure carceri condotti, cinque di loro in mezzo al mercato su le forche perderono ignominiosamente la vita; ed in cotal guisa surono i romori quietati.

Intanto gli eletti della città vedendo, che non solo il male spopolava la metropoli, ma che si spandeva ancora nelle Provincie, fecero prembrose istanze al Vicerè, perchè dovessero porsi in uso i più forti, e risoluti rimedi; e dopo essersi più volte sopra ciò ragunato il musiglio collaterale, venne il Conte nella resoluzione di comandare alle piazze, che creassero una deputazione particolare, alla quale egli ava per ciò tutta l'autorità necessaria, assegnandole ancora per capo den Emanuele d'Aghilar reggente della vicaria La deputazione diede la cura a' medici più rinomati di que' tempi che osservassero non men g'infermi, che i cadaveri, facendone esatta notomia; onde ragunatisi insieme, presidendo a questi il famoso Marco Aurel'o Severiño, cotanto celebre al mondo per le sue opere di filosofia, e medicina, che ci lasciò (morto da poi ancor egli di tal mortifero veleno) fu conchiuso, che il male fosse pestilenziale, e che si dovesse porre ogni cura negli ammalati, dal cui contatto erano inevitabili le morti

Il Vicerè, e la deputazione s'affaticaron perciò a darvi miglier ripero, che si poteva: fu comandato, che si facessero le guardie in tutte le città, e terre del Regno, e che non s'ammettesse persona senza le necessarie testimonianze di sanità: che in ciascun rione di Napoli dovesse eleggersi un deputato nobile, o cittadino, al quale dovessero rivelarsi tutti gli infermi di ciascun quartiere: che gli ammalati tocchi di pestilenza dovessero condursi nel lazzeretto di S. Gennaro fuori le mura: che coloro i quali avessero comodità di curarsi nelle lor case, a chiudessero in esse: che niun medico, chirurgo, o barbiere partisse dalla città, ma attendessero alla cura degl' infermi, secondo la distribuzione, che sarebbe stata fatta dalla deputazione: che si fossero tolti i cani, e gli altri animali immondi, che andavano per la città ; e si diedero altri salutari provvedimenti per far argine ad un tanto inondamento. Ma riusciron vani, ed inselici tutti questi rimedi: il male vie più incrudelendo riempiè in un tratto tutti gli spedali, se ne costrusaro de' nuovi, ma questi nè tampoco bastando, la gente periva sulle porte delle case, sulle scale, e nelle pubbliche strade. Mancarono ciandio le tombe, ed i cimiterj; poiche il malore attaccatosi non pume in tutti i quartieri, ma in tutte le case della città, faceva orribile, e spaventosa strage; onde fu fama, che ne perissero otto, e dieci mile persone il giorno: morivano non meno i medici, i chirurghi, e tutti coloro, che erano destinati alla cura del corpo, che i sacerdoti, ed altri religiosi destinati a quella dell'anima. Non vi era chi seppellisse gli estinti; onde i cadaveri giacevano nelle vie, su le scale, e sulle porte: le consessioni si sacevano pubbliche, e l'eucaristia si portava agl'infermi senz'alcuno accompagnamento, e si

#### TELL'ISTORIA CIVILE

punta di canna: quelle case, che poc'anii de poi si vedevano chiuse, e desolate: da catala de poi si vedevano chiuse, e desolate: da catala de poi si vedevano per la città, vedevansi importi in mezzo alle piazze. I morti per la maggior insepolti dentro le case, o su le scale delle thie-tento più grande il numero di coloro, che restavano de pubbliche strade; e coloro che con molto favore, e pesa erano seppelliti dentro le Chiese, non avevano ne prete, che gli accompagnasse: e l'esequie più solemi emplice tavola, e al più una bara.

..... ... coplice tavola, e al più una bara. maneva luogo a provvedimento alcuche per lo puzzor grande de cadaveri estinti, e perchè maggiormente s'insettasse, si pensò unicamente a sepmorti: se ne preser cura i deputati, e l'eletto del popoe, à quele da casali de contorni fece venire intorno a 150. carrired v impiego a quest'ufficj estremi da cento schiavi turchi Le cosa assai spaventosa, ed orribile vedere strasciser strade i cadaveri aggrappati con uncini, ed innalzarsi su sovente co' morti andar congiunti i semivivi creduti estinwpirono le grotte del monte di Lautrech, dove poscia fa una chiesa sotto il nome di S. Maria del Pianto: i ci-S. Gennaro fuori le mura, molte cave di monti, donde tagliate pietre per fabbricare: il piano delle pigne fuoporta di S. Gennaro; l'altro davanti la Chiesa di S. Domepriano suori porta reale; e ciò nemmeno bastando, sempre be stregi avanzando, precisamente nel mese di luglio, nel quaharono giorni, che il numero de' morti arrivò sino a quinmda, su duopo consumar i cadaveri col suoco, ed altri sinalmente buttargli in mare.

Non meno nella metropoli, che nell'altre Provincie del Regno eccadevano si funeste, e crudeli stragi. Toltene le Provincie d'O-trento, e di Calabria ulteriore, tutte le altre rimasero disolate. Delle città, e terre, narrasi, che solamente Gaeta, Sorrento, Pac-la, Delvedere, e qualche altro luogo, rimaser preservate.

Ma ridute le cose in questo infelicissimo stato, verso la met d'agusto, una impetuosa, ed abbondante pioggia, temperò alquate la furia del malore: cominciò il mortifero veleno a cessare; niume più s'ammalò di tal morbo, e coloro, che n'eran tocchi, guarivano me guisa che alla fine del seguente mese di settembre, non si numer remo più infermi in Napoli, che soli cinquecento. Si ripigliarono permeto dalla deputazione i provvedimenti, e furono da quella dati versordimi per purgar le robe di quelle case, dove era stata la contagion del servizioni, e metodi, affinche non ripullulasse il male. Pase di que altri mesi, e non s'intese altro sinistro accidente; onde munician alquanti medici, ch'erano scampati dal comune eccidio.

Il combre su la testimonianza de' medesimi, solennemente dicitate aquala labera da ogni sospetto.

Nelle Provincie s'audava ancora tuttavia scemando il malore : ma rchè doveva essere opera di più mesi. convenne mantener li rastelli e porte della città, e le guardie per evitar l'entrata a quelli, che nivano da parte sospetta. Il Vicerè a questo fine sottoscrisse un rigoso editto, col quale comandò sotto gravissime pene, che niun foraere sosse ammesso nella città senz'espressa sua licenza, da darsi con ecedente visita, e parere della deputazione. La corte Arcivescovile Napoli, a richiesta del Vicerè, sottopose alle censure ecclesiastiche tti coloro, che avessero occultate robe infette, o sospette di pestima, se non l'avessero fra certo tempo rivelate, e fatte purgare. Ma n mancò l'Arcivescovo, profittandosi di queste confusioni, di avanr un passo, e mescolarsi anch' egli in queste provvidenze; poichè fece lecito di pubblicare un altro editto consimile a quello del Virè, come se questo non bastasse per obbligar anche gli ecclesiastici osservanza, col quale comandava, che niuno ecclesiastico osasse trare in Napoli senza sua licenza in iscritto. Il Vicerè, per reprimeun così pernizioso attentato, immantenente diede fuori un rigorocomandamento, col quale ordinò, che non s'ammettessero altre enze, che quelle de'ministri del Re, a'quali unicamente apparteneva preservare il Regno. Per la qual cosa, essendosi frapposto il Nunzio, sedarono presto le brighe, con stabilirsi, che tutti gli ecclesiastici, centravano nella città, avessero ubbidito agli ordini del Vicerè, e fossero sottoposti alle diligenze della deputazione, e poscia, se vovano, sossero andati a presentarsi ne' loro tribunali. In cotal maera si continuò a praticare fino al mese di novembre del seguente mo 1658. nel qual tempo essendosi pubblicate libere dalla conta-ione le città di Roma, e di Genova, fu aperto generalmente il comsercio, e tolti i rastelli, e le guardie.

Si prosegui dal Vicerè a por sesto alle cose turbate della città, e kel Regno: a provveder l'annona, ed a reprimere l'ingordigia degli utisti, ed agricoltori rimasi, li quali per esser pochi, ed arricchiti 🗪 patrimonio de' morti, o con difficoltà si riducevano a ripigliare il ler mestiere, ovvero angariavano la gente ne'lavori: restituendo i prezn, e le mercedi, siccom'eran prima della contagione. Si applicò peccia il Conte a sollevare le comunità del Regno, ordinando, che quelle, ch' erano state tocche dalla pestilenza, non fossero molestate per li pagamenti fiscali, ne'quali rimanevan debitrici per aprile del 1657. e che dal primo di maggio del medesimo avessero contribuita la quarta parte meno di quello, che stavano tassate nell'antica numerazione del Regno. Si resero da poi Pubbliche, e solenni grazie a Dio, ed a' Santi: su le porte della città furon dipinte dal famoso pennello del cavalier Calabrese le immagini de' Santi tutelari, ed al beato Gaetano Tiene innalzate ette; ed allora nella piazza di S. Lorenzo s' erse a questo Santo Tella piramide, con sua statua di metallo, ed iscrizione, che si vede.

Bestituendosi tratto tratto il Regno dalle precedute sciagure nel

pristino stato, non mancavano tuttavia al Conte altre moleste occupazioni, nelle quali lo ponevan gli sbanditi, particolarmente in Principato, ove s'erano moltiplicati, per la protezione, che n'avean preso alcuni Baroni; applico per tanto i suoi pensieri a severamente punire i protettori, ed a snidar li protetti da que' luoghi; e perchè il suo governo così calamitoso, ed infelice ricevesse alquanto di conforto, il cielo riserbò negli ultimi mesi di quello. che la Regina a' 28. di novembre del 1657, si sgravasse d'un maschio, al quale su posto nome Prospero Filippo, per cui si diede il successore alla monarchia. In gennajo del nuovo anno 1658, pervenne in Napoli l'avviso, onde il Conte per ristorar anche i popoli dalle precedute calamità, sece celebrare superbissime, e magnifiche feste. Ed essendo da poi a' 18. luglio del medesimo anno seguita l'elezione di Leopoldo in Imperadore, suron replicate in Napoli le feste, e li tornei. Ma appena ebbe finite le feste, che gli venne avviso, che il Conte di Penaranda, sbrigato dalla dieta di Francfort, dove come ambasciadore estraordinario del Re, era intervenuto alla coronazione di Leopoldo, era stato destinate per suo successore. Essendo pertanto giunto il Penaranda in Napoli a' 20. di dicembre, fu duopo al Conte a' 11. gennajo del nuovo anno 1650, deporre nelle di lui mani il governo. Ci lasciò egli molte savie, ed utili prammatiche, fra le quali su la pubblicazion della grazia, che il Re fece al Baronaggio, ed al Regno, al largando la successione de' beni feudali per tutto il quarto grado con facoltà d'istituire majorati, e sedecommessi ne' seudi, dentre i gradi della succession feudale; e diede altri provvedimenti, che sono additati nella tante volte riferita cronologia; e quantunque il suo infelice governo non gli avesse permesso di lasciar a noi memoria alcuna della sua magnificenza, pure egli fu, che facende abbattere molte case, ridusse in isola il palagio regale, e sect porre tutti i ritratti de' capitani generali del Regno nella sala dei Vicerè.

Parve, che colla venuta del Penaranda il nostro Reame cominciasse a ristorarsi de' passati mali, e cessando tante calamità di più travagliarlo, ripigliasse le proprie sue sembianze; ond'essendo fir qui durate le sue sciagure, termineremo ancor noi qui il libro, ponendo tra questo, ed il seguente si distinti confini, affinchi gli avvenimenti, che seguiranno, non siano contaminati da' preceduti infelici, e lagrimevoli successi.

### DELL'ISTORIA CIVILE

DEL

# REGNO DI NAPOLI.

# LIBRO XXXVIII.

Avventurosi furono i principi del governo del Conte di Penarenda, non solo per la tranquillità restituita nel nostro Regno, ma per la felicità della pace, che maneggiata lungamente tra le due orrone, venne ora ne' Pirenei a conchiudersi da' due favoriti. dal Cardinal Mazzarini per la Francia, e da don Luigi di Haro per la Spegna. Facilitò la conchiusione l'esser nato al Re Filippo IV. il secondo figliuolo, per la natività del quale pareva, che maggiormente si sosse allontanata la successione della monarchia nell'Infaota donna Maria Teresa d'Austria figliuola del primo letto del Re Filippo. Ambivano questi due favoriti di esser creduti autori d'una pace cotanto da' popoli sospirata, siccome erano stati prima riputati stromenti delle tante calamità della guerra, e per ciò ricusavano malsisia mediazione, ed in particolare quella del Pontefice Alessanto VII. resosi poco grato ad amendue le corone. Concertatesi adunre le principali condizioni, che consistevano nel matrimonio dell'Inanta col Re Luigi XVI. e nel ritenersi la Francia una parte delle conquiste, rilasciandone l'altra, convennero questi primi ministri di tovarsi a' Pirenei per istipulare, e suggellar il trattato. Si mosse perunto il Mazzarini da Parigi, il quale per cammino ricevè da Madrid l'approvazione del concertato; ma giunto a confini trovò, che gli sagnuoli, anche nel discapito della fortuna vollero sostenere il rigor de posto; poiche don Luigi di Haro, ancorche dovesse cedere alla eguità Cardinalizia, pretese però uguagliandosi nel ministerio, di sotenere la parità col Mazzarini, e con tratti d'ingegno nel negoziar

tal competenza proccurò di superarlo; poichè fu trovato espediente, nell'isoletta chiamata de' fagiani del picciol fiume Vidasso, noto, e non per altro famoso, se non perchè divide i due Regni, di fabbricarvi una casa di legno, in cui entrando dalla parte sna per un ponte ogni uno de' ministri, si trovassero ambedue in una sala comune. Quivi adunque entrati tennero moltissime conferenze, e dopo esseni lungamente dibattuto intorno all'inclusione in questa pace del Portogallo, ed alla restituzione del Principe di Condè nel Regno di Francia, ne' suoi beni, e nelle cariche: finalmente rimaso escluso il Portogallo, ed accordata la reintegrazione al Principe: fu il trattato di pace sottoscritto a'7. di novembre di quest' anno 1650, da' due ministri, e solennizzato con reciprochi amplessi, e con giubilo degli astanti, il qual si diffuse con indicibile allegrezza per tutti i Regni delle due corone.

l capitoli di questa pace furono in gran numero, ed i primi, con lunghe, ed affettuose espressioni, contenevano in ristretto le solite condizioni di reciproca reintegrazione de' beni, onori, dignità, e benefici a tutti i sudditi dell'una, e l'altra parte, così ecclesiastici, come secolari, che avessero seguitato il partito contrario, includendovi nominatamente i Napoletani, Catalani, ed il Principe di Monaco; ed altri parimente se ne accordarono intorno al riaprire il commercio fra le due nazioni Il più principale fu il matrimonio stabilito eon dote di 500, mila ducati tra l'Infanta donna Maris Teresa col Re Luigi, rinunziando però l'Infanta nella forma più solenne, anche in considerazion della pace, e perchè queste du corone per qualunque avvenimento non potessero unirsi insieme it un sol capo, alle ragioni di succedere nella monarchia di Spagna S'accordo, che delle conquiste restasse alla Francia tutta la Provincia d'Artois, eccetto S. Omer, ed Aire con le loro dipendenze In Fiandra continuasse quella corona nel possesso di Gravelines Borburg, S. Venant, de' forti annessi, e di tutto ciò, che appar teneva a que' luoghi; come nell' Ainaut di Landrecies, e Quesnoy nel Lucemburg di Tionville, Damvillers, Juoy, ed altri luogh occupati di minore momento. Restava pure alla Francia Perpignane con li contadi di Rossiglione, e Conflans: quella parte però, chi giace di quà da Pirenei, deputandosi reciprocamente commessar per assegnare i confini.

La Francia restituiva la Bassee, e Vinoxberg, in cambio perè di Mariemburg, e Filippeville, che la Spagna cedeva; ed in oltre rendeva Ipri, Oudenarde, Dixmude, Furnes, le terre sopra il fiume Lis, alcuni castelli nella Contea di Borgogna: Valenza, e Mortara in Italia; Roses, e Cadagues in Ispagna, contuttociò che si trovava di là de' Pirenei. La Spagna pure rendeva Linchamp, ed in oltre lo Sciatelet, e Rocroy dal Principe di Condè possedute Rinunziava le pretensioni sopra l'Alsazia, e sue dipendenze, già dall' Imperadore nel trattato d'Osnabrug a' Francesi cedute.

Quanto al Lorena, se egli voleva entrar nella pace, si rimetteva

il Duca nel possesso degli stati, demolito Nancy, con restar alla Francia Montmedy, il Ducato di Bar, Clermont, Stenè, Dun, e Jametz, ed il passo aperto alle truppe per andare in Alsazia.

A Savoja rimetteva la Spagna Vercelli : al Principe di Monaco

i suoi beni; ed il trattato di Chierasco si confermava.

Modena si comprendeva, ritirando gli Spagnuoli da Coreggio il residio; e passando tra' predetti Duchi, e la Spagna varie pretentioni per doti, assegnamenti, ed usufrutti, si rimettevano queste di amicabile composizione, come pure le differenze, che per la Valtellina potessero insorgere con li Grigioni.

Il Papa doveva esser sollecitato da' due Re a render ragione alla lasa d'Este per le valli di Comacchio, ed assegnar tempo congruo

I Duca di Parma per la ricuperazione di Castro.

Finalmente non furono omesse tutte le clausole più solenni, stringenti, per consolidare una pace perpetua, e divertire le ditordie nell'avvenire. Ciò stabilito, partirono i ministri dalla conterenza, e la Corte di Francia, ch'era in Tolosa, si trattenne in inguadoca, e Provenza tutto l'inverno, sino che venne non solo a ratificazione di Spagna, ma che la sposa col padre arrivasse confini.

Fa questa pace pubblicata solennemente da per tutto per conalare i popoli; ed in Napoli ne pervenne l'avviso nell'entrar del movo anno 1060. avendo poco da pei il Re Filippo con suo dipeccio de' 10. di febbrajo comandato, che quivi si pubblicasse. iccome con solenne cerimonia fu fatto a' 6. d'aprile avanti il regal alagio. Comando ancora il Re con suo particolar rescritto, che si mbblicasse il perdono di tutti coloro, che avevano seguito il parito Francese, siccome su poi dal Vicerè eseguito a' 11. gennajo lel seguente anno 1661. e surono reintegrati nel possesso de'loro eni il Principe di Monaco, ed il Duca di Collepietra. Furono mora celebrate solenni, e magnifiche feste per la pace, e per lo natrimonio dell'Infanta col Re Luigi, seguito già ne' 29. del mese li giugno di quest'anno 1660. le quali furono poco da poi replime per l'altra pace conchiusa tra' Principi del settentrione. Solo l Regno di Portogallo rimase escluso ne trattati di questa pace; mde gli Spagnuoli rivoltarono i loro pensieri per riunirlo alla prona, e s'accinsero ad unire formidabili eserciti per domare i Portoghesi.

### CAP. L

Il Conte di Penaranda manda dal Regno soccorsi per l'impresa di Portogallo: reprime l'insolenze de' banditi; e festeggia la natività del Principe Carlo, e le nozze dell'Imperador Leopoldo con Margarità d'Austria figliuola del Re: parte indi dal Regno, essendogli dato successore.

La guerra di Portogallo proseguita dagli Spagnuoli, ma con infelici successi, obbligò il Penaranda a spedir dal Regno nuovi soccorsi: fece pertanto nel mese di maggio di quest' anno 1660. sopra dodici vascelli comandati dal Principe di Montesarchio, imbarcar 1000. Alemanni, e 800. Napoletani sotto il comando del maestro di campo don Emmanuele Caraffa. Partirono ancora dal nostro porto sette galee di Napoli, e di Sicilia, verso il Finale per imbarcare le soldatesche, che calavano dal Milanese, per traghettarle in Ispagna; e nel seguente anno 1661. si mandarono altri 400. soldati sopra tre galee di Sicilia, ed altrettante della aquadra di Napoli. Nel 1662. vi furono spediti 800. fanti, comandati dal maestro di campo don Camillo di Dura sopra otto galee delle mentovate due squadre, e nel 1663. sopra quattro vascelli della squadra del Principe di Montesarchio, furonvi spediti 1800. Napoletani sotto il comando del maestro di campo Paolo Galtiero.

Resero ancora alquanto torbido il governo del Conte gli fastidiosi, ed insolenti banditi, li quali a questo tempo con ladrocini,
e ruberie disertavano le campagne, teuevano in continui timori le
città, e le terre abitate, e toglievan loro la comunicazione, ed il
traffico: giunse la loro audacia a svaligiare spesse volte i regi procacci, e ad arrestare qualunque ancorchè illustre personaggio, ponendo mano sino a' ministri del Re; e chiunque capitava nelle lor
mani era costretto dopo molti tormenti, e strazi, a ricomprare la
libertà con somme immense di danaro; era in fine la loro insolenza giunta a tale, che spingevano le loro scorrerie sino alle

porte di Napoli.

A riparar disordini sì gravi applicò il Vicerè i suoi pensieri; onde spediti ne' due Apruzzi, ne' due Principati, e nell'altre Provincie, presidi risoluti, e di coraggio, furon molti di questi ribaldi presi, altri uccisi in campagna, e de presi alcuni lasciarono la vita in su le forche, altri furon condannati durante la lor vita a remare, e moltissimi ottenuero il perdono con legge d'andar a servire il Re nelle guerre di Portogallo. Ma tanta applicazione, e rigore non era sufficiente per estirpargli, per la protezione, ch' aveano d'alcuni potenti Baroni; onde fu duopo al Conte pubblicar rigorose prammatiche contro i loro ricettatori, e protettori.

Turbarono non poco il suo governo eziandio i tanti duelli seguiti a' suoi tempi tra' nobili, e li furti de' suppellettili, e vasi sagri in kune Chiese, onde con rigorosi editti rinnovò le prammatiche stailite da don Pietro di Toledo, e dal Conte di Monterey contro i uellanti, e dichiarò, che a' provocati a duello, ricusandolo, non otesse attribuirsi nota di viltà, e d'infamia: contro i sacrilegi fu sato estremo rigore, e fatte severe esecuzioni di morte.

Ma furono queste cure moleste di gran lunga compensate, per la tività del Principe Carlo, dato alla luce dalla Regina Maria Anna Austria seconda moglie del Re Filippo a' 6. novembre di quest' anno 561. e tanto più il parto fu desiderabilissimo, quanto che il Principe respero era già morto, ed il Re erasi veduto di nuovo in timore di ster mancare, senza lasciar di sè prole maschile. Pervenne l'avviso Napoli nel sesto giorno del seguente dicembre; onde furon quivi lebrate feste magnifiche, con grandi apparati, ed illuminazioni, e gne d'un così felice avvenimento, che furono continuate nel princio del nuovo anno 1662. Non molto da poi, essendosi a' 25. d'a-ile del seguente anno 1663. conchiuso il matrimonio tra l'Infanta argherita figliuola del Re coll' Imperador Leopoldo, furono ancora l'Penaranda ordinate feste, ed illuminazioni.

Mentre il Conte era per continuar il rimanente del suo governo in >oso, gli venne avviso, che dalla corte gli era stato dato il succesre. Fu questi il Cardinal d' Aragona, il quale trovandosi ambaiadore del Re in Roma, essendo stato spedito per quella Corte don etro d'Aragona suo fratello per occupar la sua carica, fu egli denato al governo di Napoli, e fu comandato al Penaranda, che parse per Madrid, per occuparvi il posto di presidente del consiglio Italia. Fu pubblicata in Napoli la venuta del Cardinale a' 10. d'asto di quest'anno 1664. e furono spedite cinque galee in Nettuno, r'erași portato, per quivi imbarcarsi, e pervenne egli a Mergellina 27. del medesimo mese. Il Conte parti a' 9. di settembre, lasciando sé un grandissimo desiderio, per la sua pietà, affabilità, e sopra tto per l'incorruttibilità, e limpidezza, e per la somma avversio-, che avea ad ogni sordidezza, tanto che lasciò fama, ciò che rade lte, o non mai addiviene, d'aver lasciato il governo di Napoli con alche debito.

Ci lasciò 14. prammatiche tutte savie, e prudenti, per mezzo lle quali provide alla pubblica annona: fu terribile contro i duelsti, e contro gli portatori d'arme, e spezialmente delle spade con
leri tagliati: vietò a tutti i ministri l'amministrazione de'baliati,
tele, e d'esser procuratori de'Baroni, e feudatari del Regno; e
ede altri provvedimenti, che vengono additati nella rammentata
prologia prefissa al primo tomo delle nostre prammatiche.

# CAP. II.

# Governo di don Pascale Cardinal d' Aragona.

La troppa indulgenza, ed affabilità del Conte di Penaranda aves alquanto fra noi rilasciata la disciplina, ed avea parimente non poco pregiudicato al decoro della giustizia: i delitti eran frequenti, e spezialmente gli omicidi per la facilità, e comodità, che ne davano le armi corte da fuoco, e per l'usanza a questi tempi introdotta di vestire alcuni con abiti chericali corti e larghi, chiamati mezze sottane, le quali somministravano il modo di nasconder queste armi, e di portarle impunemente per la città. Applicò per tanto il Cardinale, ne' principi di questo suo governo, l'animo a pubblicar rigorosi editti contro costoro, ed alla sollecita punizione de' delinquenti: fa dato bando a tutti i vagabondi, comandando, che fra tre giorni agombrassero dalla città: fece far terribili esecuzioni di giustizia: fece impiccar nel suo arrivo un'adultera col suo drudo, per morte data all'innocente marito: fece morir su le forche più ladri, più omicidi, e moltissimi furon condennati a remare.

Ma con tutto ciò, tanti rigori, e severità del Cardinale non bastavano a poter frenare una città così corrotta. Alcuni si sottraevano da' dovuti castighi colla fuga, altri col privilegio del foro chericale, e molti coll' immunità delle Chiese, la quale sempre più dagli Ecclesiastici ampliandosi, è perpetua cagione di continue brighe tra i due fori: e quindi, come altrove fu detto, fu di mestieri spedir in Roma il consigliere Antonio di Gaeta per ottener qualche riforma agli abusi di tal pretesa immunità; ma riuscendo la missione inutile, si rimase

negli antichi disordini.

Non furono meno molesti, ed insolenti, con tutti questi rigori gli sbanditi, li quali, appoggiati alla protezione di potenti Baroni, infestavano le pubbliche strade, rubando, riducendo molti in cattività, nè rilasciandogli se non con ricatti di grossissime somme, e talora, anche dopo avergli straziati, barbaramente uccidendogli. I duellanti si fecero ancora sentire, non ostante le severe proibizioni. e le rigorose pene imposte contro essi. Ma una nuova malizia, inventata da' mercatanti in tempo di questo governo, turbò ancora non 🚯 poco il traffico, e la pubblica sede. Costoro con fallimenti frodolenti. dopo avere riscosse somme importanti da chi in essi fidava, a man 🔞 salva rubavano, e cotali fallimenti eran fatti così frequenti, che erano passati in usanza appresso quasi tutti i negozianti. Per estirpar un così pernizioso ahuso . il Cardinal d'Aragona pubblicò una pramma. tica, colla quale sottopose a pena di morte i mercatanti frodolente. mente falliti, e comandò, che dovessero dichiararsi fuor giudicati. se fra quattro giorni non comparivano; e la medesima pena volle. che s'eseguisse contro agli occultatori de'loro beni, e contro a tutti coloro, che si fingessero loro creditori, quando non lo fossero: vietò

parimente a' giudici di poter loro concedere salvicondotti, o moratorie di sorte alcuna, ancor che vi concorresse il consenso, non sola-

mente della maggior parte, ma anche di tutti creditori.

Mentre, che il Cardinale era tutto inteso a dar riparo a questi disordini, ed a restituire la caduta disciplina a qualche buono stato, pervenne in Napoli in ottobre del 1665, la funesta novella della morte del Re Filippo IV. il quale lasciando il Principe Carlo in età diquattro anni, lo raccomandò sotto la tutela, ed educazione della Regina sua madre, alla quale parimente fu dal medesimo lasciata la reggenza della Monarchia; ma come donna, ed inesperta delle cose appartenenti al governo, fu dal Re nel suo testamento istituita una giunta, che dovea comporsi fra gli altri, dell' Arcivescovo di Tole-do, dell'inquisitor generale, del Presidente di Castiglia, e del cancelliere d'Aragona, comandando, che se venisse alcuno a mancare di questi quattro, gli fosse succeduto colui, ch' entrava nel ministerio di quella carica, che dal morto lasciavasi. Avvenne, che nel medesimo giorno, che mancò il Re Filippo, spirasse anche il Cardinal Sandoval Arcivescovo di Toledo; la Regina reggente, dovendo dargli un successore, nominò all' Arcivescovado di Toledo il Cardinal d'Aragona nostro Vicerè; per la qual cosa, essendo in dicembre del medesimo anno giunto l'avviso in Napoli della sua promozione a quella cattedra, avendo prima fatto acclamare in Napoli il Re Carlo II. e fatte celebrare pompose esequie al Re Filippo, si dispose alla partenza per la corte di Spagna, dove veniva chiamato, non solo per governar la sua Chiesa, ma per esser a parte del governo della Monarchia nella giunta, in luogo del Cardinal Sandoval Arcivescovo di Toledo suo predecessore. Fu all'incontro sostituito al Cardinale nel zoverno di Napoli don Pietr' Antonio d' Aragona suo fratello, il quale si trovava allora in Roma ambasciadore del Re Cattolico presso il Pontefice Alessandro VII.

Ritardò l' Aragona la sua venuta in Napoli per cagion dell'orrido inverno, che impediva al fratello la navigazione per Ispagna, diffezendola insino ad aprile del nuovo anno 1666 Ed intanto essendogli state spedite dal Pontesice le bolle, volle quivi sarsi consecrare Arcivescovo: fu commessa la consecrazione all' Arcivescovo d'Otranto, dal quale insieme colli Vescovi di Pozzuoli, di Monopoli, e d' Averm, con le consuete cerimonie, su a'28. sebbrajo del medesimo anno consecrato nella Chiesetta di S. Vitale, detta comunemente di S. Maria delle grazie, della Diocesi di Pozzuoli, soggetta a quel Vescovo. posta fuori della grotta, che conduce a Pozzuoli. Concorsevi, e per cagion del personaggio, e per la rarità della funzione, rade volte veduta in Napoli, infinito popolo, ed un gran numero di nobili. e di magistrati; onde don Benedetto Sanchez de Herrera Vescovo di Pozznoli, perchè a' posteri ne rimanesse memoria, sece nella medesima Chiesetta porre un marmo con iscrizione, dove un cotal atto si

Giunse finalmente in Napoli don Pietro Antonio d'Aragona a' 3.

d'aprile, ricevuto con gran pompa dal Cardinal suo fratello, il quale agli 8. del medesimo mese depose il governo nelle mani del consiglio collaterale; ed agli 1 ?. s'imbarcò per la volta di Spagna, accompagnato dagli eletti della città, li quali lo pregarono, che andando egli a sedere al governo della Monarchia, tenesse protezione di questi popoli, ed egli cortesemente assicurogli, che così avrebbe fatto. Parti il Cardinal d'Aragona, dopo aver governato il Regno diciannove mesi, non potendo in così breve tempo lasciarci di sè altra memoria, che cinque sole prammatiche, per le quali, oltre d'avere severamente puniti i mercatanti frodolentemente falliti, comandò, perchè la città si tenesse monda, e per gli danni, che cagionavano, che tutti i porci di qualsivoglia persona, che andavan vagando per le piazze della città, si cacciassero via, nè si permettesse un così stomachevole abuso: rinnovò ancora i divieti a' ministri, che non potessero amministrar tutele, baliati, o eredità di particolari persone; e diede altri provvedimenti, che sono additati nella tante volte rammentata cronologia prefissa al tomo primo delle nostre prammatiche.

### CAP. III. ·

Morte del Re FILIPPO IV. suo testamento, e leggi, che ci lasciò.

Il Re Filippo IV. non ostante la pace fatta ne' Pirenei con la Francia, fu sempre involto iu calamità, ed aggravato da malinconici pensieri, e da moleste apprensioni. Egli non potè dissimulare allora il discontento di aver a firmare una pace cotanto svantaggiosa per la Spagna, e sopra ogni altro'l trafisse la considerazione, che per quel matrimonio era stato costretto a consegnare a suoi naturali nemici il più caro pegno della sua casa, presagendo (quel che da poi a' nostri di è convenuto vedere ) i pericoli, ed i futuri danni; tanto che tutto malinconico, e poco men che piangente era solito esclamare, che la Francia sopra il duolo della Spagna avrebbe dovuto festeggiare la di lei miseria. Le infelici spedizioni di Portogallo lo tennero da poi in continue agitazioni; poiche i Portoghesi, negli estremi pericoli, avendo date l'ultime prove della loro sortezza, aveano più volte battuti i Castigliani, ed avendo data per moglie al Re d Inghilterra la sorella del Re Alfonso, succeduto al Re Giovanni suo padre, con ricchissima dote, e con la piazza di Tanger, si disponevano ad una più forte, ed ostinata difesa. Da così molesti, e gravi pensieri afflitto, ne'principj di settembre dell'anno 1605. s'infermò, e dopo brevi giorni d'acuta sebbre a' 17. del medesimo mese chiuse gli occhi, lasciando di sè, e della Regina Marianna d'Austria sua moglie il Principe Carlo in età infantile di quattro anni. Volle negli ultimi momenti vederlo, a cui con voce fiacca augurò tempi prosperi, e Regno del suo più fortunato.

Nato Filippo agli 8. d'aprile del 1605, giovanetto ancora, si vide erede, per la morte del padre accaduta nell'ultimo giorno di marzo

del 1621. della più potente Monarchia d' Europa; ma posto nel lubrico dell' età, e del comando, dato in preda a' piaceri del senso, si lasciò npire l'autorità, ed il governo dall'arte del favorito. Vide egli per cò, per lo violento governo de' suoi ministri, sol'evate le Provincie, ed i Regni in rivolta, oltre le gravi percosse, che rilevò dall'armi memiche; e quando scosso da' colpi delle disgrazie, e da' sospiri dei midditi, allontanò l'odiato autore de' suoi travagli, non si trovò con quel vigor d'animo, e quella sperienza, che richiedeva la mole degli affari; onde ricadde subito sotto la tutela d'altro ministro più cauto, ma non men assoluto; ed appena dalla morte di costui ne fu sciolto, ch'egli pure morì tra le afflizioni, nelle quali avea quasi sempre vivato. Tra le disavventure conservò egli nondimeno una costanza d'animo maravigliosa, amò la giustizia, e sopra tutto nella pietà fu singolare.

Letto il suo testamento, si vide aver istituito erede Carlo, al quale, se mancasse senza prole, sostituiva Margarita seconda sua figliuola, destinata per isposa all' Imperador Leopoldo, ed i figliuoli di lei; e se premorisse questa, o riuscisse il suo matrimonio infecondo, chiamava alla successione l'Imperadore. In ultimo luogo ammetteva il Duca di Savoja, esclusa sempre la sua figliuola primogenita Regina di Francia, se non in caso, che restando vedova, e senza prole ritornasse ne'Regni paterni, e con assenso degli stati si maritasse con alcun Principe della casa.

Rimanendo il successore infante, e la Regina considerata come straniera, giovane, e nel governo inesperta, lasciando a lei la tutela, e l'educazione di quello, e la reggenza della Monarchia, le stabilla un consiglio a parte. dagli Spagnuoli chiamato giunta, composto dell'Arcivescovo di Toledo, dell'inquisitor maggiore, del presidente di Castiglia, del cancellier di Aragona, del Conte di Penaranda, e del Marchese d'Aytona. Erano i quattro primi nominati non a contemplazione della qualità de'soggetti, ma delle cariche, e perciò come si disse, nell'istesso giorno, che il Re mori, essendo spirato il Cardinal di Sandoval, che reggeva la Chiesa di Toledo: la Regina la conferì al Cardinal d'Aragona, e poichè costui si trovava inquisitor maggiore, gli sostituì in questa carica il padre Everardo Nitardo, nato in Germania, Gesuita, che regolava, non men a guisa di arbitro, la volontà della Regina, che come confessore la sua coscienza, il quale, dopo aver governato per molti anni iu questa giunta, ottenne parimente la dignità di Cardinale.

Pervenne l'avviso della morte del Re in Napoli a' 13 ottobre, con lettere del Marchese della Fuente ambasciador Cattolico in Francia, ma convenne al Cardinal d'Aragona Vicerè tenerla celata, fin che dalla corte di Spagna non giungessero i dispacci. Prima il Cardinale con pubblica celebrità, e cavalcata fece acclamar il novello Regnante, con far coniare alcune monete, chiamate dal suo nome carlini, ch'egli andava spargendo per le pubbliche strade per dove cavalcando passava.

Dopo l'acclamazione, cominciossi ad udire il mesto suono campane, e si vide la città piena di duolo, e di lagrime, pian la morte del defunto Re. La corte del Vicerè, la nobiltà, i mar ti, gli ufficiali, i curiali, i mercatanti, in fine, toltane la minuta, non vi fu persona d'onesta condizione, che non vi a bruno. Ricevè il Vicerè le visite di duolo da' titolati, e cav da' magistrati, dagli ufficiali militari, da' ministri di stranie cipi, da' superiori delle religioni, ed anche dal Cardinal Acqu il quale trovaudosi in Napoli, passò col Vicerè il medesii cio, e vesti per tutto il tempo, che vi dimorò, l'abito per Solo il nostro Cardinal Arcivescovo non volle accompagna mune dolore, e si guardo come dalla peste, d'andar gia: palazzo, fingendo indisposizioni, e malattie. Egli non vol travvenire a certi suoi ceremoniali, delli quali era cotante che ne disordini, ne mali più gravi, che da tale inur poco rispetto ne potessero seguire, lo potevano ritrarre p a non esattamente eseguirgli: diceva non esser egli a 🕏 to, nè convenire a lui, come pastore, usare con la vestimenti lugubri.

Per non esporsi perciò il Vicerè a nuove ceremoni: dopo essersi per nove giorni celebrati i funerali nella c regal palagio, ed in molte altre Chiese, si disposero le esequie, lasciato il Duomo, nella regal Chiesa di S. (fu eretto un magnifico mausoleo; e per l'invenzione d' data la cura al consigliere don Marcello Marciano, il si prese il carico degli epitaffi, e delle iscrizioni, si dipinture se ne diede il pensiero al famoso Luca Giorda la pompa, ed i lugubri apparati, furono celebrate l'esec 18 di febbrajo del nuovo auno 1666. con gran selenni cenza; e perchè ne rimanesse fra noi sempre viva la consigliere Marciano volle minutamente descriverle il colar libro, ch'egli diede alla luce, intitolato le j

dell' universo.

Il Re Filippo nel suo lungo regnare, cominciando 1621. insino a' 4. d'agosto del 1604. stabilì per il nos di 50. leggi, le quali e' dirizzò a' suoi Vicerè, che per rono il Regno: diede egli per quelle a noi molti sal menti, li quali, per non tesserne qui un lungo, e i possono con facilità vedersi ne' volumi delle nosti veneudo additate, secondo i tempi, ne' quali furon tante volte rammentata cronologia prefissa al pimedesime.

### CAP. IV.

Stato della nostra giurisprudenza nel regno di Filippo III. e IV. e de' giureconsulti, ed altri letterati, che vi fiorirono.

La giurisprudenza presso di noi, così ne' tribunali, come nelle cattedre, non prese a questi tempi nuove forme, ma continuò, accome per lo passato, ad esser maneggiata da' professori nel foro con modi inculti, e da' cattedratici all'usanza delle altre scuole. masa che l'erudizione vi avesse ancora posto pied. Ma il numero de' professori fu assai maggiore, e molto più degli scrittori, i quali compilarono a questi tempi tanti trattati, consigli, allegazioni, ed lare opere legali, che se ne potrebbe formare una mezza libreria. l lor numero crebbe tanto, che delle loro opere, che diedero alla non se ne può ora tener più conto, essendo infinite, onde remo contenti di nominarne alcuni i più famosi, che dieder saggio er le opere lasciateci, quanto in giurisprudenza intendessero; e e bene ve ne fiorissero altri di non inferior dottrina, anzi a molti i costoro superiori, conoscendo nondimeno di quante parti sia di nestieri esser fornito colui, che intende dar fuori li parti del no ingegno, forse con miglior consiglio stimarono di non esporre le loro fatiche alla pubblica luce del mondo.

E veramente cosa da notare, che con tutto che il Regno si fosse redato per tante rivolte, per tante calamità, e disordini, così miseramente travagliato, ed involto in tante sciagure; ad ogni modo a numero de nostri professori non solamente non si vide scemare, ma tanto più crescere, e moltiplicarsi. Ma non parrà ciò cosa trana a chi considera, che per quest' istesso, che le cose furono a rivolta, che i disordini crebbero, che i vizj, le malizie, e le indi abbondarono, perciò doveano crescere i professori, e'curiali, le'quali allora si avea maggior bisogno. Dove sono molte infermità, è di mestieri che vi siano molti medici; così corrotta la lisciplina, è duopo che si ricorra alle leggi, ed a' professori di melle, per far argine a più gravi disordini, come si possa il meglio.

Pra tanti merita il primo luogo Scipione Rovito. Nacque egli in

l'estorella picciola terra della Provincia di Basilicata; e venuto in lapoli, essendo di tenue fortuna, visse quivi in umilissimo stato, sercitandosi ne'nostri tribunali da procuratore: ma essendo uomo li molta fatica nello studio legale, puntuale, e d'integrità di cotumi, cominciò a poco a poco a difender qualche causa; e diede seccia in luce i suoi primi commentari sopra le prammatiche, nei quali non isdegnò, in que'principi, di ponere il nome della sua patria, come che poi nella seconda edizione si chiamasse Napoletano. Preso per ciò qualche nome, si pose in riga d'avvocato, e patrocinò molte cause de'primi signori del Regno, come si vede da'suoi consigli, e fece per conseguenza nobil acquisto di fama,

e di ricchezze. Fiorirono ancora a'suoi tempi tre altri vocati, Giovan-Batista Migliore (quelli che come alti fu mandato in Roma dal Cardinal Zapatta Vicerè al Pc gorio XV. per affari di giurisdizione) Ferrante Bras di Sorrento, che morì vecchio reggente, e Cammillo quali insieme con Scipione Rovito nell'anno 1612. d Lemos successore del Conte di Benavente suron satti unicamente per la lor dottrina, e merito, senza che avuta alcuna antecedente notizia. Nel tempo, che il Ro sigliere, acquistò fama non men di dotto, che di sav dente : onde , come si è vedato ne precedenti libri , ni sare di momento, che a lui non si commettesse. Passi fare di momento, cue a sus suma de la 1630. fa pi dente in camera, e dopo alquanti auni nel 1630. fa pi suprema dignità di reggente, esercitata da lui con la soverchia austerità; e Pietro Lascaa, che fu suo amici stava al famoso Cammillo Pellegrino, da chi l'integ d'Andrea, che nella morale affettava esser seguace 🍓 degli stoici; ancorchè il rigore, che usava con altri , praticare nella casa sua, poiche beuche avesse più fi ebbe motivo per la troppo indulgente educazione di grarsi d'avergli avuti. Di lui, oltre i commentari i prammatiche, ed i suoi consigli, si leggono aucora che furono impresse in Napoli l'anno 1633, e finalm d'anni, e travagliato di molte infermità, rende lo ap di giugno dell'anno 1638, e giace sepolto nella cagi padri Gesuiti di questa città (a).

Non su per indesessa applicazione a lui disuguale. 🕼 il quale, per le elaboratissime opere, che ci lascid per quella del codice Filippino, merita essere anno giureconsulti, che fiorissero a questi tempi. Fu egli figlia Tappia presidente di camera, e dopo aver girato, car per varie Provincie del Regno, fatto poi giudice di mell'anno 1507, creato consigliere. Nel 1612, passò ir gente nel supremo consiglio d'Italia, e finalmente ne in Napoli reggente di cancelleria, dove per molti an posto, e mori poi decano del collaterale a' 17 genne 1644. essendo stato sepolto nella cappella sua gentilizi Chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli. Oltre il suo decisioni, ci lasciò molte altre sue operette, delle ca pi (6) sece catalogo. Fu nomo, per la sua canizie somma gravità, in tutte le cose tenuto in gran ve nostri Vicerè, e da tutti gli ordini del Regno; e per cabile applicazione, sensa che gli si vedesse prende.

. ·

<sup>(</sup>a' Toppi De Orig. trib. tom.a. part. a. lib. 4. cap. 1 (b) Toppi loc. cit. num. 144.

Ponte, che secre mela

die considere del consiglio; Pietronle dinostra il son manuale, come le dinostra il son manuale, amor agli penidente; et An-

Topiomesso Sanfelier del valile mana successo de la validad de soni estent, fa nel mana successo aggio de soni estent, fa nel mana successo que la successo que su successo que la successo que si desde que alle stroupe par la successo que la successo de la successo del successo de la successo del successo de la successo del successo della successo della

The same of the sa

fatalità di questa casa, ancor'egli passato in Ispagna, di là a ivi trapassò: tal che essendo questa casa per lo spazio poco di cento anni stata senatoria, rimane ora chiusa, ed estinta.

Fiorirono ancora non men per dottrina, che per li posti, occuparono, altri insigni giureconsulti. Francesco Merlino, anco non gli paresse avviarsi per [la strada dell' avvocazione, ma quella degli uffici, riuscì dotto ministro, e si rese presso noi lebre, non men per le cariche che sostenne, che per le o che ci lasciò. Fu egli un privato gentiluomo di Sulmona, di miglia però nobile, ed antica in quella città : sua madre fu figli del Marchese di Paglieta Pignatelli, e di Beatrice Tappia, soi della madre del reggente Tappia, per la quale si professava di lui nepote, e per ostentazione del quarto materno s' inti Meclino Pignatelli. Col favore del reggente Tappia suo zio, st non aver bisogno dell'avvocazione per avanzarsi; onde andato pr auditore in Salerno, e fatto poi giudice di Vicaria, e poi c messario di Campagna, in brevissimo tempo su creato consigli Per essere stato creatura del Conte di Monterey, fu poco grat Duca di Medina, onde per la medesima ragione portossi in t i posti con somma lode di valore, integrità, e dottrina : ond che a'suoi due tomi delle controversie, tra' moderni scrittori Regno, comunemente si dà il primo luogo. Fu da poi eletto i gente del supremo consiglio d'Italia, e tornato di Spagna, mell'anno 1648. decorato della dignità di presidente del sacro ( siglio esercitata da lui con molto decoro, e gravità. Morì egli pe anni da poi nel sesto di di settembre dell'anno 1650. e fu s pellito nella sua cappella dentro la Chiesa de' padri Gesuiti de for casa professa (d).

Essendo stato creato il reggente Merlino presidente del sacro C siglio su eletto in suo luogo per reggente in Ispagna Gianci millo Cacace, che si trovava allora presidente di camera. Era s egli un samoso avvocato de'suoi tempi, assai celebre per la trina, e per l'arte del dire, il qual soleva pregiarsi, che me era avvocato non vi era stato signore nel Regno, che non f venuto a preuder consulta in casa sua. Il di lui padre fu di stell'a mare, e d'ordinarj natali; ma venuto in Napoli, ed acc state mediocri ricchezze, furon quelle poi da lui eccessivame accresciute col guadagno dell'avvocazione, e con una somma 1 simonia. Fu da poi fatto avvocato fiscale di camera, e poi pr deute ; ed eletto reggente per Ispagna, per un indicibil abbo mento, ch'ebbe a viaggiar per mare, rinunziò il posto, ed in tu eletto di nuovo reggente per Napoli, concedutosi ciò meriti, senz' obbligazione d'andare in Ispagna. Fu di ge wero, ed abborri sempre l'ammogliarsi; onde poco appr morto, e non avendo chi lasciar erede delle sue facol

W. Toppi De erig. trib. tom. 2. pag. 193.

sondo di ma roba un monastero di donne povere, dettto de' mirasoli, che a tempo de' nostri maggiori si chiamava pure il monaetero di Cacace.

Rilussero ancora i consiglieri Filippo Pascale, patrizio Cosentino. famoso avvocato, e celebre pel suo trattato: De viribus patriae notestatis. Ma sopra costui s'innalzarono per dottrina Scipione Teodoro, ancor egli rinomato avvocato, e celebrato per le sue allerazioni, che ci lasciò. Tommaso Carlevalio per le opere impresse. popra tutto pel suo trattato: De judiciis, si distinse parimente nfra gli altri; e molti ve ne furon ancora, che per mezzo delle sampe lasciaron a'posteri memoria del lor nome, e quanto valesnella profession legale. Ma oscurò tutti costoro il celebre Montano, per profondità di sapere, per eleganza, e per

perizia di ragione, non meu civile, che feudale.

Chinda per ultimo la schiera Donat'Antonio de Marinis. Nacque di in Giungano picciola terra del Regno in Principato citra: e Napoli, assai sottilmente menando la vita, si diede con applicazione agli studi legali, dove vi sece notabili progressi: e non avendo avuta abilità alcuna nell'arringare in ruota, si diede scivere in alcune cause, donde compilò poi il primo tomo delle resoluzioni. Coll'integrità de'costumi, e con una sua maniera intera, e lontana da ogni affettazione, si rendè grato a tutti gli assocati più principali de' suoi tempi: sicchè in tutte le cause era chiamato a collegiare; onde cresciuto d'opinione, cominciò ancor egli a disendere qualche causa, e diede in luce il II. tomo delle resoluzioni. Fiorivano a'suoi tempi molti rinomati avvocati, come Laimo di Ponte, Francesco Rocco, Francesco Maria Prato, Antonio Fiorillo, Ortensio Pepe, Ascanio Raetano. Paolo Giannettasio. e Gioran Battista Odierna, li quali dal Conte di Castrillo a' 15. di paggio del 1654. volendo riordinare il tribunal della Vicaria. furon fui giudici, e con essi anche il Marinis, li quali poi tutti passarono a posti supremi. Donat'Antonio nell' anno 1656. fu creato presidente kgia camera, dove con somma integrità, ed indefessa applicaercitò il posto insino all'anno 1661. nel qual tempo diede ani due volumi delle decisioni del reggente Revertero, che cormanoscritte per le mani d'alcuni, egli le accorciò, e secevi sue dizioni, le quali insieme con gli arresti, ovvero decreti generali regia camera, fece imprimere in Lione l'anno 1662. Inccolse molte allegazioni, così sue, come degli altri avvocati suoi controli, o che fiorirono prima di lui, le quali per opera sua furon Pai date alle stampe. Essendo presidente di camera, e vicecancelliere collegio de' dottori fu nominato nel 1661. reggente nel supremo omiglio d'Italia, e portatosi in Ispagna, ritornò poi in Napoli regte del nostro collaterale a' 25. di febbrajo dell'anno 1665 Visse diœlibe, e con somma parsimonia, tanto che potè cumulare alche contante. Ma se mentre su avvocato seppe resistere agl'imsi della natura: fatto ministro, sconoscendo i suoi, e la patria,

non seppe star saldo al vento della vanità; poichè gli entrò in testa d'esser egli disceso da' Marini di Genova, raccogliendo scritture dall'archivio, che a tal effetto gli eran somministrate dall'archivario Vincenti; e venuto a morte a' 26. d'aprile del 1666. in età di 67. anni, immemore della patria, e de'suoi, lasciò eredi di tutti i suoi beni, che consistevano in contanti, ed in una buona libreria i padri scalzi di S. Teresa sopra i reg; studi, per ambizione che gli rizzassero una statua di marmo, come fecero, nella lor Chiesa.

# I. L'avvocazione in Napoli si vide a questi tempi in maggior splendore, e dignità.

Per le cagioni ne' precedenti libri accennate, essendosi questa città per la sua ampiezza, e magnificenza, e per lo gran numero de'suoi nobili, e cittadini, resa uguale alle maggiori città del mondo; e divenuta capo, e metropoli d'un non men grande, che nobilissimo Regno, pieno d'un maraviglioso numero di Baroni, di Principi, di Duchi, di Marchesi, e di Conti; e tenendovi ancora in quello interessi considerabili molti altri Principi Sovrani, e le corone istesse d' Europa, come il Re di Polonia, Savoja, Neomburgh, Toscana, Modena, Parma, ed altri; e dove tutte le cause si giudicano dal consiglio di S. Chiara, maggiore, anche per questo riguardo, del parlamento di Parigi, che non tiene alcuva autorità sopra gli altri parlamenti del Regno di Francia: l'avvocazione presso di noi crebbe in somma stima, e riputazione. E maggiore si vide a questi tempi. quando per le tante rivoluzioni, calamità, e disordini accaduti. fu veduto il Regno tutto pieno di liti, e si suscitarono cause di stati grandissimi, e d'eredità opulentissime; onde gli avvocati crebbero assai più di stima per lo bisogno, che se n'avea nella disesa delle cause, nel consigliare i loro testamenti, i contratti, e di regolare le loro case, dipendendo da' loro consigli le facoltà non men de' signori, che de'privati, ed anche de' Principi Sovrani, per gl'interessi, che vi tengono. Quindi grandemente si offesero quando nel 1629, il Duca d' Alcala Vicerè voleva obbligargli ad esporsi ad esame, e si risolsero concordemente d'astenersi più tosto da esercizio cotanto nobile, che sottoporsi ad una tal vergognosa censura. Antonio Caracciolo, samoso avvocato di que' tempi, sostenne nel collateral consiglio le costoro ragioni; e di fatto, per non ricever quest' oltraggio, s' astennero d'andare più a' tribunali, e Giovan-Vincenzo Macedonio, fermo nella sua deliberazione, contentossi di non far più l'avvocato, per non si sottomettere a questa censura. Quindi è, che tuttavia i primi Baroni del Regno cercan d'avergli benevoli, ed in qualunque occasione, che loro si presenta, fanne per li loro avvocati ciò che non farebbero per sè medesimi: trattano con loro con sommo rispetto, nè solamente danno loro il primo luogo nelle loro carrozze, ma frequentano le loro case, e si sentono favoriti, qualora in concorso d'altri sono preferiti nell'adienze.

Rilussero ancora più gli avvocati in questi tempi, perchè pian piano andavansi dirozzando di quella prima ruvidezza; e quando prima, per avvezzarsi a parlar bene, il loro studio era solamente posto nelle orazioni del cieco d'Adria: essendosi nel principio di questo secolo, cioè nel 1611. aperta in Napoli l'accademia degli eziosi, cominciavano ad avvezzarsi meglio nell'arte dell'eloquenza, con andarsi sempre più la nostra natia favella depurando dall'antica rozzezza; e se bene, come suole accadere in tutte le arti, in questi principi i nostri avvocati non acquistarono gran fama di oratori, pure secondo la testimonianza, che a noi ne rendè l'eloquentissimo Francesco d' Andrea, fiorirono a questi principi tre famosi avvocati, insigni per la fama d'eloquenza. Antonio Caracciolo, che fu poi reggente, era comunemente chiamato fiume d'eloquenza, essendo dotato d'una vena naturale, ed abbondante. che accompagnata da non affettata modestia, e da una gratissima meniera di rappresentare, rapiva gli animi di chi l'ascoltava. Giovenni Camillo Cacace pur egli, come si è detto, innalzato poi al reggentato, non dovea niente alla natura, ma tutto all'arte, ed essendo per natura timido, prese animo di datsi all'avvocazione de due orazioni, che sece nell'accademia degli oziosi con molto plauso; onde poi anche nelle cause si premeditava il discorso a mente con eloquenza più regolata, che abbondante, ma con maggior dottrina, ed argomenti più efficaci del Caracciolo. Ottavio Vitagliano (che poco curando il ministerio, co' denari guadagnati coll' avvocazione fondò la casa de' Duchi dell' Oratino ) fu come un mezzo tra il Caracciolo, e Cacace: ebbe discorso vigoroso. e materale, ma non avea nè la dolcezza del primo, nè tutta la dottrina del secondo.

Ne' tempi che seguirono, narra l'istesso Francesco d' Andrea, che essendo egli giovane, ebbe occasione d'ammirare don Diego Moles padre del reggente Duca di Parete: avea egli nobile aspetto gratissima voce, e si spiegava nobilissimamente, e senz'affettazione: ardeva dove bisognava: le parole erano anche scelte, e proprie; in somma, egli dice, che non sapeva altro, che desiderarvi. Pietro Caravita pur samoso avvocato di questi tempi, ch'era emolo del Moles, e lo superava in dottrina, ma di lunga inferiore nell'arte tel dire, non d'altro'l censurava, che dell'imparararsi a mente il discorso: ciò che se era vero, tanto maggiore era il suo artificio, poiche non se gli conosceva, e pareva, che le parole se gli suggerissero nel medesimo tempo, che le diceva. Comunemente però era stimato più sacondo Girolamo di Filippo, siscal di camera, e poi reggente, il quale aveva un'affluenza naturale, accompagnata encora dall'arte, ed una maniera più dolce, ed affabile; ma secendo il giudicio, che ne dà l'Andrea, poco imprimeva, ed era affatto privo di que' requisiti tanto necessarj ad un persetto oratore: il suo discorso era più pieno di parole, che di cose; tal che il Conte di Penaranda soleva di lui dire, mentr'era avvocato fiscale in camera, che avea molti pampani, e poca uva; onde di fora, e d'efficacia nel dire non poteva paragonarsi col Moles.

Fiori ancora a questi tempi Giulio Caracciolo, di cui l'Andrea dice, che avea anche un discorso aggiustato, tal che pareva premeditato: non avea però molta facondia, ma suppliva col decoro, e con certo contegno di cavaliere; e per la qualità della nascita prese gran nome tra la nobiltà; ma morto quasi nel principio della sua carriera, su più samoso per quel che si simava, che avrebbe fatto, che per quel che fece. Bartolomme o di Franco, acquisto pur nome di grande avvocato, ma solo nelle cause de'rei: avea una maniera sua propria, colla quale parlava le tre, e quattro ore, senza però dispiacere; su più samoso però per le minuzie, che osservava ne' processi, e per li disetti, che apparivano intorno l'ordine giudiciario, che per rappresentar bene la giustizia, che il più delle volte non avea; tal che il consigliere Arias de Mesa soleva dire, ch' egli avrebbegli data una cattedra primaria de ordine judiciorum con duemila ducati di salario l'anno per istruire gli avvocati, e procuratori; ma gli avrebbe impedito l'uso dell'avvocazione. Francesco Maria Prato credea essere un grand' oratore; ma a giudicio dell'Andrea, e di tutti gli altri, non potea riporsi, nè anche tra' mediocri: avea egli una maniera affettata, ed un accento Leccese. che più tosto lo rendea ridicolo, benchè non gli mancasse dottrina, per quanto era necessario all'uso del foro, e dell'orare. Si pregiava di parlar Spagnuolo; onde due couse celebri, che si trattarono in collaterale in presenza del Vicerè Duca d'Arcos, le parlò in lingua Spagnuola: ciò che non s'era fatto da nessun'altro prima, com'egli se ne pregia, in uno de' suoi volumacci dati alle stampe; ma le perdè tutte due, ed una su quella della congregazione di S. Ivone, che la guadagnò l'Andrea, essendo anc r giovane d'età di 22. anni, contro i padri Gesuiti, che volevano aprime un'altra del medesimo istituto nella casa professa, della quale il reggente Capecelatro nel suo secondo tomo ne porta la decisione. Paolo Malangone pur presso il volgo s'acquistò sama d'un grand'oratore per un suo discorsetto pulitino rappresentato con grata, e piacevole voce, ma nudo affatto d'ogni dottrina, anche della più comunale; onde non si ravvisava in lui cosa, che non fosse sotto assai la mediocrità, non consistendo l'eloquenza nelle sole parole, ma assai più nel vigore, e nella robustezza delle ragioni. Fabio Crivelli avea pure una vena abbondantissima, sicche parlava le tre, e le quattro ore senza stancarsi, e per far pompa della sua abilità solo a ripetere tutto ciò, che s'era detto dall'avversario, e spesso con maggior giro di parole, per poi doverlo · confutare.

Più di costoro rilusse in questi medesimi tempi il famoso Giuseppe di Rosa, poi consigliere, celebre per le sue dotte, e profonde opere legali, che ci lasciò. Alla molta sua dottrina accoppiò ancora il pregio di spiegar senza pampani, e con proprietà di parole i suoi sensi; ma perchè gli spiegava in maniera, che pareva, che più tosto insegnasse, che orasse, perciò comunemente fu reputato più dotto, che

eloquente.

R

4

Ma sopra tutti costoro s' innalzò poi a questi medesimi tempi l'incomparabile Francesco d'Andrea, sume maggiore della gloria de' nostri tribunali, al qual dobbiamo non solo d'aver egli restituita in quelli la vera arte d'orare, ma molto più per avere nel nostro foro introdotta l'erudizione, ed il disputar gli articoli legali secondo i ven principj della giurisprudenza, e secondo l'interpetrazioni de' più quditi giureconsulti, de' quali presso noi rara era la fama, ed il nome, applicando la lor dottrina all' uso del foro, ed alle nostre controversie sorensi. Egli su il primo, che sacesse risuonare nelle ruote del postro sacro Consiglio il nome di Cujacio, e degli altri eruditi. Egli tolse ancora la barbarie nello scrivere: ed egli fu il primo, che cominciasse a dettare le allegazioni in culto stile, imitando i più purgati acrittori, ed a disputar gli articoli, non già secondo le vulgari maniere, ma da' limpidissimi fonti delle leggi derivando le conclusioni. l'adattava al caso, valendosi delle interpetrazioni di Cujacio, e degli altri eruditi, non discompagnandole dalle comuni tradizioni dei dottori, come si vede dalle sue prime allegazioni, che tra l'opere del Moccia (a), e del consigliere Staibano (b) furono impresse.

Dal suo esempio furon poi mossi gli altri a trattar le cose istesse del nostro foro con più pulitezza, e candore; onde Marcello Marciano nipote del primo Marcello, e figliuolo del reggente Gianfrancesco. che su dal Conte di Castrillo satto giudice di Vicaria, e dal Conte di Penaranda creato consigliere, e dal medesimo passato poi nella regia camera avvocato fiscale, donde nel principio del governo di don Pietro Antonio d'Aragona andò reggente in Ispagna: nel tempo che fu fiscale distese alcune allegazioni, intitolate exercitationes fiscales, con molta pulitezza, e candore; e nell'ozio, che ebbe nella corte di Madrid, persesionò alcuni altri trattati legali, come quello de incendiariis, deve vengono, secondo il metodo tenuto dagli altri eruditi, interpetrate molte difficili, ed oscure leggi, che su questa materia s'adducono: siccome fece nell'altro intitolato De indiciis delictorum; ma in nessun altro mostrò quanto sopra quelli studi si sosse avanzato, quanto in quello, che intitolò De praejudiciis, che dalla morte prevenuto non potè condurlo a fine, nel quale superò Giacomo Revardo, che prima di lui avea trattato del medesimo soggetto. Ma non avendo avato egli il piacere di veder in sua vita perfezionate queste sue opere, essendo a 28. ottobre del 1670. morto in Ispagna, furono da poi date alla luce in Napoli da Gianfrancesco Marciano suo figliuolo nell'anno 1680, nel qual tempo il consigliere Gennaro d'Andrea, poi reggente, (il quale seguitando l'esempio del suo gran fratello Fran-

<sup>(</sup>a) Moccia Silva , etc.

<sup>(</sup>b) Staiban. tom 3.

cesco, sopra molti si distinse ancora nello scrivere, per l'eleganza, e pulitezza dello stile, come lo dimostrano le sue allegazioni) volle a quest' edizione far precedere una sua epistola al lettore, nella quale commendando la dottrina, e l'eleganza dello stile, non ebbe difficoltà di dire, che se morte non avesse interrotto il bel disegno, ed avesse dato tempo all'autore di por l'ultima mano a queste, ed altre insigni sue opere, che meditava, Napoli non avrebbe che invidiare a' più samosi giureconsulti dell'altre città d' Europa, nè la Savoja si compiacerebbe tanto del suo Fabro, nè la Francia

del suo cotanto rinomato Cujacio (c).

Nè noi a questo insigne giureconsulto Francesco d'Andrea dobbiamo solamente d'aver egli ne' nostri tribunali introdotta l'erudizione, l'arte dell'orare, ed il vero modo di disputar gli articoli legali, e dello scrivere pulitamente; ma anche molto gli devono i cattedratici, per aver egli pure nella nostra *Università degli* studi proccurato, che la giurisprudenza, e l'altre scienze s'insegnassero con miglior metodo, e dottrina di quello, che s'era praticato prima, secondo l'uso comunale, e senz'alcuna erudizione. Alessandro Turamino, di cui si è favellato ne' precedenti libri, avea lasciato un suo discepolo, che lo superò intorno al modo di insegnare, e d'interpetrar le leggi: costui su Giannandrea di Paolo, uomo eruditissimo, ed oratore eccellente, da cui l'Andrea, che gli fu discepolo, si pregiava aver appresa la vera maniera d'intender le leggi per li loro principj, e di saper distinguere le vere opinioni de'nostri dottori dalle false. Fin che visse, dice egli, nelli nostri studi fiori il vero modo d'insegnare, e d'interpetrar le leggi. Emmanuel Roderigo Navarro fiori pure a questi tempi nella nostra Università, occupando la cattedra primaria vespertina di legge civile; e dopo lui, il cotanto famoso presso di noi Giulio Capone. Ma per contrario Giandomenico Coscia lettor Calabrese (d), che ne' medesimi tempi s'avea presso il volgo acquistata egran fama. e teneva un infinito numero di scolari, reggendo la cattedra primaria mattutina de' canoni, e ch' ebbe gran contese di precedenza col Navarro, avea avvilito il mestiere: costui goffo al segno maggiore, e privo d'ogni erudizione, insegnava scipitamente la legge a' nostri giovani. Tal che, morto Giannandrea di Paolo, era presso noi quasi ch'estinto il vero modo d'insegnare.

Ma restituiti da poi, come si disse, i pubblici studi dal Conte d'Onatte, il nostro Andrea proccurò, che ritrovandosi in quelli occupar la cattedra delle istituzioni don Giambatista Cacace (e), il quale, per essere stato discepolo di Giannandrea di Paolo, insegnava que' primi elementi con maniera diversa dagli altri, con metodo, ed erudizione, e secondo il modo tenuto dagli autori erudi-

<sup>(</sup>c) V. Nicod. Addiz. alla Bibl. del Toppi, pag. 163.

<sup>(</sup>d) V. Toppi Bibliot. in Gio. Domenico Coscia.

<sup>(</sup>e) V. Toppi Bibliot. pag. 130.

ti; ed insegnando parimente costui in questa Università la rettorica con molto profitto degli ascoltatori, per essere versato nella lingua latina, e non meno in verso, che in prosa: proccurò l'Andren per l'opinione, che a questi tempi s'avea acquistata, di accreditarlo maggiormente, e predicar il suo valore, e mandovvi da lui ad apprender le istituzioni, e la rettorica Gennaro suo fratello, dal cui esempio mossi gli altri, fur poste in piedi due cattene ne' nostri studi, quella delle istituzioni, e della rettorica, conmerendovi gran numero di scolari ad apprenderle.

Parimente egli rimise in questa Università la cattedra di matematica, e quel che su più, proccurò, che l'occupasse Tommaso
Cornclio samoso filososo, e medico di que' tempi, il quale inseguandola secondo il metodo tenuto da' migliori, e più valenti matematici, sece sì, che unita la sua opera a quella di Marco Aurelio Severino ancor egli samoso filososo, e medico di questi tempi, e lettor primario de' nostri studi (delle cui opere il Nicodemo () tessè lunghi cataloghi) presso di noi pian piano cominciassero
i mostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silomostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silomostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silomostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silomostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silomostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silomostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silomostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silomostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silomostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silomostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silomostri giovani ad aver buon gusto delle buone lettere, e della silo-

Nè contento questo insigne giureconsulto di tutto ciò, per l'amicizia ch' e' si proccurò di que' pochi veri letterati, che fiorivano ai suoi tempi, d'Ottavio di Felice, vecchio assai erudito, e che aveva consumata quasi tutta la sua vita nello studio della lingua greca, e della morale d'Aristotele: di don Camillo Colonna, uomo eruditissimo, di sublime intendimento, e gran filosofo: del cotanto appresso noi rinomato Camillo Pellegrino, e d'alcuni pochi attri: aveva egli assai più distese queste cognizioni, e proccurato, per mezzo della sua eloquenza, dissonderle in altri; ed essendo a questi tempi, come si è detto, opportunamente venuto in Napoli Tommaso Cornelio, a cui Napoli deve tutto ciò, che ora si sa di più verisimile nella filosofia, e nella medicina, l'Andrea su il primo che abbracciasse quella maniera da colui proposta di filosofare, ed il Cornelio per mezzo suo fece venire in Napoli l'opere di Renato delle Carte, di cui sino a quel tempo n'era stato presso noi incognito il nome; tal ch'essendosi restituita nel medesimo tempo l'accademia degli oziosi sotto il governo del Duca di S. Giovanni, dov' esercitavansi gli accademici in recitarvi varie lezioni, egli fra l'altre ne recitò due, che per la novità diede molto che dire, nell' una delle quali dimostrò su quali deboli fondamenti s'appoggiasse la volgar filosofia delle scuole, e nell'altra quanto dovesse per conseguenza esser preserita la novella maniera di filosofare. E quantunque essendo poc'anni da poi sopravvenuto il contagio, bisognasse tralasciare tutti questi studi, nulladimanco quello poi cessato, e restituite le cose allo stato primiero, si ripigliarono da lui con maggior fervore, e con maggior successo: poichè cresciuto as-

<sup>(</sup>f) Nicodem. ad Bibl. Toppi, fol. 167.

sai più in opinione, ed autorità ebbe molti, che lo seguirono, che poi, col correr degli anni, si videro presso noi introdotte, bilite le buone lettere in tutte le discipline, nella maniera, ch marrata ne' seguenti libri di quest' istoria.

### CAP. V.

Polizia delle nostre Chiese di questi tempi, insino al regnu CARLO II.

Ne' regui di Filippo III. e IV. siccome si è potuto osserva precedenti libri, si regolavano presso noi gli ecclesiastici secondo le varie mutazioni delle corti I Pontefici Romani pur po intrigati negl' interessi de' Principi, dando ora timore, oi losia, costringevan quelli ad usar tutti i mezzi, perchè pen ro dal lor partito. Si erano ancora intrigati a maneggiar e paci tra' Principi guerreggianti, riputando esser proprio lor u come comuni padri, e pastori, di ridurgli a concordia: q spedivano Nunzi, e Legati per trattarle, e s'arrogavano grantorità nelle composizioni. Ma il Cardinal Mazzarini ruppe ogi lo; e ad onta del Pontefice Alessandro VII non volle accetti di lui mediazione nella pace de' Pirenei, nella quale non per che altri, ch'egli e don Luigi di Haro v'avessero parte: ci sensibilmente trafisse l'animo di quel Pontefice, e della sua te; essendosi da quest'esempio poi veduto, che nell'altre pa guite in appresso tra' Principi d'Europa, le meno considerat rono le mediazioni, ed interposizioni de' Nunzi della Corte Roi

Secondo la buona corrispondenza, ovver poca soddisfazion passava tra la Corte di Spagna con quella di Roma, si regol da'nostri Vicerè le contese giurisdizionali. Non si soffrivan quando erano in urta, e si resisteva con più vigore, e fo all' intraprese. Quando per la poca soddisfazione, che i m Spagnuoli ricevevano dalla Corte di Roma, furono spediti di drid il Vescovo di Cordova, e don Giovanni Chiumazzero al tefice Urbano VIII. con segrete istruzioni di minacciargli la vocazion d'un nuovo Concilio, affinchè togliesse i molti ag che s'inserivano ne' Regni di Spagna dalla Corte di Roma r pensioni, che imponeva a favor degli stranieri, e per l'ecc quantità delle medesime, anche sopra i benelici curati: per l djutorie con futura successione: per le resignazioni de' benefic rati: per le dispense, ed altre provvisioni, che venivan da I e per le gravi spese, che s'estorquevan per la loro spedizion le riservazioni de' beneficj: per gli spogli crudeli, che si pr vano nella morte de' Prelati: per le vacanze de' Vescovadi, le altre intollerabili gravezze, ch'esercitava in que' Regni la

sistem di Spagna (a): non minori gravezze soffriva il nostro Re-500 della Nuuziatura di Napoli.

Deladendosi le concordie passate co' capitoli e cleri di tutte le Chiese cuttedrali, ed interpetrandole a lor modo, le tasse s'esigecon molto rigore, ed ingiustizia; poiche provisti dalla dataria molti di que beneficj, ch'erano stati compresi nella tassa, in pervaa di Cardinali, e d'altri Prelati di quella Corte, riputati imtani da tutte le gravezze, venivano a sostener tutto il peso i rianenti benefici. Continuava pure la camera Apostolica a far cruli spogli nellé morti de' Vescovi, abati, e degli altri beneficiati n inclusi uella convenzione, con tanta asprezza de' commessari, , in tempo della loro infermità, e quando aveano maggior bidi conforto, e d'assistenza, si vedevano co' propri occhi sacesiate le loro stanze, e spogliati di tutto ciò che tenevano. Nespogli de' Vescovadi, badie, ed altri benefici non compresi nella acordia si facevan lecito Nunzi di procedere contro i laici, iputati d'aver occupati beni appartenenti alle Chiese, o benefici casti . ed alla camera Apostolica per cagion di tali spogli, con rouria autorità sequestrandogli per mezzo de' suoi commessari, e scomanicare i possessori, e tutti coloro, che in ciò loro avesand deto impedimento.

Espo aucora insoffribili le gravi estorsioni, che si facevano nel uibanale, esigendo da' litiganti, e da tutti coloro, che aveano Li essi bisogno, sotto pretesto di diritti, e sportule eccessive sompiù di quello, che si pratica negli altri tribunali regi della città, e del Regno; e la cagione dell'eccesso veniva, perchè la Corte di Roma vuol tener molti ministri in quel tribunale, ma 780 l pagargli del proprio con assegnamento di provvisione, o soldo, Come si pratica negli altri tribunali, ma vuol che se lo proesi dagli emolumenti de' diritti, o propine; onde avveed ingordigia de' curiali. Non minore era il disonore, ed Presidicio, che si apportava alla regal giurisdizione per l'inmero de' laici, che dalla città, e da tutte le Diocesi del pretendevansi sottrarre dalla giurisdizione del Re, con farsi k, per mezzo di loro patenti, al servigio di questo tribuite di, e n'eseuzionavano moltissimi, non per bisogno che wesse o, ma per maggiore smaltimento delle loro patenti, che venrano acarissimo prezzo, persuadendo, che sossero di tal virtù, ed che gli rendessero esenti dal foro laicale, e che per ciò dovenero esser franchi, ed immuni da qualunque pagamento così regio, come delle università. Pretendevano ancora i Nunzi, che tutti della lor famiglia così armata, come domestica, e del lor palazzo fossero

(s) V. il Memoriale di Chiumazzero al P. Urbano, etc.

inanni, ed esenti dalla regal giurisdizione; onde nacquero per ciò

fra noi disordini gravissimi, e sovente i nostri Vicerè ebbero a contrastar per questa immunità pretesa da' lor familiari, non pure con gli Arcivescovi, ma eziandio co' Nunzj, i quali, anche per delitti gravissimi, prendevan protezione de' ribaldi, sol perchè erano della fami-

glia del lor palazzo.

Fecero valere i nostri Vicerè i regali diritti con molta fortezza, e vigore per tutto il tempo, che durarono le male soddisfazioni d'ambedue le corti, e mentre durò la missione del Vescovo di Cordova, e del Chiumazzero; ma il Pontefice Urbano ponendo. come si disse, l'affare in trattati, che faceva prolungare con varie difficoltà; profittossi del tempo; poichè gli Spagnuoli, sempre più percossi da maggiori sciagure, furono costituiti in istato di non doversi maggiormente disgustare la Corte di Roma; onde riuscita vana la lor missione, rimssero, non pure in Ispagna, ma nel nostro Regno le gravezze, che del tribunal della Nunziatura erano a noi cumulate; e gli Ecclesiastici più arditi che mai non tralasciavano di tentar delle nuove intraprese sopra la regal giurisdizione.

Per lo gran numero delle Chiese, e per li frequenti delitti, che succedevano nella città, e nel Regno, fu riputato di doversi trovar compenso agl' intollerabili abusi della pretesa immunità delle Chiese, cotanto dagli Ecclesiastici ingrandita, e della quale si mostravano ora più che mai forti difensori, nell' istesso tempo, che conoscevano, la principal cagione di tanti delitti esser l'immunità delle Chiese, così stranamente estesa, che rendeva più baldanzosi i ribaldi a commettergli. Si pensò spedir in Roma il consigliere Antonio di Gaeta per ottener dal Pontefice qualche riforma alla bolla di Gregorio; ma, come si è veduto, riuscì pure questa missione inutile, e senz'effetto, profittandosi la Corte di Roma delle nostre sciagure, e della debolezza,

nella quale vedeva allora essersi ridotta la corte di Spagua.

### I. Monaci, e beni temporali.

Niun altro più illustre, e memorando esempio, sa più chiaramente conoscere, che le ricchezze delle Chiese, e de'monaci ricevono tanto maggior incremento, quanto più crescono le sciagure, e le calamità de'popoli, quanto ciò, che si vide accadere nel nostro Regno in tempo delle maggiori sue ruine, e miserie; poichè a tali tempi, più che in altri, i miseri mortali ricorrendo a Dio, ed a' Santi, o ringraziandogli de' mali scampati, o pregandogli, che maggiori loro non avvengano, sono più solleciti, che mai di sar parte de'propri averi a' loro Tempi, e sacerdoti Non videro certamente i nostri maggiori tempi più calamitosi di quelli, che corsero dal regno di Filippo III. insino alla morte di Filippo IV Sossirirono, o guerre crudeli, o (quel ch'è peggiore) gravi timori di quelle: incendi del Vesuvio, tremuoti, scorrerie di handiti, invasioni di Turchi, sedizioni, tumulti, carestie, oppressioni, gravezze intollerabili, pestileuze crudelissime, e tanti altri mali, che inorridiscono gli animi

tendogli. È pure in mezzo a tante sciagure, si videro moltiplicare hiese, e' monasteri di religioni già stabilite, introdotti nuovi ori, farsi movi, e più doviziosi acquisti, ed in fine crescer tanto i averi, che poco lor resta dell'impresa di tirare a sè quel poco, e ero avanzo, ch'è rimaso in poter de' secolari.

ro avanzo, ch'è rimaso in poter de'secolari. propo introdotti in questo secolo XVII. nuovi ordini di religioni. ongregazione de padri pii operari, ebbe fra noi ricetto nell'entrar mesto secolo. Don Carlo Caraffa Cavalier Napoletano, e sacerdote. iede principio nell'anno 1607, nella Chiesa di S. Maria de monti s nel borgo di S. Antonio di questa città. Ma da poi, il Cardinal o Caraffa Arcivescovo, con assenso del Pontefice Paolo V. concedè nel 1618. la Chiesa di S. Giorgio maggiore, antica parrocchia di oli, resa poi collegiata, e servita un tempo da sette domadari mdati, e da altrettanti sacerdoti, fia quali si connumeravano ra l'archiprimicerio, e 'l primicerio (a). Ma minacciando a questi si ruina, nè avendo modo di ripararla per la molta spesa, che vi ra, parve espediente di concederla a'padri suddetti. Fu approtal congregazione da Gregorio XV. per breve spedito in Roma d'aprile del 1621, e nel seguente anno 1622, ottenne dal esimo l'amministrazione di tutti i sagramenti; ed Urbano VIII. onfermò poi nell'anno 1635. Fecero presso noi col correr degli non piccioli progressi, avendo in Napoli, ed altrove fondate : lor case, e fatti non dispregevoli acquisti di beni, e di

sco da poi nell'anno 1609, vennero a noi i cherici regolari Bariti di S. Paolo decollato. Ci vennero da Milano, dove nell'anno 5. furono istituiti da Giacomo-Antonio Moriggia, e Bartolom-Ferrario Milanesi, e Francesco-Maria Zaccaria Cremonese, si dalle prediche di Serafino Firmano Canonico regolare. Furon mati cherici regolari di S. Paolo, perchè fra gli altri loro istiera di predicare su l'epistole di S. Paolo; ed i loro regolamenti n da poi confermati da più brevi Apostolici nell'anno 1528. e 1533. S. Carlo Borromeo Arcivescovo di Milano gli favorì pure, necedè loro in Milano la Chiesa di S. Barnaba, donde presero anil nome di Barnabiti. Sparsasi poi per molte città di Lombardia, kalia, capitarono finalmente in Napoli in quest'anno 1609. dove ede loro ricetto nella Chiesa di S. Maria di portanova, detta in sedin, anch'ella antica, ed una delle quattro principali parrocchie nesta città (b).

arono pure in questo secolo, nell'anno 1610. istituite da S. Frano di Sales Vescovo di Ginevra le monache della visitazione
a Vergine, per visitare i poveri e gl'infermi. Ridotte poi a clau, eran perciò tenute ricevere quelle donzelle infermiccie, che
sarebbero state ammesse in altri monasteri. Queste vennero a

<sup>(</sup>a) V. Engen .Nap. Sac. pag. 43.

<sup>(</sup>b) V. Lugen. Nap. Sac. pag. 48.

noi più tardi, e sopra la chiesa di S. Maria della pazienza Cesarea v'hen

fondato un ben ampio, e comodo monastero

S'introdussero ancora altre riforme d'antiche religionini riformati di S. Bernardo fondarono una magnifica Chiesa fuori la porta di S. Gennaro, sotto il nome di S. Carlo I riformati di S. Francesco, seccorsi da vari signori Napoletani, e Spagunoli, fondarono in amenissimo sito un ben ampio monastero, con ben architettata Chiesa sotti il nome di S. Maria degli Angeli. I riformati Carmelitani scalzi mi fabbricarono un altro nel borgo di Chiaja, sovvenuti dal Conte di Penaranda, che somministro alla fabbrica della Chiesa tre mila scudi e che nell'apertura, che se ne fece a' 11. di marzo dell'anno 1664 volle egli intervenire con l'assistenza de' regj ministri, tenendor cappella regale. Non meno, che i Conti di Lomos co' Gesniti, fu que sto Vicerè profuso co' Teresiani. Per la sua pietà, non solo contribu alle spese del convento di questi padri, ma anche sovvenne le mona che Teresiane scalze per l'ingrandimento del lor monastero di si

Giuseppe in pontecorvo.

I Gesuiti dall' altra parte, accrebbero pure a questi tempi marsvi gliosamente i loro acquisti. Erano i direttori non men delle coscienza che delle case de signori, e de popolani. Per mezzo delle loro congregazio ni, che d'ogni qualità di persone, e di mestiere istituirono ne'loro colle gj. e case professe, tirarono a sè la devozione, e l'ossequio di ogni sort di gente. S' intrigavano in tutti i loro affari, regolandogli ( per l'opi nione, che s'avean acquistata di uomini da bene, e prudenti ) a lor arbitrio, e volere. Infino le liti più gravi, e di momento, per via d'i micabili composizioni, eran rimesse al loro giudicamento, ed il reg gente Mariois nelle sue resoluzioni, rapporta più arbitramenti d Gesuiti fatti in cause gravissime, e di somma importanza. Niu Vicere, quanto il Conte di Penaranda ebbe tanta, e al grande in clinazione alle fabbriche, o ristoramenti delle Chiese: non vi f quasi luogo sagro, che non ricevesse da lui per ciò lerghe, e ce piose limosine. Egli soccorse i Carmelitani nel ristoramento ch fecero, e separazione, che ottennero del lor monastero col terrion del Carmine, perchè non sossero inquietati dalle soldatesche Spa gauole, che ivi dimoravano. Egli contribui abbondanti soccon per ridurre a fine la fabbrica del romitorio di suor Orsola, e della Chiesa di S. Maria del pian'o, dove furono seppelliti i cadaveri d coloro, che rimaser dalla contagione estinti. Egli soccorse la Chien di S. Niccolò al molo. Ed essendosi in tempo del suo governo per le note contese insorte fra'Domenicani, e Francescani intorne all'immacolata concesione (donde per quietar questi romori, fi di mestieri a più Papi di stabilire per ciò più costituzioni, e bolle dagli Spagnuoli, ch'erano del partito de Francescani, molto pil esaltata la divozione di nostra Signora sotto questo titolo: egli avidamente ne prese l'opportunità, e sece con molta pompa, e solennità in tutte le Chiese sotto questo nome celebrar seste maguifiche; onde s'accrebbe presso i popoli tal divozione, in maniera

he non vi fu Chiesa di questo titolo, che non ricevesse abbon-

anti, e profuse limosine dalla pietà de'devoti.

L'esempio del capo mosse e nobili, e popolari a far lo stesso. olte altre Chiese perciò o di nuovo si fondarono, ovvero ruinate ristabilirono. S'aggiunse ancora, che avendo la crudel pestilenza ciata quasi che vuota la città, ed il Regno d'abitatori, molti n avendo a chi lasciare i loro patrimoni, gli lasciavano alle Chiese, a' monaci, onde vie più crebbero le loro ricchezze. Altri cructi co'loro congiunti, li quali mal seppero coltivarsi la loro bevolenza per l'odio, e per sar ad essi dispetto, lasciavano i loro zri alle Chiese. Vi contribui non poco eziandio la dottrina de' mori stessi disseminata, e ben radicata a questi tempi, che coloro quali aveano rubato in vita, con lasciar in morte i loro beni alle hiese, saldavan con Dio ogni conto; ond'è, che alcuni riflessivi aggianti, che stupidi ammirano l'infinito numero delle nostre hiese, e conventi : e le loro ampie ricchezze, in vece da ciò prenderne argomento di pietà, maggiormente si confermano nel al concetto, ch'essi hanno de'Napoletani, d'esser gente a ruer sin dalla cuna avvezza; e che per ciò siano in morte cotanto rofusi in lasciare alle Chiese morte, perchè in vita molto rubarono Le Chiese vive (c).

Per queste cagioni si moltiplicarono presso noi le Chiese, ed i sonasteri, in guisa che da ora innanzi non si può più di loro mer minuto, ed esatto conto. Pietro di Stefano, credea aver fatto a compiuto novero delle Chiese della sola città di Napoli, quando ell'anno 1560 diede fuori suo volume della descrizione de'luoghi acri della città di Napoli. Ma non passarono settant' anni, che lesare d'Engenio, per le tante altre nuovamente costrutte, fa piato a compilarne un altro, che diede a luce in Napoli nell'anna 1624, sotto il titolo di Napoli sacra. Ma, che perciò ! non passarono trent'altri anni, che bisognò a Carlo de Lellis stamparne di anno 1654, un terzo volume col titolo: Aggiunta alla Napoli ura, orvero supplemento. E ciò nemmeno ha bastato, perchè ora me vie più cresciute, sicchè possono somministrare sufficiente meria di tesserne un quarto volume.

Conferirono eziandio in questi tempi agli acquisti delle Chiese le tavaganti dottrine de' nostri dottori, li quali mal adattando le egole antiche a' tempi presenti, stravolgendo i sensi delle leggi na ben da essi capite, e niente curando le circostanze de' tempi, la mutazione dello stato delle cose, spinti da imprudente, e mal mesa pietà, favorivano colle loro penne a tutto potere tali acquisti, al eran tutti inclinati in ampliarne i modi, e le cagioni, con derimento notabile della società civile, e pregiudizio gravissimo del laminio, che ciascun tiene sopra la sua roba. Insegnavan essi, come per indubitato, che i padroni delle case, alle Chiese vicine, po-

tevan costringersi lor mal grado a venderle alle Chiese, se servi sero per loro ampliazione: e di vantaggio, che nel prezzo ne dovesse riguardarsi l'incomodo, o l'affezione del forzato venditore ma ciò che puramente la cosa sarebbe da' periti valutata. E quest favore non già solo era conceduto alle Chiese, ma l'estesero ag atri, a' portici, alle sacrestie, a' cimiteri, a' chiostri, alle scale a'dormitori, insino alle cucine, ed a' giardini de' monasteri. Si stes parimente, anche se fra la Chiesa, e la casa vicina vi frammezzass una pubblica strada: e quel che parra più strano, sino per far un gran piazza, ed un largo campo avanti l'edificio. Nella famos lite che il Cardinal Filomarino nostro Arcivescovo mosse alle mo nache del monastero di Nostra Donna Regina, per cui Giulio Capo ne (d), che disendeva il Prelato ne compilò due allegazioni, si pretes dall'Arcivescovo, che dovesser le monache forzarsi a vendergli alcun case, che tenevan davanti al suo palazzo, ancorchè vi frammezzassi una pubblica strada, intendendo abbatterle per slargar ivi un grat campo, perchè quello che vi era non era così ampio, sicchè cor facilità potessero entrarvi le carrozze a sei. Il Cardinal di luca ch'essendo allora avvocato in Roma, prese la difesa delle monache stupiva della pretensione, e con sua allegazione, rapportata de medesimo Capone, confutò quanto da costui erasi allegato in con trario. Ma che prò! fu deciso a favor dell' Arcivescovo, furon l case abbattute, ed adeguate al suolo, e la piazza per cio ampi mente allargata, sicchè ora le carrozze a sei possono avervi in qui palagio comoda, e facile entrata, ed uscita.

Quindi è avvenuto, che i conventi, aucorche ne' loro princilassai piccioli, siansi veduti poi occupar tutta una contrada, dall'u lato all'altro, finchè si giunga alla strada, che discontinui le case e potendosi con difficoltà trovare in Napoli strada, nella quale ne vi sia qualche convento, se non si ripara ad un così grave. e ruino abuso, potranno per tal mezzo i monaci a lungo andare giungela comprarsi l'intera città. Nè finirono qui gli acquisti delle chiesa e de monaci; vie maggiori, a proporzion del tempo, se ne videi appresso, insino a' di nostri, sotto Carlo II. il regno del qual

ne' due seguenti libri saremo ora a narrare.

<sup>(</sup>A) Capone Controv. for. contr. 1.

### DELL'ISTORIA CIVILE

DEL

# REGNO DI NAPOLI.

LIBRO XXXIX.

morte del Re Filippo IV. il qual lasciava sotto la reggenma donna il successore d'età così tenera, sece credere ad che dovesse suscitare ne' Regui di Spagna agitati dalla guer ortogallo, e mal sicuri della pace con la Francia, alterazioni 1 momento; e non essendosi veduta ( da poi che questi Regni dominati dagli Austriaci) minorità di Re, così infante, nè za di semmina straniera, e nel governo inesperta, non si sapene il genio altiero della nazione Spagnuola fosse per soffrirlo; maggiormente che don Giovanni d'Austria, ancorche amatissil Re, non essendo stato neppur nominato nel testamento, mate tollerava vita privata, e negletta. Si aggiungeva, che il condi Stato, avvezzo a grand'autorità, si doleva aver per iscontro nta che s'arrogava la principal direzione degli affari. Tuttavia, e che l'ambizion de grandi, mancaudo di forze, si sfoghi in merele, o che il timor della Francia, ed il rossore di non vin-Portoghesi, gli contenesse a dovere, la mutazion del Reguante agionò romori, nè commozioni ne' Regni, e molto meno in o di Napoli, di cui il Re, avutane in quest'anno 1666. l'invea dal Pontefice Alessandro VII. la cui original bolla si conserva archivio grande della regia camera, ne commise, come si disse, remo a don Pietr' Antonio d'Aragona, di cui, e degli avveninti accaduti in suo tempo, saremo ora a narrare.

#### CAP. I.

Don Pietr'Antonio d'Aragona ributta la pretenzion del Peromossa per lo baliato del Regno. Si muove nuova gues Re di Francia col pretesto della successione del Ducha Brabante con altri stati della Fiandra, la qual si termin pace d'Aquisgrana.

Stubilita la reggenza in persona della Regina madre, e la di que' ministri disegnati dal desanto Re nel suo testamento governo de Regni, che componevano la Monarchia di Spas acquetatosi, non meno il consiglio di Stato Tehe i grandi alla sizione sattane dal Re Filippo, non per ciò volle il Pontesic sandro VII. mancare di promover ora l'antica pretensione, ch predecessori ne' passati turbati tempi s' avean in parte fatto v questo Reame, di doverne essi come diretti, e sovrani p durante la minor età del Re, prenderne il governo. Da'pie libri di quest' istoria ciascuno avrà potuto conoscere sopr deboli fondamenti ella s'appoggi; con tutto ciò alterando Corte di Roma l'esempio accaduto nel Pontificato di Innocer per la minor età dell'Imperator Federico II. la Legazi Cardinal di Parma ne' Pontificati di Martino IV. e d'Onc nella prigionia di Carlo d'Angiò Principe di Salerno, ec altri mal adattati esempj, prese in questi tempi nuovamer dire di pretenderlo. Si credette allora da' più savi discernito azioni di quella Corte, che ciò si tentasse, non già con is d'ottenerlo, ma per tenere in cotal guisa sempre viva la sione, affinche in migliori occasioni, secondo che pottasse costanze, e le congiunture de tempi, se ne potessero, quai sia, più fruttuosamente un tempo valere. Non tralasciò pe poco dopo l'arrivo di don Pietro in Napoli, di presentarsi il in sua presenza, ed in nome del Papa d'esporgli le ragion Sede Apostolica intorno al baliato del Regno, e che per guenza s'apparteneva al Pontefice di doverlo ora provve balio, e di governadore, sin che durasse la minor età di Il Vicerè gli rispose, che non faceva mestieri the sua Santi pacciasse di questo governo; poiche già bastantemente s'el veduto dal Re Filippo nel suo testamento, con istabilire genza in persona della Regina, e v'era una giunta per lo, di tutti i suoi stati; ed avendogli il Nunzio lasciata una n di queste pretese ragioni, il Vicerè diede incombenza al Marcello Marciano il giovane, che si trovava allora avvocate di Camera, che vi rispondesse.

Questi medesimi uffici furono passati dal Nunzio di Spi quella corte, al quale furono date le medesime risposte, ed pure colui fatto spargere alcuni scritti, dove si rappresente pretensioni di Roma, furono, non men da alcuni Napolet a trorwano in Madrid, che da valenti scrittori Spagnuoli, confutati, e sui conoscer vani, e deboli i fondamenti sopra i quali appoggiavani la pretensione. Ma sopra quante scritture uscirono allora così in lapana, come in Napoli, la più dotta, e vigorosa su riputata quella del fiscal Marciano, che dettata in idioma latino comparve sori sotto questo titolo: De baliatu Regni Neupoletani (a). Così scotasi da Romani la vigorosa resistenza non meno della corte di Madrid, che del Vicerè di Napoli, posero alla pretensione per allora sistenzio.

Ma nom fu tale il successo della pretensione promoesa, pure a mesti medesimi tempi, dal Re di Francia sopra il Ducato del bahente con altri stati della Fiandra, nella qual contesa, ancorchè a riguardo delle scritture rimanessero i nostri superiori, per sostemere la causa migliore, furono però perditori nel successo della merra, e delle armi, che quel Re con tal pretesto mosse in Fiandra. he morte del Re Filippo su dato ad intendere al Re di Francia. corane allora, e di riposo impaziente, che il Ducato del Brabante alcani altri stati della Fiandra, fossero devoluti alla Regina moglie, come figliuola del primo letto del Re Filippo, non mante che avesse egli dal secondo lasciato il Re Carlo figlinol mechio; poichè la consuetudine di que' paesi era, che nelle succesmi, ed credità si prescrisse la semmina del primo letto a'maschi nui del secondo. Il cupido Re ricevè volentieri l'occasione con tal petesto di potere slargare i confini del suo Regno sopra quello del cicios na essendo allora viva la Regina Anna Maria sua madre, non zi mosse, facendo solamente palesar la pretensione, ed esagerandola in alcuse scritture per giusta, e molto ben stabilita. Ma morta poco da poi la Regina madre, e sciolto con la morte il vincolo d'autorità, ch'ells sopra il figliuolo teneva, non così tosto fece pubblicar colle sampe le pretensioni, che mosse le armi per sarsele valere. Scrisse sald o maggio di quest'anno 1667. alla Regina reggente di Spaan lusinghevole lettera, nella quale dolendosi, che non essensi volati accettare i trattati d'un amichevol accordo, ch'egli avea proposti per la composizione di tal affare, si vedeva costretto d'uscire a fine di quel mese in campagna, per proccurare di porsi in possuo di quel, che giustamente se gli apparteneva ne' Paesi Bassi per parte della Regina sua sposa, o di altro equivalente; ma con tutto ciò, d'ensi de lui ordinato all' Arcivescovo d' Ambrun suo ambasciadoze, che le presentasse una scrittura, di suo ordine fatta stendere. salla quale si contenevano le ragioni, ove si fonda il suo diritto; Enche sattala esaminare, possa venire ad abbracciare i medesimi mani, che le avea fatti proporre, e che anche al presente le faceva, di aggiustar tel differenza con alcuno amichevole accordo.

Si conobbe da questa lettera, che si cercavan pretesti per invader le Fiandre preventivamente, per non dar luogo a disesa; poiche nel

<sup>(</sup>a) V. Toppi in biblioth. pag. 356. et Riced.

medesimo istante, che si proponeva accordo, si protestava, che per la fine del mese si sarebbe posto in campagna, e che prima che si potesse leggere la scrittura inviata, non che esaminarsi, era risoluto d'andare ad impossessarsi colla forza delle pretese provincie, o del loro equivalente, sopra gli altri stati del Re Cattolico. Ne i fatti discordarono dalle parole, perchè nella fiu del mese, ponendosi egli alla testa del suo esercito, gianse sulle frontiere della Fiandra, e di viso l'esercito in più corpi, nell'istesso tempo, che sece pubblicar un libro in diverse lingue delle ragioni della Regina sua moglie,

attaccò più piazze di quella provincia.

Gli Spagnuoli, dall'altra parte, esagerando cercarsi dal Re Lodovico più tosto speziosa, che giusta cagione il muovere l'armi, ribat tevano con vigore le pretese ragioni, sostenendo con più vigoros Scritture in contrario, che le consuetudini, o gli statuti particolari, non potevano giovare nella successione sovrana degli stati, in cui troppo ripugna all' uso, ed alla natura delle cose, che in pari grade, dalle semmine si pretenda togliere a' maschi la corona di capo. Ma essi non erano così ben forniti di armi, quanto di ragioni, per potessi disendere dalla sorza. La Regina reggente turbata all'improvisa intimazione, che le fu fatta di guerra, si raccomandava con lagrime a' suoi ministri; ed avendo un di fatto introdurre il fanciullo Re nel consiglio, gli sece dire con voci puerili nella propria favella, che commossero gli animi di tutti: lo son' innocente, assistetemi (b).

Risoluti per tanto gli Spagnuoli ad una valida disesa, nell'istesso tempo, che ne proccuravano i mezzi, non tralasciavano di disingannar i popoli delle vantate ragioni de Francesi, sacendole apparire per vane, ed ingiuste: esagerando le oppressioni, che dalla Francia al facevano ad un Re sanciullo, e così strettamente congiunto all'in-Vasore.

In Fiandra da un ministro del Re Cattolico erasi data già alle stampe nel principio di quest'anno una scrittura, nella quale si dimostrava la vanità della pretensione, affinchè cessassero i romori del volgo, per le voci, che audavansi seminando da'Francesi circa la pretesa successione della Regina di Francia nel Ducato del Brabante. ed in altre Provincie; e nell'istesso tempo s'assicurassero que popoli. di dovèr'essere conservati sotto l'antichissimo dominio de loro legit. timi Principi. Ma quaftunque gli argomenti in quella rapportati (ancorche brevi, e piani) fossero conchiudenti, ed efficaci, non perciò s' arrestavano i Francesi dal lor proponimento, anzi oltre all'armi, con grossi volumi s'accingevano a sostener la lor causa; onde si stimò, che la scrittura di Fiandra sebbene per que'popoli. dove vi era particolar notizia delle lor leggi sarebbe stata bastante g. così per l'altre nazioni avrebbe potuto giudicarsi scarsa; e che perciò sosse bene di proccurare, che le ragioni del Re Carlo si comprovassere con maggior copia, e si dimostrassero con maggior vigore.

<sup>(</sup>e) Nani Ist. Venet. par. 2. lib. 10. an. 1667.

Può hen Napoli darsi il vanto, che le migliori scritture, che uscirono intorno a questo soggetto in disesa delle ragioni del Re di Spagna, furono quelle dettate dall'incomparabile nostro giureconfulto Francesco d' Andrea, allora celebre, e rinomato avvocato de nostri ribanali. Il Vicerè don Pietro d'Aragona non ebbe a questi tempi oggetto migliore di lui per appoggiargli questa difesa, e perchè con igor- ributtasse le pretensioni de Francesi; comandato pertanto cotui da don Pietro s'accinse all'impresa, ed a' 28 sebbrajo del medeimo anno avendo ridotta a fine una dotta scrittura in idioma latino, on titolo: Dissertatio de successione Ducatus Brabantiae, la preentò al Vicerè, che la ricevè con molta stima, ordinandogli, che l'avesse sottoscritta, com'egli fece in sua presenza, affinchè dovenbla inviare in Ispagna col suo nome, già per tutta Europa diffuso, tcelebrato, acquistasse ella maggior peso, ed autorità. Non si stimò in questi principi di darla alle stampe, per non dar motivo a' Frantesi, che per mezzo delle stampe non aveano ancora pubblicate le ero scritture, di dire che sossero stati i nostri i primi a provocargli deimento. Ma l'esito poi dimostrò, ch'essi intanto non l'aveano Ebblicate, per attaccarne improvvisi; poichè, come si disse, nella ine di maggio s'ebbe avviso, che il Re di Francia era giunto co'suoi serciti sulle frontiere della Fiandra, e che nel medesimo tempo vea fatto pubblicare di suo ordine un libro in diverse lingue, delle retese ragioni, in nome della Regina sna moglie, sulla maggior ante di quelle Provincie, il qual libro poco da poi comparve in iapoli in lingua Spagnuola con questo titolo: Tratado de los derelos de la Reyna Christianissima sobre varios estados de la Monarhia de Espana.

Il Vicere, tosto che l'ebbe in mano, l'inviò all' Andrea con ordi e di rispondervi; ed allora fu, che aprendosegli più largo campo di sostrare la sua gran dottrina, la perizia nell'istorie, e la sua pererina erudizione, diede fuori alle stampe in Italiana favella quella etanto rinomata risposta al trattato delle ragioni ec. (c) stampata in ispoli in questo medesimo anno 1667. Quivi con vigorosi argomenti imostrò, la cotanto esagerata consuetudine del Brabante, e delle tre Provincie, non potere aver luogo nella successione del Princieto, e nella sovranità; e che quella non si regolò mai da tal conmendine, ma si deferi sempre con legge, ed osservanza contraria. spoiche i Franzesi, per torsi l'opposizione della ampissima rinunzia ma dalla lor Regina, in tempo che si maritò con Luigi, aveano reccurato con vari argomenti di farla vedere nulla, ed invalida: gii con risposte vigorose abbattè i loro sofismi, e con fortissime raioni sestenne la validità, e sermezza di quella: ciò che non avea atto nella prima scrittura, parendogli, che ciò sarebbe stato in certo redo pregiudicare alla causa, se dove vi era total chiarezza, che non

<sup>(</sup>c) Risposta al Trattato delle Ragioni della Regina Cristianissima, pra il Ducato del Brabante, con altri Stati della Fiandra.

poteva alla Regina spettare ragiane alcuna, si fosse fatta gran for in dimostrare, che validamente avesse potuta rinunziarla. Rispoi parimente con tal occasione questo insigne giureconsulto, ad a altro libro fatto pubblicare in Francia d'altre pretensioni sopra tutt le Provincie Belgiche, e sopra quasi tutti i Regni, e Principati del l'Europa, composto da un tal Aubery avvocato della corte del palamento di Parigi, che fu stampato nel medesimo tempo dell'invasio della Fiandra sotto questo titolo, Delle giuste pretensioni del li sopra l'Imperio. E con profonda dottrina, ed esatta perizia dell'isti ria fece vedere, che il Ducato del Brabante colle vicine Provincia rono tiene alcuna dipendenza dalla corona di Francia; nè che qua Re possa pretendere di giustificarne la conquista, come rappresentan le ragioni di Carlo magno, le quali egli sostiene, che oggi risiedas nella augustissima famiglia Austriaca.

Uscirono ancora altre dotte scritture in risposta del libro de'Frarcesi, e fra le altre una giudiziosissima, scritta in lingua Francese d'un pubblico ministro col titolo: Bouclier d'etat, et de justios, et la qual fu tradotta in idioma Spagnuolo, e subito stampata.

(Alle scritture pubblicate da Francesi furon date da più scritte vigorose risposte, che si leggono raccolte nell'appendice del diasi Europeo Tom. XV. XVI. e XVIII. e memorate da Stravio (d Al sibre d' Auberes stampate in Parigi l'anno 1667, col titole des justes prétentions du Roi sur l'Empire, con note appeste, ! risposto da Errico Kippingio; siccome contro del medesimo asc rono, Axiomata politica Gallicana, ed il libro di Niccolò Mai tino, intitolato Libertas aquilae triumphantis; al Traité des drei de la Reine très-chrétienne, etc. di cui su autore l'istemo Auberes sa risposto con due altre scritture, una intitolata: Dialogue su les droits de la Reine très-chrétienne, atque deductio, ex qu clarissimis argumentis probatur contra Gallos, non esse jus de volutionis in Ducatu Brabantiae; e l'altra: la Vérité desenda des sophismes de la France. Sei anni dopo Pietro Gonzales d Salcedo diede fuori un volume in foglio colla data di Bruxelle del 1613, dettato in idioma Spagnuolo, che poi su tradotto i Francese con questo titolo: Examen de la vérité, ou réponse au traités publics en saveur des droits de la Reine très-chrétiens sur divers etats de la Monarchie d'Espagne. Al quale però mi l'anno seguente 1674. su risposto da Giorgio Abusson, con oppost libro, che ha il titolo: la désense du droit de Marie Therese d'As triche Reine de France à la succession des couronnes d'Espagne\*,

Ma di quante a questi tempi ne corsero, a giudicio di tatti, a riputata la più dotta, la più vigorosa, e la più elegante quella di nostro Francesco Audrea.

<sup>(</sup>d) Syntagm. Hist. Germ. Dissert. 37. §. 21.

\* Addizione dell'Autore.

Ma mentre i nostri giureconsulti disendevan con tanto vigore la giustizia del loro Principe, e sostenendo la causa migliore, s' eran tesi in queste contese superiori a' giureconsulti Francesi: eran dall'altro canto i nostri superati dalle armi nemiche più numerose, e sorti: torpresero intanto i Francesi Douay, Tournay, Lilla, Furnes, Dixmude, Courtray, Oudenarde, Alost, Carleroy, ed altre piazze di minor nome; nè l' inverno, che sopraggiunse, gli sece cessar dalle armi, anti in questa stagione occuparono con occulte intelligenze in un momento tutta la Contea di Borgogna.

Questa improvvisa mossa de' Francesi ridusse finalmente gli Spapuoli ad aver pace con li Portoghesi, per potersi opporre con maggior vigore colle armi siccome avean fatto colle scritture, a' Francesi. Era con la morte del Re Filippo, se non abolita la memoria della rivolta di Portogallo, estinta però l'avversione, che tenevano gli spagnuoli all'accordo; onde ora facilmente vi si accomodarono, e fu quello conchiuso non con altri patti, e capitolazioni, se non con quel fretoriano editto: Uti possidetis ita possideatis: rimase con uguali medizioni ad amendue i Regni di Castiglia, e di Portogallo ciò, che fossedevano avanti la loro unione, fuor che Ceuta, che trovandosi in

mano de' Castigliani, fu loro permesso di ritenerla.

Stabilita la pace co' Portoghesi, su nell'istesso tempo, che pub-Micossi con le solite cerimonie in Napoli, dichiarata la guerra a' Frantesi, e furono pubblicati bandi, che tutti que' Francesi, che si trovavamo nel Regno, uscissero fra brevi giorni da quello; e dal Vicerè si fecero sequestrare i beni, che possedevano in esso il Duca di Parma, ed il Principe di Monaco, come aderenti alla corona di Francia, la quale minacciando pure d'assalire l'Italia per mare, e per terra, costrinse il nostro Vicere di rinforzare con 1800. fanti Spagnuoli, ed kaliani le piazze della Toscana, e di far venire da Alemagna un reggimento di soldati Tedeschi. Fu da ciò impedito ancora di poter andare in Levante nel principio della campagna di quest'anno 1668. la squadra delle galee del Regno al soccorso di Candia: di che Il Pontefice molto rammaricossi; e considerando, che per questa fuerra mossa da' Francesi, venivano impediti i soccorsi a' Veneziani. quali con molto valore sostenevano la difesa di quell'isola cinta di kietto assedio da' Turchi: pose ogni studio, congiunto con gli altri Principi d'Europa, di ridurre quelle due emole nazioni a concordia.

Era a questi tempi, per la morte accaduta d'Alessandro VII. a' 21. baggio del passato anno 1667, succeduto nel Pontificato a' 17. giuno, Giulio Cardinal Rospigliosi da Pistoja col nome di Clemente IX.
Il quale vedendo, che i Turchi aveano messo stretto assedio a Caulia, era tutto inteso a soccorrer di denaro, e di gente i Veneziani, abolendo a questo fine gli ordini de' Gesuiti, de' romiti di S. Girohmo di Fiesole, e de' Canonici di S. Giorgio in Alga. Non tralasciava 
ton molta premura stimolar gli altri Principi d' Europa a mandar in 
Candia validi soccorsi; e mandò insino a Solimano Re di Persia lettere, per animarlo contro al Turco. Vedendo, che tali soccorsi erano

impediti dalla guerra, che i Francesi avean mossa in Fiandra, s strinse con gli altri Principi a proccurarne la pace. Non erano quest molto soddisfatti de progressi dell'armi Francesi, che facevano il Fiandra, e gli scosse non poco l'avviso d'essersi da loro occupata le Contea di Borgogna. Gli Svizzeri minacciavano di prendere le arm per ricuperarla, come stato, ch'era tenuto sotto la lor protezione Ma più di tutti s'ingelosivano gli stati delle Provincie Unite dell'O landa, li quali abborrendo di veder i Francesi avvicinarsi a'lore confini, appena conchiusa in Breda coll'Inghilterra la pace, indus sero quel Re ad unir con essi le armi, ed i consigli; e poi tirata le Svezia a forza d'oro ne' sentimenti medesimi, tant' operarono con gl uffici, e molto più mostrando di voler muovere l'armi, che persua sero, o più tosto sforzarono il Re di Francia ad assentir alla pace. Fu pertanto a' 2. maggio di quest' anno 1668, ella conchiusa in Aqui sgrana, ed in essa riuscì a' Francesi di ritenere le loro conquiste ne Paesi Bassi coll'istessa felicità, con cui le aveano conseguite, resti tuendo però agli Spagnuoli la Contea di Borgogna. Confessarone questi d'essere sommamente tenuti agli Olandesi di tutto ciò, che non aveano perduto, o che ricuperavano; poichè sotto apparenza d mediazione, aveano veramente protetto i loro interessi, c preservate ciò, che loro restava nelle Provincie di Fiandra. Dall'altra parte i Re Francese concepi fierissimo sdegno contro gli Olandesi; ma simu landolo per allora, mostrò, che in onore, e gratificazione del Ponte fice deponeva l'armi. Clemente, quantunque comprendesse, qual ne sossero i più veri motivi, dimostrava però verso il Re gratitudine è tenerissimo affetto, proccurando stringer con lui confidenza, li qual riputava decorosa per sè, ed utile per li suoi; e se ne valeva anche a beneficio de' Veneziani per li soccorsi. che ne ottenne per Candia di cento mila scudi, con permissione di leve di ufficiali, e d milizie quanto n'avesse potuto raccogliere

Pubblicata, che fu in Napoli a' 4. d'agosto la pace d' Aquisgrana non mancò pure il nostro Vicerè, licenziati gli Alemanni, di spedii per Candia le squadre delle gales di Sicilia, e del Regno, per le pro messe, che n'avea anche fatte la Regina reggente a quella repubblica e per gli ordini, che da lei ne avea ricevuti d'assistere con valide forze a quel bisogno. Ma riusciti inutili, non pur questi, ma tutti gli altri soccorsi mandati dal Re di Francia, dal Papa, e da' Maltesi, tornatesene a dietro le costoro galee, s'intese poco da poi, che i Veneziani in questo uuovo anno 1669. erano stati costretti di rendere 1 patti Candia dopo 24. anni di guerra, e 28. mesi, e 27. giorni di ostinatissimo assedio. Questa perdita fu sensibile a tutta Italia; ma si stimò più grave per noi, per la breve distanza, che s'interpone fra' lidi del capo d'Otranto, e'l paese de' Turchi; onde il Viceri considerando l'importanza del pericolo, non solamente sece munire tutte le fortezze del Regno, e le piazze della Toscana, ma spedì varie compagnie di cavalli per guardare le spiagge dell'Adriatico, ed accorrere, dove il bisogno il richiedesse. Il Pontefice Clemente s'addolorò talmente di quest'avviso, che a'g. decembre spirò. Fu in suo luogo, nel nuovo anno 1670. a' 29. aprile eletto Émilio Lorenzo Altieri, che velle chiamarsi pure Clemente, e su il X. di questo nome.

#### CAP. II.

Don Pietr' Antonio d'Aragona soccorre a'bisogni della Sardegna per la morte data a quel Vicerè: perseguita i banditi nel Regno; riduce a perfezione la numerazione de' fuochi: va in Roma a prestar in nome del Re ubbidienza al nuovo Pontesice: nel suo ritorno gli vien dato il successore; monumenti, e leggi che ci lasciò.

Perchè il Regno di Sardegna non rimanesse esente dalle comuni calamità, che avenno sofferti quelli di Napoli, e di Sicilia, su veduto a questi medesimi tempi ancor egli in disordine, per li tumulti, che cagionò la morte data a don Emanuele de los Covos marchese di Camerassa suo Vicerè. Governava costui quell' isola, e secondo il costante tenore della corte di Madrid, venendo richiesto di denari, premeva que' sudditi a doversi disporre di far un donativo al Re; ma avendo incontrate gravissime difficoltà, su costretto a sare sciogliere il parlamento generale di quel Regno, senz' ottonerlo. Il principal contradittore su don Agostino di Castelvi Marchese di Laconi, il quale essendo stato nella notte de' 20. di giugno del 1668. fatto ammazzare, si pubblicò, che questo assassinamento fosse stato commesso d'ordine di donna Isabella di Portocarrero Marchesana di Camerassa con saputa, e consenso del Vicerè suo marito, in vendetta delle opposizioni promosse da don Agostino nelle corti del Regno. A queste voci assembraronsi don Giacomo Artal di Castelvi Marchese di Cea, don Silvestro Aymerich, don Autonio Brondo, don Francesco Cao, don Francesco Portogues, e don Savino Grizoni nel palagio di denna France. ca Carillas Marchesana di Laconi moglie del morto, dove conchiuero d'uccidere il Vicerè; e per mandare ad effetto una così scelkrata determinazione, a' 21. luglio del medesimo anno, dalle finestre della casa d'Antioco Brondo, posta in Cagliari nella strada de los cavalleros, mentre il Vicerè con la moglie, e co'figli tornava in carrozza dalla Chiesa di nostra Signora del Carmine alla sua abitazione, gli scaricarono più colpi d'archibugi, per li quali rimase miseramente morto. La Marchesana di Camerassa spaventata da tal funesto spettacolo, temendo di mal peggiore, tutta sbigottita volle partir subito da Cagliari, ed imbarcatasi la notte seguente co' figliuoli, e famiglia, sece presto ritorno in Ispagna, lasciando con la sua partita libero il campo alla Marchesana donna Francesca Carillas di far fabbricare contro lei un processo nella regia audienza di Cagliari, e d'incolparla della morte del Marchese di Castelvi suo marito. Gli uccisori del Vicerè, essendosi ricovrati nel convento di S. Francesco, vi si trattennero con comitiva d'uomini armati per lo spazio d'un mese, fortificando le porte del monastero, e facendo le sentinelle all'uso di guerra; e poscia s'imbarcarono pel

capo di Sassari, dove per loro difesa fecero unione di gente.

All'avviso d'un così temerario eccesso, il nostro Vicerè fece subite allestire dieci galce, sopra le quali furono fatti imbarcare 2000. fanti Spagnuoli, Italiani, e Tedeschi, e henchè si fossero avviate alla volta di Sardegna, nulladimeno fu riputato da poi savio consiglio di richiamarle in porto: non essendosi stimato a proposito d'ingelosire quei popoli, di lor natura fierissimi, con l'introduzione in quell'isola di nuova soldatesca. La corte di Madrid per ovviare a mali peggiori, mandò tosto per nuovo Vicerè in quel Regno don Francesco Tuttavilla Duca di S. Germano nobile Napoletano del seggio di porto, fratello di don Vincenzo Tuttavilla Duca di Calabritto, maestro di campó generale di questo Regno, il quale a' 10. di marzo dell'entrato anno 1669, si parti per Sardegna ad assistere il fratello con la galea padrona della squadra di Napoli, e portò seco il consigliere don Gievanni d'Errera, ch'era stato dal Re deputato per giudice delegato nella causa degli uccisori del Camerassa. Si spedirono da poi nel seguente mese di maggio tre altre galee con 500. fanti Spagnuoli, ed Italiani, e qualche contante ; e v'accorsero pure dal Finale altri mille soldati con la squadra delle galee del Duca di Tursi, e 300. dall'isola di Sicilia; e finalmente nel mese di marzo del seguente anno 1670. sa duopo al nostro Vicerè mandarne dal Regno altri cinquecento

Le cose però di quell'isola si videro tosto ridotte in tranquillità, poiche dall'Errera si pose in chiaro, che nell'accisione del Vicere non v'aveano avuta participazione alcuna que popoli, e che l'infame emicidio era stato commesso da que' nobili, per coprire l'assassinamento del Marchese di Laconi, stato fatto ammazzare da don Silvastro Aymerich ad istanza dell' istessa Marchesana donna Francesca sua moglie per torsi lui per consorte, come già era seguito. Furono per tanto con pubblico editto dichiarati tutt' i colpevoli della morte del Vicerè rei di maestà lesa, e come tali sottoposti al bando della vita: furono imposte grosse taglie sopra le loro teste, e le loro persone: furono confiscati i loro beni, e comandato, che sossero demolite le loro case, e con aspergersi sale adeguate al suolo. Fu parimente dichiarato, che que' popoli s'erano portati in tal occasione con sedelti verso il loro Principe, e che non poteva imputarsegli colpa di sorta alcuna in quell'assassinamento. Il Duca di S. Germano ricevè pienissime grazie da tutti gli ordini di quel Regno, che rimase tutto pacato sotto l'abbidienza del suo antico signore.

Ma nel mostro Regno non lasciavamo intanto gli shanditi le consueta scorrerie per le campague, ora più che mai rese non men insolenti, che spesse. Rubavano, riducevano in servità i viandanti, svaligiavano i procacci; in fine le pubbliche strade non eran più sicure, tal che si vedeva rotto ogni traffico, ed impedito ogni commercio. Negli Apruz-

zi ne campeggiavano molte squadre, che fortificatesi in diverse terre, crano giunte insino a spedir ordini a tutt' i luoghi di que' contorni.

be lor pagassero, mon già al regio tesoriere, i fiscali. Essendo succento nella Chiesa di Napoli, per la morte del Cardinal Filomarino, il ardinal don Innico Caracciolo, costui nel viaggio che intraprese per toma, per assistere al conclave per l'elezione del nuovo Pontefice, oi seguita in persona di Clemente X. fu arrestato da queste misnade, gli su duopo per disbrigarsene pagar loro 180 doppie, Monsignor loppa Arcivescovo di Benevento fu ancor egli svaligiato presso Napoi nella terra di Pomigliano d'Arco, e si salve per miracolo. Ma il più solesto era a questi tempi il famoso abate Cesare Riccardo, il quale opo aver ucciso don Alessandro Mastrillo Duca di S. Paolo, si pose scorrere con comitiva le campagne intorno la città di Nola, avanando le scorrerie fino alle porte di Napoli : svaligiava procacci, abraciando più volte le lettere, senza perdonare a quelle del Vicerè: ntrava, ed usciva sconosciuto in Napoli; e giunse a tale, che impeliva in Napoli il trasporto della neve, minacciando di più agli eletti, de avrebbe impedito anche la condotta de' grani, se non gli proceuavano dal Vicerè il perdono.

Si ponevan in opra dal Vicerè varj mezzi per estirpargli, ma non nascivano così efficaci, sì che se ne potesse ottenere il total estermisio. Creò egli a quest' effetto vicario generale della campagna il consigliere don Diego di Soria, poi reggente: spedì alcune compagnie di Spagnuoli in Apruzzo, per isnidargli da que' luoghi: eresse in fine ana giunta di varj ministri per severamente punirgli insieme co' loro iderenti; ma nulla giovò, poichè le milizie regolate in que' luoghi ilpestri, ed inaccessibili nulla poterono: alcuni presi, furon sopra le forche fatti morire, ma nuovamente ne pullulava numero assai maggiore: la giunta sece arrestare alcuni titolari lor protettori, ma poi dopo breve prigionia, eran dal Vicerè composti con grosse somme di denaro: tal che si tornava a' disordini primieri.

Di questo sol su imputato l'Aragona, che a' suoi tempi si vide rilascinta la disciplina, e commettersi enormi, e gravi delitti d'incesti, peculati, surti, salsità, assassinamenti, duelli, ed altri eccessi, dei quali non ne prendeva quel severo castigo, che meritavano i colpevoli; ma, o usando indulgenza nelle visite, che soleva egli fare in Vicaria, intervenendovi personalmente, e talora anche colla Viceregina sua moglie; ovvero permutando la pena corporale in danari: ciò che fruttandogli grosso guadagno, e secondo il computo, che se ne saceva dal volgo, aveane da tali composizioni ricavati più di 320. mila ducati, gli acquistò nome di ministro sordido; e diessi a molti occasione di motteggiarlo, che e' punisse le borse, non già le persone.

Non è però, che non apportasse egli al Regno non picciola utilità, per la numerazione generale de' fuochi; che principiatasi dal Conte di Penaranda, e continuata poi dal Cardinal d'Aragona, venne da lui sollecitata, e finalmente ridotta a perfezione; poichè non solo la fece egli pubblicare, ma cominciò ancora a praticarsi fin dal primo di genzajo dell'anno 1669. L'alleggerimento, che ne sperimentarono le comunità del Regno, fu di grandissima importanza; perchè furono

tassate a pagare per quel numero de' fuochi, che in fatti erano; e furono rimesse loro tutte le somme, delle quali andavano debitrici per tutto il tempo passato, essendosi compiaciuti il Re, e gli assegnatari de' fiscali di concorrere non solamente alla remissione de' mentovati residui, ma anche alla perdita di ducati ventidue, ed un decimo per ogni cento ducati di entrata, che su necessario desalcare generalmente, per cagione del mancamento d'intorno a 100. mila fuochi, nei quali questa numerazione si trovò minore dell'antica. In cotal guia le comunità del Regno cominciarono a respirare, e ad essere per conseguenza più pronte a' pagamenti, con non picciola utilità degli assegnatari de fiscali, e del Re. Vi s'aggiunse l'aumento dell'arrendamento del tabacco, che da ducati 45. mila l'anno, crebbe a questi tempi sino ad 80. mila, e quello della manna, che trovandosi venduto a particolari persone, su dal Vicerè ricomprato, ed incorporato al patrimonio regale. In brieve tutti gli arrendamenti, dazi, e gabelle crebbero notabilmente di prezzo, con utile grandissimo di tutti i consegnatari, essendosi calcolato l'avanzo nel valore de capitali, secondo la relazione fattane dal razionale della regia camera Giovanni d'Alesio, in poco meno di nove milioni di ducati: al che contribuì molto la vigilanza del Vicerè, ed il rigore, che praticava contro coloro, che ne fraudavano il pagamento.

I. Don Federico di Toledo Marchese di Villafranca rimane Luogotenente nel Regno, nel tempo, che l'Aragona va in Roma a dar l'ubbidienza al nuovo Pontefice.

La Regina reggente, secondo il costume introdotto dalla corte di Spagna, avea comandato al nostro Vicerè Aragona, che si fosse portato in Roma a dar in nome del Re, e suo, ubbidienza al nuovo Pontefice Clemente IX. ma tolto costui dal mondo, per inaspettata morte, non si potendo adempire quest'ufficio con lui, su comandato. che si adempisse col suo successore Clemente X. Nel medesimo tempo fu provveduto dalla Regina, che in assenza dell'Aragona rimanesse a governare il Regno il Marchese di Villafranca, che si trovava ia Napoli esercitando la carica di capitan generale della squadra delle galee. Fu disputato nel nostro collateral consiglio, se al Villafranca dovessero darsi trattamenti di Vicerè, o pure di semplice luogotenente dell' Aragona, stante che costui teneva dispacci della corte, ne'quali gli s'imponeva, che terminata l'ambascieria, dovesse tornare in Napoli a continuare il governo; ma a cagion che per la commessione regale dovea il Marchese riputarsi come vero, ed independente Vicere, non già luogotenente dell' Aragona, fu per tanto determinato a suo favore. Partito adunque l'Aragona da Napoli a'tre di gennajo di quest'anno 1671. fu dato al Marchese il possesso della carica coll'intervento degli eletti della città, il quale ( tenendosi occupato il regal palazzo dalla moglie di don Pietro ) scelse per sua abitazione quello de Principi di Stigliano sopra la porta di Chiaja.

Governò il Marchese con molto rigore, e con indefessa applicazione il Regno, prendendo per esemplare il suo grand'avolo don Pietro di Toledo, che governollo 22. anni, ma non vi durò, che insino a' 25. di febbrajo; poichè l' Aragona giunto in Roma, affrettò la sua ambascieria, ed avendo a' 22. gennajo fatta ivi pubblica, e solenne entrata, il giorno seguente accompagnato dal Marchese d'Astorga, che si trovava in Roma ambasciador cattolico, lece la cerimonia del bacio del piede; e dopo essersi trattenuto in quella città alquanti altri giorni in pranzi e visite, tornò in Naseli a ripigliar il governo, mal soddisfatto del rigoroso modo lel Villafranca, che non ben si confaceva col suo tutto largo, ed adulgente. Il Marchese di Villafranca si trattenne in Napoli sino I mese di luglio; parti poi per la corte, dove si crede, che avenlo rappresentato a que'ministri l'avarizia di don Pietro, e l'avidià di cumular per sé denari, sicché quando parti per Roma, non vea lasciato nella cassa militare neppur un quattrino, avessele itto pensare a dargli successore. Non passaron molti mesi, che intese essere stato a lui sostituito in questo governo il Marche-\* d' Astorga, il quale trovandosi ambasciadore in Roma, prese r' principi del nuovo anno 1672. il cammino verso il Regno, ed l'i i . febbrajo giunse in Napoli , accolto con molti segni di stima da lon Pietro, il quale, soddisfatte le consuete visite, a' 14. del medeimo mese cedè il governo, e con la Duchessa sua moglie se n'andò mmantenente a Pozzuoli, donde poi a' 25. dello stesso mese con quatto galee si parti per Ispagna.

Fra i Vicere, che lasciarono a noi più insigni memorie, dee certamente annoverarsi don Pietro d'Aragona. Egli per l'inclinazione grandissima, che avea alle fabbriche, adornò Napoli di molti edifici. gli ridusse in quella magnifica forma, che ora si vede l'ospedale le poveri di S. Gennajo fuori le mura della città, con ampliarlo di anti corridori, e stanze, e con darvi stabile, e fermo governo. Egli on indicibile spesa costrusse il porto per le galee, ed ingraudi l'arseale in più ampia forma: sece quella magnifica strada, adorna di mte fonti, donde dall'arsenale si ascende al largo avanti il regal alazzo, e nella cima di quella sece ergere la statua di Giove termiale, che sostiene il corpo, e le ale d'una grand'aquila. Abbellì il alazzo reale, ed aggiunse a'piedi di quella maestosa scala, fatta dal onte d'Onatte, le due statue de'fiumi Ibero, c Tago, e sopra la orta, che comunica col palazzo vecchio l'altra del fiume Aragona. gli nel castel nuovo unì l'armeria reale in quella gran sala, che oprasta al suo cortile. Rifece nel monte Echia il quartiere principale egli Spagnuoli; e v'innalzò da'fondamenti quel vasto edificio del residio, capace d'alloggiare più di sei mila soldati. Rifece parisente le pubbliche sontane di poggio-reale, di Santa Caterina a Fornello, di mezzo cannone, e moltissime altre, e da' fondamenti analzò quella di monte Oliveto. Restitul l'uso de'bagni dell'aque minerali fuori la grotta di Coccejo, di Pozzuoli, e di Baja; e perchè non se n'abolisse la memoria, in tavole di marmo sece seolpire la loro virtù, ed efficacia ne'malori; donde su data occasione a Sebastiano Bartoli samoso medico di que'tempi, di spian più a dentro la qualità di queste acque, e compilarne perciò particologi relazioni; e trattati. Ristorò in sine i nostri tribunali, ampliando le sale del consiglio, quelle della Vicaria, e l'akte della regia camera, dove per la diligenza dell'archivario Niccolò Toppi, riordinò l'archivio, e del di lui savore questo scrittore (a) molto si loda, narrando, che su tre volte a vederlo, sacendori sar tre nuove camere, e sece dar principio ad un repertorio generale di tutte le scritture, che oltrepassavano il numero di 300 mila, con assegnare il salario a cinque scrivani, li quali erama puntualmente pagati mese per mese, perchè l'opera si compisse Accrebbe parimente lo stipendio a'giudici di Vicaria, e diede van provvedimenti per la giusta distribuzione delle cause, assin de troncar le lunghezze delle liti, e le calunnie dè'litiganti.

Ma quantunque l'Aragona lasciasse a noi di sè sì illustri me numenti, non è però, che non ci defraudasse all'incontro di molti însigni memorie. Egli ci tolse l'ossa del magnanimo Re Alfonso I d'Aragona, le quali, come si disse nel XXVI. libro di quest'iste ria, erano rimase in deposito nella sagrestia di S Domenico mag giore di questa città, dove il Re Alfonso II. dal castel dell'non le sece trasportare, quando vi su seppellito suo padre. Essendi accaduto nel 1506. un incendio in quella sagrestia, il fueco m consumò buona parte, ma ne scamparono il cranio, ed alcum poche ossa: il cranio per ordine del Re Ferdinando il cattolico fi consegnato al Vescovo di Cefalù, che 'l condusse in Ispagna: de ossa erano solo qui rimase : ciò che pervenuto alla notizia dell'Ass goua intraprese di farle ancora colà trasportare, ed unirle col con nio. Si opposero i monaci di quel convento, ma avendo la Regiat reggente, alle insinuazioni del Vicerè, con suo special dispacelt comandato, che si trasportassero in Ispagna, cessarono le contes ed i frati con pubblico istromento ne fecer la consegna al Vica Ci tolse ancora, per abbellire la sua galleria in Madrid, mel insigni dipinture, e statue: fra l'altre quelle de quattro fins che adornavano la fontana della punta del molo, l'altra di nere, che giaceva nella fonte su l'orlo del fosso del castel puovi ed alcuni puttini, e gradini di marmo tutti d'un pezzo, ch'es collocati nella fontana Medina: opera del famoso Giovanni Nola, li quali furono tutti da lui mandati in Ispagna.

Nel tempo del suo governo furon da lui stabilite molte prodide, e saggie prammatiche insino al numero poco men di 30. Le quali riordinò i tribunali, riformò molti abusi nelle dogane diede altri provvedimenti, che sono additati nella cronologia profissa al primo tomo delle nostre prammatiche.

<sup>(</sup>a) Toppi Bibl. in Ane, fal. 356.

quale quantunque si fosse fatta coniar la nuova moneta, e si fossero imposte gravissime pene a coloro, che avessero avuto ardimento di ritagliarla, o falsificarla, ad ogni modo l'avidità del guadagno faceva vilipendere ogni qualunque severo castigo. Era il numero de'tosatori, e falsificatori cresciuto in guisa, che sino nelle case di persone di qualità surono trovati ritagli, ed ordegui per conio delle nuove; e pubblicossi, che alcune donne di non volgare condizione si fossero parimente mischiate in questo esercizio. Ne su scoverta in Napoli un'intera compagnia, e nella Provincia di Terra d'Otranto ne furono indiziati moltissimi. Pose il Vicerè ogni cura per estirpargli; molti scoverti suron satti morire su le forche, alcuni sostennero lunghe prigionie, ed altri ne ottennero il perdono: ciò che diede ansa a detrattori, ed ardine d'affermare, chi era stata loro salvata la vita, ma non già la borsa. Altri ancora si sottrassero da' condegni castighi, chi ischermendosi col privilegio del Chericato, chi coll' immunità delle Chiese, e chi con la fuga dal Regno. Per dar riparo a mali si gravi, cominciò il Vicerè a pensare alla fabbrica d'una nuova moneta, la quale non avesse potuto nè falsificarsi, nè ritagliarsi. Si pose l'affare in consulta e se ne fecero più discorsi, ma non ebbero alcun effetto; perchè la gloria d'un così magnanimo fatto stava pure riserbata ad un più fortunato eroe. · Pure i Turchi vollero avere la lor parte in tener travagliato l'Astor-

Pure i Turchi vollero avere la lor parte in tener travagliato l'Astorga; poichè scorrendo per le marine del Regno, posero gente in terra nella Provincia di Bari, dove nel mese di giugno di que st'anno 1672. fecero schiavi 150. poveri contadini, che mietevan vettovaglie. E nel mese d'agosto fur vedute nel golfo di Salerno sette galee di Biserta che andavan depredando i nostri legni. Nel aeguente anno, nelle marine di Puglia fecero notabilissimi danni, apecialmente nella terra di S Nicandro, nella quale ridussero in cattività molti contadini; tanto che per reprimere i loro insulti, fu costretto il Vicere a spedir ivi tre compagnie di cavalli, ed a mandare la squadra delle nostre galee a scorrere i mari del Regno.

## I. Per le Rivolte di Messina si riscuoton dal Regno grossi sussidj.

Ma cure assai più gravi, e moleste sopraggiunsero in questi tempi al Vicerè, ed a noi gravezze, e timori vie più considerabili, per più alte cagioni. Aveano in quest'anno i Re di Francia, e d'Inghilterra uniti coll'Elettor di Colonia e il Vescovo di Munster mossa crudel guerra agli Stati generali d'Olanda, li quali quantunque fossero rimasi vittoriosi in mare dell'armate navali d'Inghilterra, e di Francia: furono loro ad ogni modo dagli eserciti confederati occupate le Provincie d'Utrech di Gheldria, e d'Over Yssel con parte della Frisia. Donde prese motivo il Conte di Monterey, Governadore de Paesi Bassi Cattolici d'introdurre nelle piazze Olandesi guarnigione Spa-

gnuola; e l'Imperador Leopoldo con l'Elettore di Brandeburg, di

ar entrare un esercito negli stati di Colonia, e di Munster, per coringer que' Principi all' osservanza della pace di Cleves. Ma avendo Francesi occupata la Marca, e'l Ducato di Cleves appartenente l'Elettore di Brandeburg, e spinto il Marescial di Turena nella ranconia, quantunque avessero costretto questo Elettore a deporre armi, non poterono ad ogni modo impedire, che molti Principi' Alemagna non si fossero collegati coll' Imperadore, e con gli landesi per la difesa de' propri stati.

Gli Spagnuoli non potendo soffrire le conquiste de' Francesi sopra li stati d'Olanda, e molto meno sopra l'Imperio, deliberarono d'enare anch' essi in questa lega; ed avendo dichiarata la guerra al Re Francia, protestarono al Re d'Inghilterra, che se non si fosse serrato da quello, avrebbero con lui fatto lo stesso; e frappostisi per ediatori, secero sì, che si conchiudesse la pace fra gl'Inglesi, ed landesi. Così costretti i Francesi a sar fronte all'esercito Imperiale, se s' era avvicinato a' consini della Fiandra, abbandonarono tutte piazze degli Olandesi, suorchè Maestrich, e Grave, la quale su orzata poscia dal Principe d'Orange ad arrendersi con onorevoli undizioni. In questa guisa venne a cader tutta la guerra sopra la andra Spagnuola, ed a' paesi posti dall'una, e dall'altra parte del

egno, che durò molti anni. Essendosi per tanto pubblicata in Napoli nel mese di dicembre quest'anno 1673. la guerra contro alla Francia, con pubblicarsi ndo che fra brevi giorni tutti i Francesi sgombrassero dal Regno. minciarono a turbar l'animo del nostro Vicerè più nojosi pensieri ; iche dichiarata questa guerra, temendosi, che i Francesi non tenmero d'assalire il Principato di Catalogna, su richiesto l'Astorga inviar soccorsi per difesa di quello stato; onde gli fu duopo spedire r quella volta quattro vascelli con 1200. fanti Napoletani, sotto il mando del maestro di campo don Giovan Battista Pignatelli; e emendo sempre più il bisogno d'ingrossare l'esercito di Catalogna, sognò nel mese di marzo del seguente anno 1674. spedire altri 1500. idati, sotto la condotta del sargente maggiore di battaglia don ntonio Guindazzo; e poi nel mese di giugno vi furono spedite cinque lee del Regno con altre 500. persone. Ma le rivolte sopravvenute ella città di Messina, che cagionarono una delle più ostinate guerre, ze mai si fossero intese, impedirono li soccorsi per Catalogna, li. nali sarebbero stati non di tanto aggravio, e costrinsero il Vicerè a andarne in Sicilia dal nostro Regno altri assai più spessi, e vigoro-; tal che a nostre spese s'ebbe a sostenere quella crudele, ed ostiata guerra.

I Messinesi vantando antichissimi privilegi di franchigia, e d'esenone, ed altre lor prerogative, eransi nel regno di Filippo IV. molto in insolentiti, a cagione ch'essendo stati saldi, e costanti nella fede egia ne preceduti tumulti di Palermo, e di Napoli, il Re Filippo on solo aveagli loro confermati, ma aggiunti nuovi favori, e premi-

EDZE.

(Gli antichi privilegi, conceduti da'Re Ruggiero e Guglielme suo successore alla città di Messina si leggono presso Lunig tom. 2.

p g. 845. e 855. e pag. 2515. e 2517. \*)

Queste concessioni facevano godere a que'popoli una libertà, quasi che assoluta; ed era dagli Spagnuoli tollerata, perchè consideravano, che non dipendeva quella liceuza, che spesso si prendevan per disem de loro privilegi, de animo poco inclinato alla sovranità del Re, el al suo servigio, ma da una certa vanità, ch' essi aveano d'esser singolari fra tutti gli altri sudditi sottoposti alla corona di Spagna. Eleggendo essi dal lor corpo il pubblico magistrato, che chiamano senato, con piena autorità nel comando, con potestà d'amministrare il pubblico patrimonio, e di distribuire le cariche subalterne, disponevano con assoluto arbitrio degli animi de cittadini, ed eran sempre pronti a resistere anche a propri Vicerè, qualora essi credevano, che si tentasse cosa, che fosse contro i loro cotanto vantati privilegi.

Nel governo del Conte d'Ayala si lamentarono, prima che quel Vicerè non avea giammai fatta residenza in Messina: che avese fatti imprigionare alcuni, quando non dovea, ed in fine nea vi era operazione, che facesse, che non l'interpetrassero per violazione de'loro privilegi; e se le cose si fossero contenute ne'termini di lamenti, e di querele, sarebbe stato comportabile; ma si venne a' scandalosi fatti, di dichiarare nulle le ordinazioni di quel Vicerè, come pregiudiziali a'loro privilegi, e ad assoldar gente per la loro osservanza. Queste medesime dimostrazioni continuarono con don Francesco Gaetano Duca di Sermoneta successor dell'Avala. il quale essendosi portato in Messina, lo forzarono a pubblicar prammatica, colla quale gli fecer proibire l'estrazion delle sete da tutti i porti di quell'isola, fuorche dal porto della lor città. Ma gravatesi di ciò l'altre città del Regno, ne fu dalla corte di Spagna soprasseduta l'esecuzione; tal ch'essi si risolsero di maudar due ambasciadori a Madrid per ottenerne la revocazione. Pretesero costoro d'esser trattati nell'ndienze, come tutti gli altri ambasciadori di Principi, che si fossé loro destinata certa giornata: che l'introduttore degli ambasciadori gli accompagnasse; e che fossero mandati a levare nel giorno dell'udienza con le carrozze della casa regale. Allegavane essi molti esempi in tempo del Re Filippo IV. che così gli avea trattati; ma la Regina reggente non volle a verun patto accorder loro questo cerimoniale ; poichè non solamente non appariva, che ciò sosse seguito con saputa del Re suo marito, auzi che il medesimo avea espressamente ordinato, che tutti gli ambasciadori de'Regui, e delle città suddite ne godessero il nudo titolo, e non già il trattamento. Ond'essi per non si pregiudicare, fattasene con nuova supplica protesta, se ne ritornarono in Messina senz'adempire ambasciata.

Irritati i Messinesi da tal rifiuto, cominciarono ad usar molte.

<sup>\*</sup> Addizione dell'Autore.

rolenze; ed essendo intanto al Duca di Sermoneta succeduto nel verno di quell'isola il Duca d'Alburquerque, ed a costui poco poi sostituito il Principe di Lign', crebbero assai più li disorni, e le confusioni, le quali finalmente terminarono in fazioni; de sursero i nomi di Merli che presero i realisti, e di Malvezzi, e s'arrogarono gli altri del partito contrario, riducendosi i Messesi in istato, non meno lagrimevole di quello, nel quale si vide re volte ridotta quasi tutta l'Italia dalle fazioni de'bianchi, e 'aeri, e de'Guelfi, e Ghibellini

Ma nel governo del Marchese di Bajona successore del Ligni. sendo stratico in Messina don Diego di Soria Marchese di Crimo, che da Napoli, mentr'era consigliere di Santa Chiara, fu mdato con tal carica in quella città, le sazioni, che la tenevano in andissima confusione, divennero aperte sollevazioni; poichè celeando i Messinesi nel mese di giugno di quest'anno 1674. con gran mpa, ed apparati la festività di nostra Signora sotto il titolo della tera, per un'epistola, ch'essi credono aver ella scritta al Senato Messina, nella quale l'assicurava della protezione del suo figliuolo sà : si videro nella bottega d'un sartore alcuni misteriosi ritratti, e alludendo alle cose presenti, toccavano con ischerni il partito Merli, non si perdonando nè meno all'istesso Soria straticò. Di eccortisi i Merli, minacciando il sartore di volerlo con tutta la : bottega mandar per aria, furono per dar di piglio alle armi, se to non vi fosse accorso lo straticò a darvi riparo. Ma gli animi vie l esarcerbandosi per la carcerazione seguita del sartore, da'Malvezni faceva unione di gente armata per liberarlo a viva forza dalle ceri, e passar poscia a fil di spada tutti i Merli, e tutti coloro, che orivano il partito del Re. Fu in effetto in un istante, al suono ana campana, veduta la città andar sossopra, i Malvezzi occupare i à rilevati posti, fare strage de' Merli, e sempre più avanzandosi il partito, crescere il lor numero sino a ventimila persone, le quali gripsero le soldatesche Spagnuole, che erano accorse per reprimeil tumulto, a ritirarsi nel palagio regale, dentro il quale convena loro rinchiudersi, e ridurre tutta la lor disesa; e lo straticò per sturbare l'assedio del palazzo, ordinò, che i castellani della forteztirassero contro la città col cannone.

Dall'altra parte i Senatori dichiaratisi apertamente per li Malvez, e disponendosi all'assedio del palagio reale, fortificavan i posti, ragunando gente, strinsero di stretto assedio lo straticò. Accorse il archese di Bajona Vicerè al periglio; ma gli fu impedita l'entrata illa città, e lo costrinsero a colpi di cannone a ritirarsi verso i lidi illa Catona nelle coste della Calabria, e di là in Melazzo. Si pensò lora seriamente, che per ridurre i Messinesi, bisognava espugnargli m formata guerra; onde avendosi il Bajona eletta la città di Melazper piazza d'armi, raccolse ivi tutte le soldatesche dell'isola: namò i Baroni del Regno, che vi comparvero con buon numero di ilizie a loro proprie spese arrolate; e si risolse di non solo soccorrere

straticò, e le fortezze regali di Messina, ma parimente di chiudere assi di Taormina, per togliere a' Messinesi la comunicazione col nauente dell'isola, e ridurgli all'ubbidienza, non meu col timore lle armi, che della fame.

Venne chiamato a parte di questa impresa il nostro Vicerè, il qua cooperando al medesimo fine, dichiarò aucor egli per piazza d'ami città di Reggio, dove fece marciare buona parte del battaglione l Regno, sotto il comando del generale don Marc'Antonio di Genro, con ordine di passare nell'isola, quando al Marchese di Bajofosse così paruto. Spedì poscia due galee in Melazzo con 400. Iti Spagnuoli; ed altrettanti Italiani fece imbarcare sopra un vascel-

, e due tartane con munizioni da guerra, e da bocca; e non vandosi ne' nostri mari le squadre delle galee di Spagna, s'otten ro quelle della repubblica di Genova, e della religione di Malta in

corso delle armi regie.

I Messinesi, prevedendo che per sè soli non erano bastanti a conistare a tanti, dalla sollevazione passarono a manifesta ribellione. liberando di ricorrere al Re di Francia perchè di loro prendess ra, e protezione; e tenendo intanto a bada il Marchese di Bajost n negoziazioni, e trattati di rendersi, ma non mai riducendogli al etto spedirono in Roma don Antonio Cafaro a trattare col Duca Estrè ambasciadore di quel Re al Pontesice, perchè ricevendogli tto il suo dominio, sollecitasse il Re a mandar loro presti, e pode ii soccorsi. Il Duca col Cardinal d'Estrè suo fratello, non tenende ora di ciò alcuno special comando del lor Sovrano, nè avendo nemeno il Cafaro bastante mandato di far ciò che offeriva, deliberarona r non perder tempo, di sar passare in Francia l'istesso Cafaro. inch' egli avesse rappresentato lo stato di Messina a quel Principe, ollecitato il soccorso, e l'accompagnarono con loro lettere dirette al aca di Vivonne vice-Ammiraglio di Francia nel mare mediterraneo. e dimorava in Tolone. Nella corte di Francia furon vari i sentimenintorno ad accettar l'impresa; alcuni memori del famoso vespre ciliano, e dell'avversione, che i popoli della Sicilia hanno alla zion Francese, la dissuadevano: altri accendevano l'animo di quel a non abbandonarla, potendo molto giovare alla guerra, che ala ardeva fra le due corone, e che almeno avrebbe cagionata una ande diversione alle armi Spagnuole. Fu risoluto in fine d'appiarsi ad un partito intermedio di comandare al Divonne, che soccorse a' Messinesi, ma prima di moversi con tutta l'armata, spedisse a squadra per introdurvi soccorso, e nell'istesso tempo conferisse i Messinesi nella ribellione, affin di ritrarne profitto per la rersione delle armi Spagnuole, e s'informasse meglio dello state le cose, per prender poi più pesate deliberazioni.

Dall' altra parte, giunto alla corte di Spagna l'avviso della sollezione di Messina, fu deliberato, che si proseguissero i mezzi per lurla, non men colle armi, che co' trattati d'accordo, mostrando lulgenza, e promettendole il perdono. Ma nell' istesso tempo si

soluto, che prima che potessero venire i soccorsi, che si temevano Francia, con tutte le sorze di mare ( non profittandosi i Messinesi ila regal clemenza) si proccurasse la sua riduzione. Fu pertanto lla Regina reggente conceduto loro un general perdono, che su andato al Bajona, perchè lo pubblicasse in quell'isola; e comanto al Marchese del Viso, che ripigliasse il comando delle galee di agna, del quale si trovava essersi già satta cessione all'istesso archese di Bajona, ch'era suo figliuolo; ordinando parimente così lui, come a don Melchior della Queva general dell'armata, che sitamente si sossero portati con tutte le galee, e vascelli ne'mari di rilia.

Ma così l'uno, come l'altro mezzo ebbero infelice successo; schè i Messinesi insolentiti per li promessi soccorsi di Francia, viepiù resi animosi per alcuni fatti d'arme intanto seguiti u lor vantaggio, rifiutarono il perdono, che avea fatto pubblire il Bajona in Melazzo; anzi essendo stato mandato dal general lle galee di Malta il capitan don Francesc' Antonio Dattilo Marese di S. Caterina figliuolo del rinomato maestro di campo Rorto Dattilo a portar loro il perdono, e con sue lettere assicurargli, e avrebbelo con buona fede fatto puntualmente valere: essi non o disprezzarono le insinuazioni, ma fecero prigioniere il Marese, rinchiudendolo in oscuro, e stretto carcere.

La corte di Spagna, a questi avvisi infelici, deliberò mutar Gornadore in quell' isola, e comandò al Marchese di Villafranca, f tosto si portasse in Sicilia a governarla; e nell' istesso tempo lecitava il Marchese del Viso, e don Melchior della Queva, li ali avean già unite amendue l'armate nel porto di Barcellona, el Regno. Parti il general de vascelli nel di 18. settembre di est' anno 1674 ma il Marchese del Viso colle galee, impedito 'venti, non potè partire sino a' 18. del seguente mese d'ottobre. prima de'5. di novembre potè giungere in Sardegna nel porto Cagliari; donde col Marchese di Villafranca, calmato alquanto mare, partirono finalmente per la volta di Palermo nel di 10. dicembre, dove giunsero con le galee nel di 12. dello stesso se. Il nuovo Vicerè avendo preso il possesso in Palermo, si trarì subito a Melazzo, per assistere da vicino alle cose di Messina, we anche si condusse per mare colle sue galee il Marchese del so; e facendo notabili progressi, avendo occupata la torre del ro, si risolsero di stringer Messina, toglierle per mare, e per rra ogni adito di ricever soccorsi, e sopra tutto invigilare, che n ne fossero introdotti da' Francesi; avendo per tal effetto il geral dell'armata, col grosso de suoi vascelli, dato fondo nella ssa di S. Giovanni, affinchè, posto con tutti i vascelli a vista illa città, si desse maggior calore all'impresa.

Ma mentr'eransi in cotal guisa disposte le cose, tal che si sperava a pochi giorni la riduzione di quella città, s' intese nel di primo di gennajo del nuovo anno 1675. che s' erano scoverti sei vascelli da guerra Francesi, che con quattro da suoco, ed alcune tartane, venivano per tentar d'introdursi in Messina. Era questa la squadre spedita dal Duca di Vivonne, la quale guidata dal comandante Valbel, ascita poco dianzi da Tolone, veniva per tentare un furtivo soccosso, in congiuntura, che l'armata Spagnuola, per tempesta, o per altra cagione, non si fosse trovata in istato di poterlo impedire; nè di questa squadra si era avuta alcuna notizia, poichè tutti gli avvisi parlavano del soccorso reale, che si preparava dal Duca di Vivonne, il qual ben si conoscea, che per doversi apprestare un sì gran numero di vascelli, non avria potuto arrivare se non molto tardi. Giunto il Valbel presso Messina, insospettito d'aver trovata in poter degli Spagnuoli la torre del faro, ed avuta notizia, che la città stava deliberando per rendersi, ancorchè avene petuto il medesimo giorno condursi senz' opposizione in Messina, poichè il vento a lui favorevole impediva in contrario all'armata nemica d'uscir dalla fossa di S. Giovanni, non volle però entrare. per tema d'esser tradito da Messinesi. Ma, o che veramente fossa che per li venti contrari, e l'armata, con tutto che si fosse usata ogni umana industria, non s'avesse potuto condurre in quel tempostoso canale in posto, che avesse potuto impedire il soccorso: o veramente gara di comando fra generali, o lor negligenza, di che ne furon poi imputati: assicuratosi nel terzo giorno il Valbel dell'ostinazione de Messinesi, si risolse finalmente d'entrare, passando nel di 3. di gennajo a vista dell'armata nemica, senza che avesse potuto farsegli resistenza.

Il socsorso però, che vi fu introdotto, non era tale, che avesser dovuto gli Spagnuoli disperar dell'impresa. Ma i Messincsi fattisi più arditi, ed in contrario sorpresi i capi, che guardavano i posti occupati, da soverchio timore, con troppa presta disperazione, senz'aspettare d'esserne cacciati dal nemico, gli abbandonarono: con che si perdè l'occasione di poter per allora ridurre la città col terrore dell'armi. Non si abbatterono con tutto ciò d'animo gli Spagnuoli, prevedendo, che per la scarsezza de viveri la città si sarebbe in breve ridotta all'angustia di prima; onde erano tutti intesi, che non vi s'introducessero per via di mare. Ma mentr'essi lusingati da queste speranze deliberavan de'mezzi, il Duca di Vivonne avvisato del felice successo della sua squadra, e dell'ostinazione de' Messinesi, sece concepire al suo sovrano più certe speranze di ridurre quel Regno sotto il suo dominio; onde assunto il titolo di Vicerè di Messina, ed il comando generale delle galee di quella corona, sciolse dal porto di Tolone con nove navi di guerra, tre da fuoco, ed otto di vettovaglie, ed incamminatosi per la volta di Messina, pervenne egli in que'mari a' 10. di febbrajo I generali Spagnuoli, all'avviso del suo avvicinamento, uniron tutte le lor forse per andare ad incontrarlo, siccome secero, e nella giornata degli 13. si combatte con tanto valore, che la pugna cominciò

dalle nove della mattina, e si continuò sino alla sera. Ma, o fosse ler fatalità, o negligenza, o perchè mutossi il vento a favor de'Fran. cesi, furono costrette le lor galee dalla forza del vento a ritirarsi; ad'ebbe campo il Valbel d'uscir dal porto di Messina con altri dodici vascelli, co'quali posti in mezzo gli Spagnuoli, furono obbligati combattere non più per la vittoria, ma per la salute; sin che verso la sera si divisero per la tempesta, con che riuscì a'Francesi il giorno appresso con vento prospero entrar senza contrasto

Quest'infelici successi portarono ancora, che le galee di Sicilia, e di Napoli, conoscendo infruttuosa la lor dimora in que'mari, prendendo il cammino verso Melazzo, ed alcune verso Napoli, per gran tempesta ne naufragassero due nell'acque di Palimuro, ed na'altra se ne sommergesse ne' mari di Maratea. I vascelli dell'armata Spagnuola si ritirarono in Napoli per risarcirsi de' danni patiti nella passata battaglia. Perì in quest'ostinata guerra molta gente, che bisognava dal nostro Regno reclutarsi; e ciò non bastando fu duopo sar venire d'Alemagua 4500. Tedeschi, li quali giunti in Napoli quasi tatti s'ammalarono; onde bisognò che il Vicerè provvedesse loro più d'ospedali, che di quartieri; ne per essi, e per gli soldati dell'armata regale bastando gli spedali della città, bisognò

che in Pozzuoli se ne formassero de'nuovi.

La corte di Spagna all'avviso di si funesti accidenti, incolpando dei disordini accaduti i generali Spagnuoli, fremendo contro di essi, con due regali cedole, una spedita a'16. di marzo di quest'anno 1675. alla quale diede cagione il soccorso entrato a' 3. di gennajo, l'altra 2'10. di maggio, ordinò una giunta di ministri, perchè con regal delegazione giudicassero sopra quelli delle mancanze, che loro venivan imputate. Si accagionava il Marchese di Bajona di non aver saputo con mezzi opportuni, che potea usare, ridurre in que' principi i Missinesi. Al Marchese del Viso suo padre, al general della Queva, ed all'ammiraglio don Francesco Centeno, s'imputava d'aver potuto, e non voluto combattere il soccorso, che I Valbel introdusse nell'assediata città.Furono per ciò arrestati in Sicilia il Bajona, e'l padre, e dopo alcuni mesi condotti in Napoli. Al nostro Vicerè su data commissione d'arrestare il general della Queva, e l'ammitaglio, li quali prontamente avendo ubbidito agli ordini regali, il primo fu mandato nella fortezza di Gaeta, e l'altro al castel d'Ischia, il Principe di Montesarchio fu dichiarato governadore dell'armata de'vascelli di Spagna, e venue in Napoli ad esercitar la sua carica L'Astorga Vicerè dichiarò governadore dell'armi nella piazza di Reggio il general dell'artiglieria don Gio. Battista Brancaccio; ed il Marchese del Tuso, ch'avea sin allora occupata la medesima carica, andò ad esercitarla nella Provincia di Terra d'Otranto La giunta ordinata sopra la visita di questi generali cominciò a conoscere delle colpe, che venivan loro imputate, e su comandato al reggente don Pietro Valero, che ne prendesse diligenti informazioni: onde il Marchese del Viso, che fu poi

ristretto nel castel nuovo di Napoli, per difesa della sua causa prese per suo avvocato il rinomato Francesco d'Andrea, il quale volle, che in quella vi scrivesse suo fratello Gennaro, allora avvocato de'poveri in vicaria, il quale vi compose una molto dotta, ed erudita alle-

gazione.

Premeva tuttavia incessantemente la corte di Spagna, che in tutti i modi si ripigliasse l'impresa per la riduzione di Messina; ma eran vane le speranze di riacquistarla, sempre che i vascelli Francesi erano padroni del mare. Bisognava per tanto pensare a risarcire l'armata, ed accrescere nel medesimo tempo l'esercito terrestre di Sicilia. Mancava però il denaro, nè altronde, che dal nostro Regno si pensava il provvedimento. Per ciò furon posti in opra dal Marchese d'Astorga li più estremi espedienti per provvedersene. Espose in vendita le rendite, che possedeva il Re sopra le gabelle, dazi, e fiscali, e barattandosi a prezzo vilissimo, molte private case per ciò divennero ricchissime. Il ragguardevol ufficio di scrivano di razione del Regno, ch' era amministrato da don Andrea Concublet Marchese d'Arena. essendo vacato per la di lui morte, su nel mese di giugno di quest'anno 1675, frettolosamente venduto per tre vite a don Émanuele Pinto Mendozza per ducati 46. mila, ma non essendo stata approvata dal Re la vendita, su duopo, per ottenerne il regale assenso, che si sborsassero altre mille pezze da otto reali, oltre l'altre spese, che il Re ordinò, che si pagassero nella corte di Madrid. Chiese ancora il Vicerè a' Baroni una contribuzione di soldati a cavallo, a loro spese armati, e montati, la quale da ciascuno su somministrata in danari, secondo le proprie forze. E finalmente si tolse la terza parte dell'entrate d'un anno, che i forestieri possedevano nel Regno Con questi denari si cominciarono a risarcire i vascelli, per servigio de'quali si fecero venire da Ragusi 400. marinari. Ma perchè la spesa, che bisognava per lo risarcimento, era grande, e buona parte del denaro s' impiegava in altri usi, i lavori camminavano con lentezza; per ciò i popoli, che vedevano con tanta furia alienare l'entrate regie, e non vedevano promovere con la medesima sollecitudine il regal servigio, mormoravano del Vicerè: le soldatesche parimente se ne lagnavano, perchè non eran loro somministrate le paghe. Non si può dubitare, che le spese, ed i soccorsi, che uscirono da questo Regno per la guerra di Messina sotto il governo del Marchese d'Astorga surono considerabili, e di grandissima importanza. Si arrolarono nuovi fanti, e cavalli: si fecero marciar le milizie del battaglione del Regno: si fecero venire d'Alemagna 4500. Tedeschi, e tutta questa gente si faceva passare parte in Melazzo, e parte in Reggio, ed in altri luoghi della Calabria, donde poscia si traghettava, secondo il bisogno, in Sicilia. Si provvidero di munizioni, così da bocca, come da guerra le piazze di Reggio, di Melazzo, e della Scaletta: si somministrarono somme immense di danaro, non solo per le paghe a'soldati, che guardavano le frontiere del Regno, ma anche a quelli, che guerreggiavano in campagna nell'esercito, e nelle piazze di Sicilia.

Si risecero in fine i vascelli, e si diedero i soldi alla gente dell'armata di Spagna, con lo sborso di sopra 600. mila ducati.

Il Marescial Vivonne intanto, ridotta Messina sotto l'ubbidienza del suo sovrano, e reso padrone del mare, meditava di stendere le me conquiste sopra altre città di quell'isola; ma fattone esperimento, trovò gli animi stabili, e fermi nella fedeltà del lor Signore, e pronti ad opporsegli con molta intrepidezza, e costanza. Bisognavagli ancora provvedere Messina di viveri da rimote parti, e mandere sino in Francia per vettovaglie, perchè gli Spagnuoli tenevan chiusi tutti i passi di terra; e l'armata, che s'apprestava in Napoli, tenevalo in continue agitazioni, vedendo, che gli Spagnuoli non aveano deposto l'animo di fare ogni sforzo per la riduzione di quella città. Perciò egli, dopo avere scorso colla sua armata le marine di Palermo, e tentate inutilmente l'altre piazze marittime di quell'isola, s'incamminò verso i lidi di Napoli, con diegno, se gli venisse fatto, d'abbruciar l'armata Spagnuola, che si trovava ancora nel nostro porto; ma essendo comparso nel mese di luglio di quest'anno 1675. nel nostro golfo, presero i cittadini le armi, ed opportunamente fortificati i posti più importanti, l'obbligarono a ritornarsene in Messina con aver solo depredate alquante barche, che per cammino ebbero la disavventura d'incontrarsi colla sua armata.

Ma mentre il Vicerè, risarcita già l'armata, provveduta del bisognevole, e soccorsa colle paghe de' marinari, e de'soldati, sollecitava la di lei partenza, siccome in effetto il Principe di Montesarchio governadore di essa s'era posto alla vela, si videro entrare nel nostro porto a' q. di settembre di questo istesso anno alcune navi, che inaspettatamente condussero da Sardegna il Marchese de los Velez per nostro nuovo Vicerè. Erano precorse alla corte le voci insorte, che il Marchese d'Astorga, e più i suoi ministri, de'quali si valeva, s'eran molto profittati di questa guerra, e che le spedizioni andavan pigre, e lente, perchè la maggior parte del denaro era imp egato ad altri usi. La corte di Spagna, che non inculcava altro, che la riduzione di Messina, deliberò, avendo già l'Astorga compiti i tre anni del suo governo, di mandargli per successore il Marchese de los Velez, il quale trovatosi allora Vicerè in Sardegna. favorito ancora dalla Regina reggente per le continue raccomandazioni della madre de los Velez, ch'era sua cameriera maggiore, fu creduto valevole a sostenere il peso, non men del governo del Regno, che della guerra di Sicilia. Convenne per tanto all' Astorga, giunto il successore, di cedergli il governo, e ritiratosi nel borgo di Chiaja, dove si trattenne sino a' 13 d'ottobre, partissi per la volta della corte ad esercitar ivi la sua carica di consigliere di stato: e di generale dell'artiglieria delle Spagne. Ci lasciò pure l'Astorga sette prammatiche ne' tre anni, che ci governò, che sono additate nella cronologia prefissa al primo tomo delle medesime.

### CAP. IV.

A Marchese de les Velez movo Ficerè pressegue a mandar soccorsi per la riduzione di Messina, la quale finalmente, abbandoneta del Franzesi, ritorna sutto l'abbidienza del Re.

L'expettacione, celle quale sa ricevute dun Ferrante Gioncchine Passado Marchese de los Veles . e la speranna, che si concepi del suo gerero di dorer sellerare il Regno d'una si molesta, e fastidion guerra, che lo imporeriva molto più, che non aveno fatto le passite scingure, fu appecuo tutti grandinima. Si sperava, che per l'avvenire can miglior economia dovene spendera il denaro, e per conseguente dovenero fazzi sforzi più valevoli per terminar la guerra di Sicilia: che suchbero scacciati i Francei, unifinti i ribelli, restituita la grasquillich in quell'isola, e quelle, che più premera, liberato il mestro Regno, non meno dal pero di spignere a quella parte continui accorsi, che dal timore d'invasioni, e d'insulti; poiche i Franzesi, non contenti di suscitar terbidi , e sollevazioni in quell'isola, mecchinavano ancera nel nostro Regno, coltivando continue pratiche coi Banditi di Calabria, e con altri mezzi fomentando sedizioni, e tumulti, ne tralasciava l'ambascindore del Re Francese residente in Roma, con occulte macchinezioni, e con segrete commissioni, appoggiate per lo più a' frati, di tentar gli animi, e far dissoni smifesti per eccitare i popoli a seguir l'esempio de'Messinesi. A questo fine il Marchese de los Velez fu obbligato d'intituire in Napoli un'assembles di ministri con titolo di giunte degl'inconfidenti, la quale non vi stette ociosa. poiché scopri molti di costoro, de' quali, secondo che venivano indiziati, alcuni ne furono imprigiogati, altri esiliati dal Regno, e taluni fatti morire su le forche.

(A questi tempi su sparso quel manisesto del Re Luigi XIV, che in idioma franzese si legge presso Lunig (a) colla data di Versaglia de' 11. ottobre del 1675. dove s'espongono le ragioni per le quali su mosso a dar soccorso a' Messinesi oppressi dal pesante giogo degli

Spagnuoli \* ).

Intanto sollecitando la Regina reggente la riduzione de' Messinesi, e nell'istesso tempo minacciando rigorosi castighi a'generali Spagnuoli, affrettando per ciò il reggente Valero, che i processi fabbricati contro di loro dovesse mandare alla corte, costriuse il nostro Vicerè a pensar da dovero ad affrettare valevoli soccorsi per quella spedizione. Egli per ciò esagerando non meno a' nobili, che al popolo Napoletano gli urgenti bisogni, indusse loro a far un donativo al Re di 200 mila ducati, una parte de' quali fu ricavata dalle contribuzioni volontarie de' cittadini, e'l rimanente dalla metà degli stipendi dei

<sup>(</sup>a) Tom. 2. pag. 1394. \* Addizione dell'Autore.

giudici delegati, e de'governadori degli arrendamenti. Ed in cotal guisa si sosteneva la guerra di Sicilia, dove furono spediti da tempo in tempo soccorsi non solo di munizioni, e di gente, ma si mandava

ogni mese il contante per pagare l'esercito.

Ma le speranze maggiori di snidare i Franzesi da quell'isola si sondavano nella venuta di don Giovanni d'Austria, il quale essendo sato dichiarato dalla Regina reggente, vicario generale del Re in Italia, s'aspettava a momenti con una squadra di vascelli d'Olanda. Giunse finalmente in Napoli a' 30 di novembre di quest' anno 1675. l'armata Olandese composta di diciotto navi da guerra, e sei da fsoco , comandata dall'ammiraglio Ruiter , ma non già don Giovanni d'Austria, il quale con secreti ordini del Re era stato richiamato alla corte. L'arrivo di questa armata diede maggior agio ai generali Spegunoli d'accalorar l'impresa, e già stringendo per tutti i lati Messina, ed all'incontro vedendosi, che i Franzesi a lungo andare non avrebber potuto resister loro, si cominciavano a sentir voci degl'istessi Messinesi, ch'era impossibile, che Messina potesse rimanere a' Franzesi, e che l'armata Spagnuola unita a quella degli stati generali d'Olanda l'avrebbe senza fallo espugnata. Cominciavano ancora ad accorgersi, che il Re di Francia non avea pensiero (non potendo conquistare tutto il Regno) di conservarla; ma solamente di divertire le forze della corona di Spagna, colla quale guerreggiava se' Paesi Bassi, e che per ciò vi mandava soccorsi tali, ch'erano valevoli a mantener questa guerra in Italia, non già a liberare la città di Messina da quelle angustie, nelle quali la tenevano le milizie Spagnuole. Dispiacevano sommamente a' Franzesi queste voci; ende nell'entrato anno 1676. vie più inaspriron la guerra, e tentamo di nuovo Palermo, e l'altre piazze, ma sempre con infelici

Intanto partito per la corte il Marchese di Villafranca, e sostituito Vicerè di quell'isola il Marchese di Castel Rodrigo figliuolo del Duca di Medina las Torres, e di donna Anna Caraffa Principessa di Stigliano, giovane intorno a 35. anni, e che nelle guerre di Portogallo, e di Catalogna avea dati saggi d'un grand'ardire, e valore: ripigliò questi la guerra con più vigore, e per tutto quest'anno, e ne' principj del seguente combattè valorosamente i Franzesi, sicchè molto più i Messinesi disperavano di lor salute. Ma morto costui per dolore di colica nel mese d'aprile di questo nuovo anno 1677, non pote aver il piacere per le sue mani di veder condotta a fine la gloriosa mpresa. Avea egli prima di morire appoggiata l'amministrazion del Regno alla Marchesana sua moglie, ed al maestro di campo generale Conte di Sartirana il comando delle milizie, per sino a tanto, che il Re non avesse provveduto il Regno del successore. Ma poichè eravi ecculto dispeccio del Re, che comandava, che per qualunque accidente venisse a mancare il Castel Rodrigo, andasse il Cardinal Portocarrero, che si trovava in Roma, a prender il governo di quell' isola,

parti subito questi da Roma per Gaeta, ove a'10. maggio imbarcatosi, navigò selicemente per Palermo.

Fu proseguita la guerra per tutto quest'anno con non minor calore, che intrepidezza; ma in Messina intanto accadevano spesso fastidiosi tumulti, non solo per l'insolenza de'soldati Franzesi, ma per le mormorazioni, che tuttavia crescevano, che i Franzesi dovessero finalmente saccheggiar Messina e lasciar gli abitanti alla discrezione degli Spagnuoli. Nè le voci eran vane, poichè nel consiglio di Francia era stato già stabilito l'abbandonamento de' Messinesi; e poiche, donde venisse tal risoluzione era occulto, diessi a molti occasione di spiarne le cagioni. Alcuni l'attribuivano alle immense spese, che dovea soffrir la Francia per traghettar le soldatesche nella Sicilia, e molto più per mantenerverle; e mancando in Messina ogni sorte di vettovaglie, si dovean mendicare da lontani paesi, non solo per uso delle milizie, ma anche de' cittadini Si saceva il conto, che di ventimila soldati passati in diverse volte in quell'isola, appene rimaneva la quarta parte, e tutti gli altri, o erano rimasi estinti nelle fazioni, o morti di patimenti, e d'infermità, o finalmente fuggiti per non esporsi al pericolo della fame. Che volendosi continuar la guerra, bisognava spedire nuove squadre in Sicilia: giacchè dagli Spagnuoli si facevano apparecchi grandissimi in tutti gli stati, che possedevano in Italia. S'aggiungeva ancora di dover mantenere l'armata navale continuamente in que' mari, per tener aperto il passo alle vettovaglie, e per sar fronte all'armata Spagnuola, la quale sarebbe stata molto potente, per la squadra di navi, che facevano gli Olandesi passare a questo effetto nel mediterraneo sotto il comando del vice-Ammiraglio Everzen; e che queste spedizioni pregiudicavano notabilmente alla guerra, che la Francia faceva di là da' monti, dove avea bisogno di soldatesche per ingrossare gli eserciti, e di navi per l'armata navale, che saceva mestieri di porre in mare, non solamente per opporsi a' Principi collegati, ma anche al Re d'Inghilterra, il quale sollecitato dal parlamento, minacciava d'unirsi co'nemici del Re Franzese, per costringerlo a sar la pace con quelle condizioni, che pretendeva prescrivergli. Si considerava, che la Francia non aveatante forze per mantenere un'armata navale nell'Oceano, ed un'altra nella Sicilia, spezialmente in quel tempo, che 'l fuoco avea abbruciato una gran parte dell'arsenale, e delle munizioni in Tolone, ed auche i magazzini in Marsiglia; e ch'era ritornato dall'America il Conte d'Estrè con la sua squadra di navi molto mal concia, e sminuita di: " numero, per cagion della battaglia ch'avea data nell'isola di-Tabago al vice-Ammiraglio Binch Olandese. Ma sopra tutto si ponderava, che la guerra della Sicilia non poteva giammai render conte alla Francia, poichè erasi già sperimentato di non doversi fare alcuar= fondamento su quella rivoluzione generale dell'isola, che aveano i Messinesi fatta sperare; anzi che per la fermezza, e costanza dei 🗀 Siciliani nella fede del lor Principe, era a' Franzesi ogni palmo di

terreno costato un siume di sangue; ed aggiungevasi, che bisognava temere de' medesimi Messinesi, giacchè s'era sperimentato, che alcuni di essi per affetto alla Spagna, altri per incostanza di genio, e tutti per rincrescimento della lunghezza, e delle calamità della guerra, weano macchinate tante congiure, per riconciliarsi col Re cattolico. E finalmente conchiudevasi, che non era possibile di combattere insieme co' nemici interni ed esterni, e molto men con la same, la quale saceva a'Franzesi in Messina una guerra assai più crudele di

quella, che loro facevasi dagli Spagnuoli.

Questo fu ponderato allora intorno a tal deliberazione, ancorhè non mancassero alcuni, che stimassero le cagioni assai più recondite e misteriose, e che nascondessero segreti d'assai maggiore importanza. Altri finalmente credettero, che ciò fosse preludio del trattato di pace, che su conchiuso in Nimega l'istesso anno 1678. Checchè ne fosse, egli è però certo, che questo abbandonamento fu conchiuso nel consiglio di Francia molto tempo prima di quello, che fu mandato in essetto. Il Maresciallo di Vivonue non volle esserne l'esecutore, per non lasciare, con un atto di debolezza, quella carica, che gli pareva d'avere esercitata con tanto applauso; ende a questo fine il Re di Francia gli sostituì il maresciallo della Fogliada nel medesimo tempo, ch'essendo stato nominato dal Re cattolico il Cardinal Portocarrero all'Arcivescovado di Toledo, vaesto per la morte del Cardinal d'Aragona, su mandato in sua vece il Principe don Vincenzo Gonzaga de Duchi di Guastalla a govermr la Sicilia, il qual giunto a Napoli nel di 22. di febbrajo di quest' anno 1678. parti verso Palermo nel primo di marzo, porundo seco un vascello con 500. fanti Napoletani, seguitato, alami giorni da poi, da due navi cariche di munizioni da guerra.

Essendo per tanto giunto in Messina il maresciallo della Fogiada, dato prima ad intendere di voler con maggior calore proseguire la guerra, cominciò ad imbarcare sopra l'armata le soldatethe Franzesi, sotto pretesto di condurle all'acquisto di Catania, • di Siracusa : da poi fatti a sè chiamare i giurati della città, mestrò loro i dispacci del Re di Francia per l'abbandonamento della Sicilia. Questo avviso a guisa d'un fulmine toccò gli animi de Messinesi, che sbalorditi, e confusi non sapevano a qual partito appigliarsi: scongiuravano il maresciallo a trattenersi, almeno imino a tanto, che dessero sesto alle cose loro. Ma ciò lor negato, molti disperando del perdono dagli Spagnuoli, deliberarono di abbendonare la patria, e d'audarsene in Francia: così ne furono melti non men nobili, che popolari imbarcati sopra l'armata, che verso Provenza voltò le prore. Così rimasa Messina senza assistenza de'Franzesi, que'che vi rimasero ne dieron tosto avviso al govermadore dell' armi della piazza di Reggio, il quale immantenente accomovi col Vescovo di Squillace, ed alcuni ufficiali militari, introdusse in Messina il ritratto del Re cattolico, a vista del quale totti que cittadini fecero non ordinarie dimostrazioni d'applauso al suo

#### DELL'ISTORIA CIVILE

eiò non ostante accadevano infinite contese, perchè molti rifintavane come falsa la moneta, che in fatti era buona, ed altri volevano mantenere per buona quella che veramente era falsa : laonde per decidere simiglianti litigi, li quali mancò poco non fossero degenerati in tumulti, su di mestieri, che il Vicerè ne commettesse la decisione ad alcune persone esperte di ciascun quartiere. Ma tutti questi rimedi erano inutili, e si sperimentarono inefficaci alla corruttela del male. L'unico rimedio era l'abolizione dell'antica, e la fabbrica d'una nuova moneta; ma questa era opera, che avea bisogno di molti apparecchi, e richiedeva il travaglio di più anni. Con tutto ciò sece il Marchese, quanto i suoi calamitosi tempi comportavano, perche non potendo altro, se conjare la moneta di rame d'una sigura circolare così persetta, che servi poscia d'esempio alla sabbrica della moneta d'argento sotto gli auspici del Marchese del Carpio suo successore. Fece ancora a questo fine ristorare, ed ingrandire il palagio della regia zecca, ancorchè sapesse, che quest'impresa non era da ridursi a perfezione sotto il suo governo.

Non meno, che le monete, travagliavano il Regno le frequenti scorrerie de' banditi, li quali se in altri tempi erano stati sempre molesti riuscivano ora, per la guerra di Sicilia. assai più gravi, per la gelosia. che portavano alla tranquillità dello stato. Avea il Marchese d'Astorga conceduto a molti di costoro il perdono, se volessero andare a servire in Sicilia; e los Velez seguitando le sue pedate avea satto il medesimo, particolarmente co' banditi di Calabria li quali per la poca distanza, stavano maggiormente soggetti ad esser da'nemici tentati. Riusci in parte il disegno, poichè quelli, che v'andarono, da samosi ladroni divennero bravi soldati. Ma coloro, che rimasero, ancor che contro essi si sossero usate le più diligenti ricerche, e le più severe esecuzioni, non su però mai possibile estirpargli, ed impedirgli, che non infestassero le campagne.

La città trovavasi nel suo arrivo in istato di somma dissolutezza, per la confusione, che cagionavano le genti delle armate navali, e le soldatesche, che s'arrolavano per la guerra di Sicilia, onde tutto era pieno di disordini, ne v'eran atroci delitti, che non si commettessero, furti, sacrilegi, omicidi, assassinamenti, peculati, e proditori Fu contro tutti, e nobili, e popolani usato rigore; molti ne morirono per mano del boja, altri fatti secretamente strozzare, altri furono condannati a remare su le galee, e moltissimi lauguirono per lungo tempo nelle prigioni; ma questi rigori ne meno bastareno, perchè dandosi luogo a'maneggi, ed alle raccomandazioni, molti sapevano trovare scampo, ne badandosi alla cagione del male, si proccurava rimediare agli effetti, e non recidere le radici.

Ne' magistrati non si vedeva quella severità, ed incorruttibilità, che le leggi lor prescrivono: ma alcuni per sordidezza, altri per compiaceuza, davan luogo a' favori. Don Giovanni d'Austria, di-

chiarato primo ministro della Monarchia, pensò di darvi riparo, e mosso da segretazioni informe ne privò otto di dignità, e d'officio, due consiglieri, due presidenti di camera, e quattro giudici di Vicaria, oltre alcuni ufficiali della segreteria del Vicere. Si laguavano i ministri degradati d'essere stati condannati senza processo, e senza difesa; onde si mossero i deputat delle piazze della città a pregare il Re, che secondo il costume introdotto dal Re Filippo II. mandisse nel Regno un visitatore, il quale contro i colpevoli procedesse con le forme giudiciarie, affinchè non si desse luogo alla passione, o alla calunnia, alle quali sogliono essere sottoposti i processi occulti. Assenti il Re alla domanda, e la mandò in effetto in tutti i suoi stati d'Italia, avendo ordinato, che da Napoli andasse visitatore in Sicilia il reggente Valero, ed in Milano il presidente di camera don Francesco Moles Duca di Parete: e che da Milano venisse in Napoli il reggente Danese Casati. Giunse costui verso la fine d'aprile del 1679, e palesata la sua carica, ricevute le querele di molti, passò con grandissima circospezione alla fabbrica de' processi; ne altre novità d'importanza furono vedute nella città, che la restituzione d'alquante somme, che in concorso di creditori aveano alcuni ministri fatte pagare a chi forse non si doveano, e l'allontanamento di due, per dar luogo alle diligenze, che doveano farsi dal fisco contro di loro. Le altre cose passarono con quiete; onde il Casati dopo due anni di dimora in Napoli, parti nel mese d'aprile del 1681, per dar conto al Re di quanto evea operato in adempimento della sua commissione. Dal successo si credette, che i suoi processi poco, o nulla avessero contenuto contro agli atto ministri già degradati; poiche in progresso di tempo, cinque di essi furono reintegrati, parte nelle medesime, parte investiti d'altre cariche più autorevoli; e gli altri tre avrebbero facilmente ettenuto lo stesso, se uno di essi non si fosse contentato di menar vita privata, e gli altri due non fossero morti.

Mentre queste cose accadevano in Napoli, morì in Roma a' 22 luglio del 1676 il Pontefice Clemente X. ed essendosi ragunati in conclave i Cardinali, elessero per successore a' 21 settembre del medesimo anno Benedetto Livio Odescalchi da Como Vescovo di Novara, che su chiamato Innocenzio XI. Per l'opinione, che s'avea della sua bontà, ed innocenza di costumi, da tutti i Principi d'Europa su l'elezione applaudita, ed in questo secolo non vi su Pontefice cotanto da essi più venerato, quanto che lui; onde gli effici, ch'egli interpose in promovere la pece fra di loro, surono ben ricevuti, ed ebbero selice successo. Cominciossi a trattare in Nimega, ma le pretensioni troppo alte del Re di Francia, e la diversità degl'interessi degli altri collegati ne prolungavano la conchinsione Ma nato in quest'anno 1678. opportunamente all'Imperador Leopoldo, che non avea maschi, un figliuolo, parve questi venuto al mondo per angelo di pace Le dimostrazioni di giubilo, che si secero non meno in Napoli, che in tutti gli stati Austriaci,

furono grandissime; poichè si vedeva fecondata in Alemagna la successione di quella augustissima famiglia, e tolto con ciò ogni timore di future rivoluzioni, e disordini nell'Imperio, ed ogni speranza agli altri Principi di potersene profittare. Agevolò per tasto la natività di questo nuovo Principe la pace, quale ebbe principio da quella, che il Re di Francia conchiuse con gli Stati generali d'Olanda, a'quali quel Re promise di rendere la città di Mastrich, e sue dipendenze, ed il reintegramento del Principe d'Orange nella possessione del Principato di questo nome pe di tutte l'altre terre poste nel suo dominio, che il Principe possedeva avanti la guerra senz'altra obbligazione dalla parte degli Olandesi che d'osservare una perfetta neutralità, nè dar alcun ajuto a'nemici della corona di Francia.

Questa pace diede la spinta maggiore di far conchiudere l'altrafra la Spagua, e la Francia, la quale, dopo la sospensione d'armé di circa un mese, su finalmente sottoscritta in Nimega a' 17 tembre di quest' anno 1678. Gli articoli stabiliti in quella faron molti, buona parte de' quali riguardava le contribuzioni, ed I commercio de'sudditi delle due corone; e per la restituzione dei paesi occupati su convenuto, che il Re di Francia dovesse rendere al Re Cattolico le piazze di Carleroi, Binch, Ath, Odenarde, Courtray, il Ducato di Limburgo, il paese di la della Mosa, la città, e cittadella di Gant, il forte di Rondenhuis, il paese di Waes, e le piazze di Leuc, e di S. Gislain ne Paesi Bassi, oltre la città di Puicerda nel Principato di Catalogna, con espressa condizione, che l'Ecluse, e le fortificazioni incorporate a Neuport restassero agfi Spagnuoli, non ostante le pretensioni del Re di Francis, come possessore della castellania di Ath. Gli Spagnuoli all'incontro si contentarono di lasciare alla corona di Francia la Franca Conten di Borgogna, e le città di Valenciennes, Buchain, Condè, Cambray, Cambresis, Aire, Sant' Omer, Ipri, Varwich, Varneton, Poperingue, Bailleul, Cassel, Satelbavai, e Maubeuge: come anche Charlemont in caso, che il Re Cattolico non facesse fra lo spazio d'un auno cedere al Re di Fraucia Dinant, appartenente al Principato di Liege. E finalmente la Spagna stipulò la medesima neutralità, ch'era stata promessa dagli Olandesi.

Segui poscia la pace fra la Francia, la Svezia, l'Imperio, e l'Imperadore, la quale interamente fu regolata secondo le capito-lazioni di quella di Vestfalia dell'anno 1648, nè vi fu cosa di nuovo, che la cessione di Friburgo alla Francia in vece di Filisburgo rimaso all'Imperadore, il reintegramento del Vescovo d'Argentina, e de' Principi di Furstemberg nella possessione de'loro stati, beni, preminenze, e prerogative; e la restituzione della Lorena al Duca di questo nome, al quale la Francia avrebbe dato la città di Toul, ed una Prevostia ne'tre Vescovadi, in cambio di Nancy, e della Prevostia di Longvis, che volle ritenersi, insieme con la sovranità di quattro strade, larghe mezza lega di Lorena, per au-

dare da S. Desire a Nancy, e da qu'in Alsazia, nella Franca Contes, e nel Vescovado di Metz.

L'ultime paci furono quelle del Duca di Brunswich, dei Principi della bassa Sassonia, dei Vescovi di Munster, e d'Osnabrug, e dell'Elettre di Brandemburg e del Re di Danimarca colla corona di Svezia; le quali parimente furono indirizzate all'osservanza di quella di Vestalia. Così furono restituiti alla Svezia tutti gli stati, che avea perduti nel corso di questa guerra, mediante il pagamento di alcune semme, che furono contate a Brunswich, Munster, Osnabrug, e brandemburg; solamente rimase al primo il baliato di Tendinghausen, e la Prevostia di Docuren, ed all'ultimo tutto il paese di là, e qualche piazza di quà dell'Odera, che contro il tenore della pace di Munster aveano gli Svezzesi occupato. Vi furono parimente compresi li sudditi di ciascuna delle parti; e spezialmente fu conventato, che la Contea di Rixinghen fosse restituita al Conte d'Alefelt, ed al Duca di Gottorp il suo stato.

Tutt' i Principi sopraccennati ratificarono i mentovati trattati, quantunque molti di essi vi avessero acconsentito per dura necessata. Solo il Duca di Lorena fu quegli, che recuso di approvargli; contentossi più tosto di rimanere spogliato del proprio stato, che icuperarlo così stravolto, e corroso, anzi con le viscere contaminate dalla sovranità della Francia. E l'Imperador suo cognato rierbando questo affare del Duca a miglior congiuntura, dichiarollo povernadore dell'Austria inferiore, e del Tirolo, assegnando a lui, d alla vedova Regina di Polonia, Eleonora d'Austria sua moglie,

a città d'Inspruch per residenza. In Napoli, dove pervenne l'avviso sul principio d'ottobre, fuono per questa pace celebrate magnifiche feste; ma assai maggiori e ne videro all'avviso delle nozze del Re, che per maggiormente mbilirla, furono conchiuse con la Principessa Maria I odovica orbone figliuola del Duca d'Orleans, fratello del Re di Francia, npalmata in Fontainebleau dal Principe di Contì, come procuratore el Re di Spagna. Fu chiesto per queste nozze alle piazze un doativo; ma incontrandosi gravi difficoltà, per non essere cosa altre alte praticata in simili casi, e molto più per l'angustie, nelle nali si trovava il Regno, fu preso espediente d'imporre un nuovo is prohibendi sopra l'acquavite. Amareggiò alquanto questa celerità la morte seguita in Madrid in settembre del Principe don d'Austria; ma non su permesso perciò interrompere le ete. le quali avendo il Vicerè determinato di trasportarle dopo l'arrivo della Regina sposa in Ispagna, furono a' 14 gennajo del nuovo ano 1680 cominciate con pompose, e numerose cavalcate, e proeguite con tornei, illuminazioni, ed altre pubbliche dimostrazioni d'allegrezza.

Ma con tutta questa pace, e questo nuovo vincolo, non finirono in noi i sospetti di nuove invasioni; e le agitazioni per prevenirle. I Franzesi di riposo impazienti, quantunque avessero con tant'ardore

sollecitata la pace con la Spagua, l'Olanda, l'Imperadore, i Principi dell'Imperio, e le Corone del settentrione; ad ogni modo, o che stassero gonfi d'averla ottenuta a lor modo, o che avessero desiderato di rompere l'unione di (anti Principi confederati a'lor danni, per confermarsi nel possesso delle lor conquiste, e poscia opprimere divisi coloro, che collegati parevano insuperabili, cominciavano di bel nuovo a dar grandissime gelosie, e ben presto se ne videro i contrassegni; poiche quando doveansi assembrare i commessari per regolare i confini in esecuzione de' trattati di pace ricusarono di dar principio alle sessioni, pretendendo, che si dovesse dal Re cattolico rinunziare al titolo di Duca di Borgogna, antico retaggio della casa d'Austria, e che per conseguenza dovesse quello torsi da' mandati di procura, che producevano i suoi ministri. Aprirono poscia due tribunali, l'uno in Brisach, e l'altro in Metz; ed arrogandosi una giurisdizione non mai udita nel mondo sopra i Principi lor vicini, fecero non solamente aggiudicare alla Francia con titolo di dipendenza tutto il paese, che saltò loro in capriccio ne' confini della Fiandra, e dell'Imperio; ma se ne posero per via di fatto in possessione, costringendo gli abitanti a riconoscere il Re cristianissimo per sovrano, prescrivendo termini, ed esercitando tutti quegli atti di signoria, che sono soliti i Primeipi di praticare co'sudditi. Di vantaggio, durando la pace, posero in ordine ne' loro porti una potentissima armata di galee, e di navi, empierono i magazzini, ed ingrossarono le guarnigioni delle piazze di frontiera, ingelosendo con simiglianti apparecchi tutt'i Principi d'Europa. Uccellarono il Duca di Savoja col matrimonio dell'Infanta di Portogallo, allora erede presuntiva di quella corona, con disegno d'impossessarsi nella sua assenza dello Stato, quantunque poscia, essendosi scoperta opportunamente l'insidia, si rompesse, quando il Duca doveva già imbarcarcarsi per Lisbona, il trattato per non arrischiare la possessione di quel nobil Principato, su l'incerta speranza della successione d'un Regno. Sollecitarono gli Olandesi a collegarsi con essi loro, per rendergli sospetti a tutto il mondo Cristiano, e finalmente occuparono la città d'Argentina su le sponde del Reno, ed introducendo guarnigione nella cittadella di Casale nel Marchesato di Monserrato, diedero occasione agl'Italiani d'insospettirsi della soverchia avidità de' Franzesi.

In Napoli questi andamenti de' Franzesi posero ancora gravi sospetti; onde sempre che comparivano loro navi ne' nostri porti, ci obbligava a star solleciti, e vigilanti in prevenir la cautele. Maggiori sospetti avean essi dati nel Milanese, e nel Principato di Catalogna; onde per le premure venute da Spagna, fu duopo al Vicerè, che arrolasse duemila fanti, e gli facesse imbarcare per Barcellona sotto il comando del maestro di campo Marchese di Torrecuso. În oltre, che si mandassero due vascelli di munizioni da guerra nel Finale: che si prendessero dieci scudi per cento dell'entrate d'un anno, che possedevano i particolari sopra le gabelle, dazi, e fiscali,

son farne loro assegnamento di capitale sopra gli arrendamenti del tabacco, e dell'acquavite: che s'invitassero tutt'i Baroni del Regno a servire il Re con qualche numero di soldati a cavallo; siccome in satti ciascuno contribui col danaro secondo le proprie sorze; e su tassata la spesa necessaria per arrolargli alla ragione di 75 ducati l'uno; e finalmente, che si desse esecuzione agli ordini regali pel pagamento della sola metà de'soldi, che comunemente chiamansi mercedi, e che sono grazie della regal munificenza in ricompense dei

ervigi passati.

Ma mentre il Marchese de los Velez era occupato in queste spedisioni, s'ebbe avviso, che dalla corte di Spagna erasi destinato per mo successore al governo del Regno il Marchese del Carpio, che si trovava ambasciadore del Re cattolico in Roma presso il Pontefice Innocenzio XI. Non tardò guari, che cominciarono a comparire le genti della sua famiglia, ed egli, prevenendo l'incontro, al quale s' era accinto los Velez con quasi tutta la nobiltà, giunse a'6 gennajo di questo nuovo anno 1683 prima che si sapesse il suo avvicinamento nel convento di S. Maria in portico de'padri Lucchesi del borgo di Chiaja. Fu tosto visitato dal predecessore, il quale a o del medesimo mese gli cedè il governo, e prese immantenente il commino per la corte, dove finalmente giunto, fu ben accolto dal Re, ed onorato della sede di consigliere di stato, e poscia della carica di presidente del consiglio dell' Indie.

Non potè los Velez per le moleste occupazioni della guerra di Sicilia, e per l'immense spese, che bisognavano per mantenerla, lasciar a noi monumenti d'edifici, d'inscrizioni, e di marmi, come i suoi predecessori. Ci lasciò nondimeno ne'sette anni, e quattro mesi del suo governo 28 prammatiche tutte savie, e prudenti, per le quali e'diede molti salutari provvedimenti, così a riguardo del valore, e qualità delle monete, come per altri bisogni della città, che vengono additati nella cronologia prefissa al tomo primo delle nostre pram-matiche. Ma poichè dal suo successore fu Napoli, ed il Regno sollevato da tante sciagure, ed in miglior fortuna stabilito, tal che prese altro aspetto, e nuove forme, sarà di mestieri, che i generosi, e magnifici gesti di quest'eroe si rapportino nel libro seguente di

quest' istoria.

# DELL'ISTORIA CIVILE

DEL

# REGNO DI NAPOLI.

### LIBRO XL.

La pace stabilita in Nimega fra le due corone di Spagna, e di Francia, dagli andamenti de' Francesi ben si prevedea, che dovea avere brevissima durata; ma dopo la morte di Maria Teresa d'Austria Regina di Francia, seguita in quest'anno 1683. il di 30, di luglio, apertamente fu violata; ed essendosi per ciò nel mese di decembre pubblicati bandi (a) per li quali su a' Franzesi severamente comandato, che sgombrassero dal nostro Regno, cominciossi di nuovo una più fiera, ed ostinata guerra, che durò per molti anni; e quantunque si vedesse cessare per una tregua conchiusa nel mese d'agosto del seguente anno 1684. fra la Spagna, e la Francia. e l'Imperadore; nulladimeno si ripigliò da poi più ostinata che mai, nè fini se non con la pace di Riswick, conchiusa il di 20. di settembre dell'anno 1697 Questa guerra tenne sempre solleciti i nostri Vicerè a mandar dal Regno continui, e poderosi soccorsi, particolarmente in Catalogna, dove i Franzesi sotto il comando del Duca di Noailles fecero notabili progressi. Ma il prudente, e saggio governo del Marchese del Carpio, avendo con savi provvedimenti riordinato il Regno, ci fece sentir poco quest'incomodi. A lui dobbiamo, che non pur mentre ci governò, si restituisse in quello la quiete, e la tranquillità, ma che in virtù de' suoi buoni regolamenti vi durasse, anche ne' tempi de' suoi suceessori.

<sup>(</sup>a) Pragm. 9. De Expuls. Gallor. tom. 4.

#### CAP. I.

virtu: sua morte, e leggi, che ci lasciò.

Prese ch'ebbe il Marchese nel mese di gennajo di quest'anno 1683. redini del governo, per la sua probità, e prudenza, e per la noscenza, che avea acquistata delle cose del Regno in tempo della a ambasceria di Roma, si avvide tosto, che la dissolutezza, ed disordini procedevano non già, che il Regno avesse bisogno di ovide e salutari leggi, perchè potesse governarsi con rettitune: nè che fin allora non fossero stati da' suoi predecessori cosciuti i mali, e che non avessero proccurato di darvi rimedio: nobbe che le loro ordinazioni non potevano essere più savie, prudenti, e s'avvide che i più saggi facitori delle leggi, dopo i omani, fossero gli Spagnuoli; ma nell'istesso tempo considerava e la troppa facilità praticata in dispensarle, e la molta indulinza usata nell'esecuzione delle pene prescritte, avea corrotta la sciplina, e posto in disordine lo stato. Vide aver si bene i suoi edecessori posto ogni studio per darvi rimedio; ma nell'elezione mezzi essere stati, o ingannati, o trascurati. Per ciò avendosi so nel pensiere di regolar la sua condotta con una costante, e rma deliberazione di seguitar rigorosamente le norme d'una inrrotta, ed inflessibile giustizia: comincio a far valere (perchè m rimanessero inutili) le leggi, e le ordinazioni già stabilite; perchè si conoscesse la premura, ch' egli avea, acciocchè con letto sossero osservate, aggiunse egli nuove, e più rigorose pener Conobbe nel principio del suo governo la frequenza de'delitti, sì nella città, come nel Regno, principalmente derivare dall'aortazione dell'armi da fuoco, e da tante altre sorte d'armi ofnsive inventate, delle quali, come per usanza, ciascuno era forto, e cinto. Vi erano molte leggi, che severamente ne proibimo l'asportazione; ma la facilità che s'usava in concederne li-nza, non pur dal Vicerè, ma da altri magistrati, li quali s'argavano tal potestà, e l'indulgenza usata nell'esecuzione delle ne, rendevan inutili le proibizioni. A questo sine in sebbrajo di sest'anno, ne' principi del suo governo, promulgò severa pramatica (a), per la quale, oltre di rinnovar l'antiche, tolse a tutti facoltà di dar licenza per la loro asportazione, e stabilì severe ene ai trasgressori, le quali erano irremissibilmente fatte eseuire. Conoscendo parimente, che non meno dall'asportazione delle rmi, che dalla moltitudine, e copia delle persone oziose, vaganonde, e disutili, delle quali eran ripiene Napoli, e l'altre città.

<sup>(</sup>a) Pragm. 42. De Armis, tom. 4.

e terre del Regno, procedevano i tanti furti, omicidi, assassina menti, ed altri delitti: la sua vigilanza fu non solo di rinnova le antiche, e nuove leggi ordinanti, che tutti sgombrassoro dal Regno, ma aggiungendo nuovi rigori, faceva eseguir la legge, imponendone a magistrati con molta premura l'adempimento. e l'esecuzione (b. Tal che in breve tempo si videro nella città, e nel Regno tolte due principalissime cagioni di tanti delitti, e disordini.

Vide la frode, e l'inganno aver preso gran piede in tutte le arti, ed in quelle particolarmente dove era molto più dannosa e pregizo diziale, cioè negli orafi, ed argentieri, e ne tessitori di drappi d'ora, e di seta. Pose perciò egli tutta la sua vigilanza in estirparla; ed a tal fine fece pubblicare più ordinanze, prescritte dal Re Carlo II. per toglier le loro frodi, le quali volle che inviolabilmente s' osservassero (c), e tassò egli li prezzi de' drappi di seta (d); e contro gli orafi; ed argentieri diede egli vari provvedimenti (c) per ovviare alle loro frodi, ed inganni. Scorgendo, che non meno la città, che il Regiso languiva nelle miserie, per li perniziosi abusi introdotti nella ricchezza delle vesti, nel numero de' servidori, e negli altri lussi cost severa legge (f) proibì l'eccessivo numero de' servidori, le vesti ricamate, e'drappi d'oro, e d'argento; vietando parimente, che questa metallo non si consumasse nelle sedie da mano, nelle carrozze, asi calessi, e insino nelle selle dei cavalli.

Attese non meno alla riforma de nostri tribunali e con somma vigilanza proccurò estirparne gli abusi, e le corruttele. Avendo il visitator Casati dopo la visita de nostri tribunali, fatta una piesa rappresentazione al Re de molti abusi introdotti in quelli, e particolarmente nel consiglio di S. Chiara, de quali ne fece un lungo catalogo: il Re dandovi sopra ciascheduno dovuta provvidenza con sua regal carta spedita in Madrid a' 18. di settembre del 1684 incaricò al Marchese, che ponesse ogui studio in fargli abolire; ond'egli a' 19. d'aprile del seguente anno 1685, ne comandò una precisa esecuzione (g), e nell'istesso tempo tolse a che i molti abusi introdotti nella corte della bagliva di Napoli, prescrivendole molti regolamenti per sua miglior riforma (h).

Ma ciò, che presso di noi rese degno d'immortal gloria questo savio ministro, su d'aver data la total quiete al Regno per due azioni veramente illustri, d'aver abolita la vecchia, e formata la nuova moneta; e d'aver affatto sterminati gli sbunditi dalle nostre Provincie. Dalli precedenti libri si è veduto quanto in ciò si sossero travagliati in vano i suoi predecessori, perchè non seppero mai trovat

```
(b) Pragm. 6. De vagabundis, tom. 4.
(c) Pragm. 13. de magistr. art. tom. 4.
(d) Pragm. 14. cit. tit.
(e) Pragm. 36. De monetis, tom. 4.
```

<sup>(</sup>g) Pragm. 7. De vestium, et famul. prohibit. tom. 4. (g) Pragm. 13- De officialib. tom. 4.

<sup>(</sup>h) Pragm. 5. De officio. bajuli, tom. 4.

I messi più propri, ed efficaci per ridurre a glorioso fine imprese si dure, e malagevoli. Considerando egli per ciò la loro arduità, ed all'incontro quanto, non men a se gloria, che allo stato indicibile hene, e tranquillità sarebbe per apportare, dirizzò tutti i suoi ta-

kati a trovar mezzi convenevoli per ridurle a fine.

Formò pertanto una nuova giunta di prudenti, e hen esperti mizistri, dove doveano esaminarsi con la maggior vigilanza, ed accorgimento tutti i più proporzionati mezzi per la fabbrica d'una nuova moneta, che sosse di bontà, e di peso, e che restituisse il giusto perso alle merci, il sollievo a'cittadini, ed a'negozianti forestieri Partica opinione, e stima della moneta del Regno. Non faceva mestieri pensare all'abolizione dell'antica, se non si cominciasse a penm sopra gli espedienti per la fabbrica della nuova; ma perchè ciò en un affare di somma importanza, e che per maturamente risolversi nichiedeva tempo, e molto scrutinio: perciò, affiuchè in tanto che ripensava al rimedio, il male non s'avanzasse, con rigorosi editti ubblicati a'29. di maggio 1683. primo anno del suo governo, rinnovò Pantiche prammatiche contro coloro, che introducevano nel Regno mouete false, contro gli orafi, argentieri, ed altre persone, che arlissero di fondere qualsisia sorta di moneta, aggiungendo alle già mabilite pene, altre più gravi, e severe (i). Da poi, considerandosi. he per supplire al danno, che per necessità dovea cagionare l'aboizione della vecchia, e la formazione della nuova moneta, fosse alrettanto indispensabile doversi pensare donde tal danno dovesse supdirsi; dopo vari scrutini, e rigorosi esaminamenti fatti in più sessiosi avute nella giunta, riflettendosi, che per ottener la tranquillità l'un si florido Regno, fosse perdita molta leggiera di venire all'imezione di qualche peso, o picciolo gravame a' sudditi: su pertanto isoluto, che s'imponessero in perpetuo grana quindici per ogni tomlo di sale più del prezzo, che a que'tempi si vendeva, da pagarsi a tutti, e qualsivoglia persone, senz'eccezione alcuna, ed anche n'annata di tutte le rendite , tanto de' forestieri , quanto de' Napostani, e regnicoli abitanti fuori del Regno con casa, e famiglia. nz eccezione di persona, di stato, o grado, da esigersi però in tre ani. Tutte le piazze così nobili, come quella del popolo, concorsero i buon animo a questa deliberazione; e dal regio collateral consiglio el mese di luglio ne fu interposto solenne, e pubblico decreto. Ciò he dal tribunal della regia camera fu tosto mandato in esecuzione, on ispedire per la città . e Provincie del Regno gli opportuni ordini er la distribuzione, e riscuotimento (k).

Fu da poi immantenente posto mano alla fabbrica della nuova moneta, e fur prescritti dal Vicerè molti regolamenti intorno alle fonderie agli artefici, agli affinatori, a'tiratori d'oro, a'mercatanti,

<sup>(</sup>i) Pragm. 36. de monetis, tom. 4.

<sup>(</sup>k) Pragm. 37. et 38. cit. tit.

agli orefici, argentieri, e bancherotti; e dati varj provvedimenti (1) perchè le frodi, e gl'inganni in opera, che per sè richiedeva tuttà buona fede, non vi avesser parte alcuna. Furono dal 1683. insino all'ultimo anno del suo governo, fabbricate quattro sorte di monete nue ve d'argento, tutte d'una stessa bontà intrinseca. La prima chiamate ducatone (alla quale si era dato valore di grane cento ) avea da usi parte impressa l'esfigie del Re, e dall'altra uno scettro coronato, i due globicol motto: Unus non sufficit. La seconda detta mezzo ducatone, il cui valore era di grana cinquanta, avea pure da una parte l'effigi del Re, e dall' altra la figura della vittoria sopra un globo, tenendi in una mano lo scudo con le armi regali d'Aragona, e di Sicilia, nell'altra una palma. La terza il cui valore era di grana venti, da uni parte avea lo scudo dell'armi regali, e dall'altra un globo, in cuid descritto il sito geografico del Regno di Napoli, ornato da due con nucopie indicanti la giustizia, e l'abbondanza. La quarta il cui valore ascrittole era di grana diece, da una parte ha l'effigie del Re, e dall'altra un lione sedente, col motto: Majetate securus.

(Queste quattro monete nella maniera qui descritta furono impresse dal Vergara tra le monete del Regno di Napoli tav. 54. \*).

Ma mentre si proseguiva questa grand' opera, scorgendosi, chi per essersi dato a questa nuova moneta tal valore, sebbene soddisfacesse al desiderio del Vicerè, che proccurava, che la moneta di questo Regno per bontà intriseca, non meno riuscisse di sollievo a' cittadini, ma di grande stima appresso i forestieri, con tutto ciò non s'arrivava a supplire al danno, che dovea cagionare l'abolizione dell' antica, e la formazione della nuova; e di più essendosi considerato ancora, che per essere alterato il prezzo dell'argento, che da poi che s'era cominciata la fabbrica della nuova moneta, ne sarebbe succeduto, che peteva venir quella in breve tempo distrutta, o con liquefarsi, o con mandarsi fuori del Regno, per contenere maggior valore intrinseco di quello, che se l'era dato; si pensò perciò d'alterarla di un grano sopra ogni dieci, più di quello erasi stabilito.

<sup>(</sup>l) Pragm. 39. cit. tit. \* Addizione dell'Autore.

Is premeditata alterazione delle monete già coniate, e prestamente nel 1668. ne fabbricò tre altre specie, con dare all'una il nome ditari, che avea da una parte l'effigie del Re, e dall'altra le sue amplici armi regali, col valore di grana venti: all'altra di carino, che avea pure la medesima impronta, con aggiungervi solo de regali armi l'insegna del tosone, col valore di grana dieci; all'ultima di grana otto, coll'istessa effigie del Re da una parte, e dall'altra la croce quadra con raggi a' quattro angoli (\*); ed a'11. dicembre del medesimo anno 1688, per mezzo d'una sua grammatica (m), ordinò, la pubblicazione della nuova, e l'abolizione della vecchia, ed il di loro scambiamento, e diede intorno a ciò varj regolamenti, non meno per la città, che per le province del Regno, siccome diremo, quando del suo governo ci accaderà di ragionare.

Ma se il Marchese del Carpio non potè aver il piacere di veder compita quest' opera, l'ebbe pur troppo nell'altra gloriosa intrapresa del totale esterminio de'banditi. Egli fra tanti, che a ciò l'accinsero, vide co' suoi propri occhi purgato il Regno da tali masnade, e restituito nell'antica tranquillità. Per estirpargli affatto, dopo avere mel primo anno del suo governo conceduto un pieno indulto a tutti gl'inquisiti, e fuorgiudicati, purchè attendessero alla persecuzione tanto de'loro capi, e comitive, quanto dell'altre stuadre, che scorrevano la campagna (n), si pose con ogni studio a disporre i mezzi per lo total loro esterminio: gli spedì contro milizie, ordinò l'abbattimento di tutte le torri, o case dove solevan annidarsi: ed ove trovò resistenza, vi fece condurre l'arti plierie, e battergli con ostinato, e risoluto animo di struggerli fatto: pose grosse taglie per premio di coloro, che non potendo rivi, gli portassero le loro teste, e con questi risoluti, ed efficaci mezzi purgo molte Provincie del Regno di tal peste. Rimanevano però le due Provincie d'Apruzzo assai contaminate, nelle quali mesti ribaldi, disprezzando non meno gl'inviti fattigli di perdono, purchè si riducessero ad emendarsi, che li rigori praticati con li conturnaci: più pertinaci, che mai, non tralasciavano le rapine, l'incendi, i ricatti, i saccheggiamenti, ed altre enormi scellerakzze. Applicò egli per tanto i suoi pensieri per estirpargli ancora la queste provincie, affinche tutto il Regno si riducesse in riposo, e maquillità. A questo fine pubblicò a' 12. giugno dell'anno 1684. ma severa prammatica (a). contenente più capi, nelli quali non meno a presidi, che a sindici delle comunità di ciascheduna città, o terra. rigorosamente s' incaricava di scoprirgli, perseguitargli, e minacciò severe pene contro coloro, che vivi gli nascondessero, ed anche morti gli seppellissero.

<sup>(\*)</sup> Pure queste tre altre monete furono impresse dal Vergara tav. 55.

<sup>(</sup>m Pragm. 40. de monctis, tom. 4.

<sup>(</sup>n Pragm. 26 de aholit. crim. et Prag. 29 de exulib.

<sup>(</sup>e) Pragm. 30. cit. tit.

Ma quello, che più d'ogni altro produsse il total loro estermini fa l'avere questo savio ministro con rigorosi, ed efficaci me proccurato d'avvilire, e recar terrore à loro protettori, ricettatori corrispondenti. La maggior parte erano sostenuti da diversi Bare ed altre persone potenti, li quali gli procuravan ricetto, e vita e per mezzo, o di lettere, o ambasciate, avvisavangli degli agui e insidie, che gli eran tese. Per ciò fulminò contro costoro ser legge, per la quale, oltre di rinnovar l'antiche pene aggiunse dell'al più terribili, nelle quali volle, che si comprendessero tutti cole che tenessero con banditi qualsisia corrispondenza, e gli assistes con ajuto, e savore, o con vittovaglie, o loro scrivessero avvisi raccomandazioni, aucorchè stassero suori del Regno, e sotto il minio d'altro Principe. Anzi, concorrendo nella protezione, o ri tazione qualità tale che alterasse il delitto, come, se cotali ricettat partecipassero de' furti, e de' ricatti, o fossero mediatori, e gli s tassero ne' loro delitti, ovvero provvedesser loro d'armi, di polvere di altri arnesi per armare, acciocchè si potessero mantenere in cas pagna, o pure loro facessero commettere violenze: in tali casi rimi all'arbitrio del giudice, di stendere le pene imposte, insino alla per di morte naturale : favorendo ancora in ciò le pruove, con ammetta la testimonianza di due banditi, e le pruove di due testimoni, anci chè singolari, perchè s'avessero per pienamente convinti. Questi rigo fecero da dovero pensare a' lor protettori di abbandonargli affatto. quali scorgendo, che le pene erano inviolabilmente eseguite, senz'ami mettersi scusa alcuna; nè avendo luogo la grazia, o il favore, fece à che tutti si ritraessero da proteggergli. Quando questi ribaldi si vider senza ricovero, si costernarono in guisa, che tutti, o colla fuga cerca rono scampo, o rimessi cercarono perdono, o finalmente presi porta rono i condegni castighi delle loro scelleraggini. Così furono estirpeti affatto dal Regno con total esterminio, tal che di essi non de rima alcun vestigio. E riuscì l'impresa così felice, e gloriosa, che pressodinoi se ne perdè affatto la semenza: tal che quella quiete, che da per il Regno ha goduto, e gode nella sicurtà de viaggi, de traffichi, del commercio, tutta si deve all' incomparabile vigilanza, e provvidenza di questo savio, e glorioso ministro, la cui memoria perciò rimarrà presso noi sempre eterna, ed immortale.

Molto ancora gli dobbiamo per averci tolto un altro pernicioso, e scandaloso male, che radicatosi non men in Napoli, che nell'altre città del Regno, cagionava infiniti disordini, ed oppressioni Alcuni potenti nutrendo ne'loro palagi molti sgherri, ed uomini di male affare, incutevan timore a' più deboli: minacciaudogli, sovente sfregiandogli, ed in mille guise oltraggiandogli, e con imperio estorquando da essi tutto ciò, che lor veniva in mente: favorivano gli uomini più rei: nè vi era faccenda nella quale non s' intrigassero, e non forzassero i più deboli di fare a lor voglia. Sforzavano i padri di famiglia a collocare in matrimonio le lor figliuole con chi ad essi piaceva: n' impedivano degli altri da essi non graditi: in brieve

m ridotti i cittadini in una miserabile servitù. Estirpò questo eroe gran vigore sin dalle radici sì pernicioso malore: punì severate gli sgherri, gli dissipò tutti, ed a' loro protettori con severe e portò tal terrore, che se n'estinse affatto ogni abuso: tal che si videro da poi nè soverchierie, nè imperj, ed il timor della sinia fe per tutti carole.

tizia fu per tutti eguale.

la ciò, che maggiormente sece conoscere, che in questo ministro coppiavano tutte le virtù più commendabili, su che nell'istesso po, ch'era terribile contro gl'imperiosi, ed ingiusti, era tutto ano, e placido con gli uomini da bene, e con i deboli. La sua thera ammirabile: sovveniva con inudita carità i poveri, e dall'inria della sortuna oppressi: invigilava per sè medesimo perchè non everchiassero i deboli, e gl'impotenti: ebbe per inimica mortale predidezza: molto più la cupidigia delle ricchezze. Era sobrio, ed atte le cose parco, e moderato; ma nell'stesso tempo magnanimo, rande.

¿moscenda, che per tener soddisfatto il popolo, bisognava lautaste provvederlo di quelle due cose, che ardentemente desidera:
em, et circenses, egli applicò i suoi talenti a tener in abbondanza
ittà di ogni sorte di viveri, tal che non vi fu Vicerè, che fosse
into amato, ed adorato quanto lui dal popolo: gioiva questi, e
ebrio d'allegrezza, e di contento gli correva dietro per le
bliche strade, ed innalzando insino al cielo le sue lodi, ed euco-

lo chiamava con tenerezza affettuoso padre, e signore. egli spettacoli fu imitatore della magnificenza degli antichi Roi: non ne vide Napoli più magnifici, e stupendi. Ne rimanancora a noi le memorie, che ne la lunghezza del tempo, 'invidia, o l'emulazione le potrà cancellare. I suoi successori, mossi dal suo esempio vollero imitarlo, riuscirono al paragone ndi, e molto inferiori. Ma o sia, che morte per suo costante re soglia furarne i migliori: o veramente, che il fato sinistro mesto Reame non consenta, che lungamente perseveri nelle ità, e contenti: nel meglio del suo glorioso curso, venne a pur troppo intempestivamente rapito. Infermatosi egli di febbre . diede in prima a'medici speranza di potersene riavere, ma avatosi il male, ancorchè con lentezza, lo condusse finalmente morte nel di 15. di novembre di quest'anno 1687. Fu amaense pianto da tutti gli ordini, ed assai più dal popolo, che poteva darsi pace, ne conforto per una si grave, ed irreparabil lita. Oltre i savi provvedimenti sinora rapportati, ce ne lasciò m degli altri, che vengono additati nella tante volte rammentata nologia presissa al primo tomo delle nostre prammatiche. Morte dele tolse a noi di lui altri monumenti, ed altre insigni meie, che si doveano sperare dalla sua magnanimità, ed ammille sepienza. Il suo cadavere con saperba, e militar pompa fu dotto nella Chiesa del Carmine, ove gli furon celebrate magnie escupie. Ed intanto rimaso il vedovo Regno sensa il suo rettore, corse da Roma il gran Contestabile del Regno don Lorenzo Colonna a prenderne il governo, insino che dal Re non si fosse provveduto di successore. Ma poco tempo durò la costui amministrazione; poichè essendosi dalla corte di Spagna destinato per successore il Conte di Stefano, che si trovava Vicerè nella vicina Sicilia, tosto egli si portò in Napoli, e ne prese immantenente il governo, di eui saremo ora a ragionare.

#### CAP. II.

Governo di don Francesco Benavides Conte di S. Stefano: suoi provvedimenti, e leggi, che ci lasciò.

Il Conte di S. Stefano lasciato il governo dell' isola di Sicilia, # portò subitamente in Napoli, dove giunse nel fin di dicembre, e nell'entrar del nuovo anno 1688, cominciò ad amministrarlo. la questo primo anno del suo governo s'intese in Napoli un cedispaventevole tremuoto, che abbatte i più cospicui edifici : cadde la gran cupola del Gesti nuovo, e l'antico portico del tempio di-Castore, e Polluce, ch'era un persetto esemplare dell'ordine Corintia. Fu rovinata Benevento, Cerreto, ed altre terre. Ma sopra tutte! apportò non poco cordoglio la morte, per mal di pietra, nel seguente. anno 1680. accaduta agli 12. d'agosto, dell'esemplarissimo Pontefice Innocenzio XI, a cui a'o di ottobre succede Pietro Cardinal Ottoboni. col nome d'Alessandro VIII. Proccurò il Conte calcare le medesime orme del suo predecessore. avendo egli avuta la sorte d'esser succeduto ad un tanto eroe, donde potea prender ben illustri esempi d'un ottimo governo. Rinvigori per tanto con nuove sue prammatiche quelle stabilite dal Carpio intorno all'asportazione delle armi, all'annona, e al prezzo delle cose. Ma sopra ogni altro, non meno in questo primo anno del suo governo, che nelli seguenti fu tutto inteso a regolare lo scambiamento della vecchia moneta colla nuova da lui. come si disse pubblicata, accresciuta, ed alterata nel valore. Prescrisse in quest'anno 1688, molti regulamenti intorno a questo scambiamento disegnando i luoghi, e le persone non meno nella città, che in tutte: le Provincie del Regno. Previde i disordini, che poteano accadere, 4º vi diede vari provvedimenti. Fece continuare la fabbrica della nuova moneta, aggiungendone nell'anno 1689, due altre specie, cioè il ducato, che ha dall'una parte il ritratto del Re coronato, e dall'altra le sue armi, ed il mezzo ducato, colle medesime impronte \*; anzi permise. che a qualunque persona volesse nella regia zocca farsela fabbricare con suoi argenti al peso, e bontà di quella, che si era fabbricata, fosse lecito di farlo col solo pagamento di grant

<sup>.</sup> Queste due monete furono anche impresse dal Vergara tay. 56.

per ogni libbra d'argento, per la manifattura, e lavoro (a). Che lo scambiamento si ricevessero le antiche monete, ancorche di so conio . purche l'argento fosse buono (b). Regolò la maniera, ne dovesse praticarsi ne' banchi e prescrisse il modo intorno alla szione delle polizze, e delle fedi di credito (c). Rinnovando le iche leggi promulgate contro i falsificatori, e tosatori delle chie monete, altre più rigorose, e severe ne stabili contro coloro, : avessero ardimento di adulterar le nuove (d). In brieve ebb egli ranto di ridurre a compimento questa utilissima opera, per la quale ride presso di noi rifiorire il commercio, e fu restituito nel Regno plendore della negoziazione, e del traffico. E se questo ministro sosse contenuto tra questi limiti, la sua sama presso di noi correbbe assai più chiara, e luminosa; ma l'aver voluto da poi a'8. majo del 1691. con nuova prammatica (e), non bastandogli l'alzione già fatta, alterar di nuovo la moneta con doppio avanzo, di 20 per cento, nella forma che si spende al presente (con coniare percio a' paprile del medesimo anno quattro altre nuove cie di moneta, il ducato, mezzo ducato, tari, e carlino, che mo la medesima impronta, da una parte il ritratto del Recoronato, dall'altra l'insegna del tosone) \* cagionò non meno alla sua na, che alla negoziazione del Regno non picciol danno, e nocumato; e tanto più gli fu di biasimo, quanto che avendo in quella prammatica espresso, che una delle cagioni, per le quali era peso a far questa alterazione si fu d'estinguere coll'aumento del maro, che si trovava ne' pubblichi banchi, la gabella delle grana Limposta per la fabbrica della nuova moneta sopra il sale: questa tinzione non segui giammai, tal che ci rimane il peso, ed insieme danno recatoci dall'alterazione.

Intanto la corte di Spagna agitata da gravi pensieri per la creduta zilità della Regina Maria Luisa Borbone, fu veduta poco da i in funestissimi apparati piangerne la morte. Morì questa incompatile Regina il di 12. di sebbrajo dell'anno 1689, ed il Re Carlo II. marito, per compire a' suoi ultimi ufficj, comando, che a spese. rie si celebrassero con magnifica pompa esequie solenni in tutti i Regni. Toccò al Conte di S. Stefano d'eseguirlo in Napoli; onde no aver dati premurosi ordini a presidi delle Provincie, che nelle in più cospicue facessero celebrare solenni esequie alla defunta gina, comandò, che in Napoli si celebrassero assai più maestosi, e gnifici funerali. Fu secondo l'uso già introdotto, trascelta la nesa di S. Chiara, dove s'ergè il mausoleo, la maguificenza del

<sup>(</sup>a) Pragm. 40. de monetis tom. 4. 5. 6.

<sup>(</sup>b) Pragm. 41. cit. tit. (c) Pragm. 42. cs 43. cit. tit. (d) Pragm. 44. cit. tit.

<sup>(</sup>c) Pragm. 47. de monetis tom. 5.

Queste quattro altre monete furene pure impresse dal Fergara sav. 77.

quale, la bellezza de poetici componimenti, e la solenni cerimonie furono tali, che maggiori non si erano per l' vedute. Non su mestieri a questi tempi, come già, ricorre suiti per questi componimenti; poiche nella nostra città sioriva progresso che vi avean fatto le buone lettere, molti insigni, e letterati. Furono adunque costoro adoperati, e coluí che v maggior parte su il celebre Domenico Aulisio, pregio del Università degli studi, il quale adorno della più peregrina erudizione, vi compose nobilissimi elogi, ed alquante pi ed eleganti iscrizioni. Fu destinato il giorno nono di ma la sagra cerimonia, la quale dovendo durare dal vespro seguente mattina, su obbligato il Vicerè a sar continua sopra il tumulo, senza partirsi da quel luogo, nè pur l dove erasi portato, secondo l'antico costume, solenueme cavalcata; nella quale gli eletti della città col Marchese scaldo sindaco, cinto da' Baroni del Regno, e da molti accompagnarono il Vicerè. Furono piautati due grossi si in due diversi luoghi della città, uno di fanti nella p regal palagio, l'altro di fanti, e cavalli nel largo, ch' alla Chiesa di S Chiara, con tutti i loro capi militari bruno, tenendo l'armi capovolte, conforme l'uso fin da t tichissimi a noi trasmesso da' Greci, e da' Romani, li qu pompe de' funerali voltavano le punte dell'aste in terra, ed ciavan gli scudi al rovescio.

(Di quest'uso antichissimo ci rende testimonianza Vir bro XI. Aeneid in princ. dove parla de' funerali celebrati a

figliuolo d'Evandro \*).

Vegliatosi tutta la notte sopra il tumulo, la mattina dovendosi compire la sagra cerimonia, ritornò il Vicerè in dove cantossi l'uffizio; da poi nell'altare eretto, vicino a leo, si celebro da monsignor Francesco Pignatelli, Arcive Taranto, ora Cardinale, ed esemplarissimo nostro Arcives sagrifizio della messa, nella qual celebrità ebbe quattro assistenti: quello di Gaeta. di Castellamare, d'Acerra, e di ( Si recitò poi dal padre Ventimiglia Teatino l'orazione il Spagnuola, la qual finita, lo stesso monsignor di Tarani l'incenso, ed asperso il tumulo fini la sagra cerimonia. la cura all'Aulisio di comporre una minuta, e distinta de non men degli apparati, e del mausoleo colle iscrizioni. cerimonie, e solennità celebrate sopra il deposito; ed egli tamente l'avea eseguito, con distenderne un libretto, a c il titolo: Descrizione del mausoleo, e delle solennità s deposito della Regina Maria Lodovica Borbone; nel quale f della sua varia, e peregrina erudizione; ma non avendo

<sup>\*</sup> Addizione dell'Autore.

salami goi dado alle stampe, per la natural repuguanza, che vi avea in Pe faite le sue cose, ancorche rare, e peregrine, si conserva ora da no manoscritto insieme coll'altre insigni, e nobili sue fatiche. Li vedovo nostro Re, per secondare i voti de suoi sudditi, che ा । = forprisvan da lui numerosa prole, conchiuse tosto a'28. agosto del che seconde nozze con la Principessa Marianna La Mechargo figliuola dell'elettore Filippo Guglielmo Conte Pa-Fin del Reno, e Duca di Neoburgo. Ma nel decorso del tempo, te est seconda moglie, se ne potea residente prole, si videro i Regni, che componevano la sua vasta prosimerchia, in costernazioni, e timori grandissimi. Accrescevansi sillizioni per la vita del Re molto cagionevole, e soggetta a grave, e continue infermità, le quali facevan sovente temere della grave, ed inestimabil perdita, che dovea partorire disordini convisimi, e grandi revoluzioni Si vedeva eziandio, quanto la monarchia intiaccinia, de monarchia intiaccinia, de floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti, un per sur la maggior vigore, e floridezza: i suoi eserciti. m, ed in Ispagna, dove il Duca di Noailles, tenendo assediata less per terra, ed il Conte d' Estrées per mare, la presero dopo de giorni d'assedio; ed in Catalogna l'anno 1694. il Duca di sailes, dopo avere sconfitto l'esercito Spagnuolo sulle sponde del der, prese le citta di Palamos, di Girona, d'Ostalrico, e di Ca-

latanto il Conte di S. Stefano proseguendo il suo governo, proregatogli per un altro triennio, dopo aver dato sesto all'affare delle
monete, applicò i suoi pensieri alla riforma de'nostri-tribunali; e
acorgendo, che una delle principali cagioni, onde le liti venivano
allungate, fosse la facilità colla quale eran ricevute le sospezioni
de'ministri, e la lunghezza praticata in non tantosto deciderle,
prefisse termini certi, ed indispensabili per la loro decisione, e
per togliere le opinioni de'dottori, li quali con varie loro interpetrazioni, aveano rendute quasi che inutili le precedenti prammatiche sopra di ciò stabilite: prescrisse i modi, definì i gradi
della consanguinità, ed affinità, e per una sua special prammatica () vi diede altri opportuni provvedimenti.

Parimente essendo nell'anno 1690. insorto romore, che nella città di Conversano della Provincia di Bari, ed in Civitavecchia dello Stato Romano, per le moltissime, e spesse infermità, che il male fosse contagioso; nel principio dell'anno seguente con rigorosi provvedimenti proibì il commercio di quella Provincia, e di Civitavecchia, sospendendo ancora quello con la città di Roma, e Stato Ecclesiastico (g); e da poi in luglio del medesimo anno, deputò

<sup>(</sup>f) Pragm. 22. de Suspic. Offic. tom. 5. (g) Pragm. 40. et 41. de salubr. eer. tom. 5.

per li quartieri di Napoli ministri, perchè invigilassero alla cu dia, non meno della città, che de'borghi, e casali, non peru tendosi l'entrata a qualunque persona, senza li ricercati requi e debite licenze (h). Talche per lo rigore usato in quella from cia, perchè il malore non s'avanzasse, fu preservato il Regne, non guari da poi s'estinse per tutto ogni sospetto di mal o gioso.

Furono ancora ne'seguenti anni del suo governo dati altri po vedimenti intorno all'annona della città, e del Regno (i); falsità, che si commettevano nelle fedi di credito (k); intorno all' troduzione delle drapperie, lavori, e telerie forastiere (1), ed torno ad altri bisogni; e date varie altre provvidenze, che al gono sparse nel IV. e V. tomo delle nostre prammatiche. Non questo Vicerè compire il terzo incominciato triennio: poid Duca di Medina Coeli, che si trovava ambasciadore del Re in i presso il Pontefice Innocenzio XII. Antonio Pignatelli, già Arcivescovo, ch'era succeduto ad Alessandro VIII sin da' 12. l dell'anno 1601 sollecitava la corte di Spagna, perchè da qui dispendiosa per lui ambasceria lo facesse passar tosto nel gon del Reguo. Portossi egli in Napoli in quest' anno 1605 e see per dar tempo al suo predecessore d'accingersi con la Contessi moglie, e famiglia alla pirtenza, il palagio del Principe di S. B nel largo di Carbonara, per sua abitazione: dove dimorò infia terminate le consuete visite, il Conte di S. Stefano partisse per volta di Spagna, lasciandoci pur egli, oltre le già rapportate, più perenne memoria del suo governo, com' è quella del forti da lui fatto costruire alla punta del castel dell'uovo,

# CAP. III.

Governo di don Luigi della Cerda Duca di Medina Coelis sua condotta, ed infelicissimo fine.

Il Duca di Medina Coeli prese il governo del Regno con k magnifiche, e gloriose; e scorgendo, che il Marchese del Can avea in quello lasciato di sè luminosa fama per suoi magnifici generosi fatti, pensò imitarlo in quella parte almeno, che c dette essersi da colui trascurata. Credea aver si bene il Carpio st minati gli sbanditi, e tolti molti altri abusi nella città, e nel Regi ma non già d'avere sterminati i contrabbandi, e le frodi, che

<sup>(</sup>h) Pragm. 43. cit. tit. tom. 5.
(i) Pragm. 53. de annona tom. 5.
(k) Pragm. 5. de falsis . tom. 5.

<sup>(1)</sup> Pragm. 12. de expul. Gailor. tom. 5.

mamettevano nell'introduzione delle merci, e nelle dogane, donde e derivavano notabilissimi danni non meno all'erario regale, che gli assegnatari degli arrendamenti; per ciò applicò egli nel prinpio del suo governo tutti i suoi talenti con severe prammatiche rigorosamente proibirgli. Favoreggiò le loro pruove in guisa, che patandosi sommo eccesso, convenne alle piazze d'opporsegli, per

nitigare in parte il rigore.

Pretese ancora imitar il Carpio nella magnificenza degli spetta-🔜 , onde nel suo tempo se ne videro superbissimi; e sopra ogni en intese ad ingrandir il nostro teatro di S. Bartolommeo, e forle non men di maestose, e superbe scene, che di provvederlo migliori musici, che fiorissero a' suoi tempi in Europa; tal che Regrò la fama de teatri di Venezia, e dell'altre città d'Italia. Egli minciò, e ridusse a fine quella magnifica strada, adorna d'ameni Beri, e di limpidissimi fonti, che al lido del mare costrusse per mesto corre la spiaggia di Chiaja. La pompa, ed il fasto della n corte su veramente regale, e magnifica, nè in altri tempi su mata presso noi altra più numerosa, e splendida. Favorì le letre, e sopra modo i letterati, ragunandogli spesso nel regal paano, dove egli con somma attenzione, e compiacimento ascoltava all'assemblee i loro vari componimenti. Tal che le buone lettere. me nel preceduto governo s' erano presso noi stabilite, a'anoi tempi, er li suoi favori, presero maggior vigore, e più fermamente si abilirono.

.Ma tutte queste nobili, ed amene applicazioni venivano amareginte da altri più severi, e gravi pensieri. Col correr degli anni supre più si confermavano i popoli nella credenza, che nemmeno al secondo matrimonio avrebbe il nostro Re lasciata prole, e si meva per fermo, che la sterilità, non già dalla Regina giovane ma, e valida, ma dal Re procedesse, e dalla sua complessione bole, ed infermiccia. Le continue sue malattie ci recavano spessi mori, e se bene talora migliorava, nell'istesso tempo, che noi r gli avvisi della sua ricuperata salute, facevamo feste, ed illuinazioni, egli era già ricaduto nel pristino malore. Il Duca nostro icerè per rallegrar i popoli, e divertire i loro animi da si funesti nsieri, in occasioni di miglioramento faceva celebrar feste maifiche, e nel regal palagio tenne accademie de' più famosi lette-ti, nelle quali per la ricuperata salute del Re recitarono nobisimi componimenti in varie lingue, così in prosa, come in verso, e furon ancora dati alle stampe. Fece ancora nell'anno 1697. niare una moneta d'oro col nome di scudo riccio, nella quale, ludendosi alla sua ricuperata salute, da una parte, sostenute da n'aquila coronata, vi erano scolpite le sue regali armi, e dall'altra n mezzo busto del Re, che per base avea una palma, che steneva sopra il capo le sue foglie, col motto: Reviviscit.

(Questa moneta come qui stà descritta dal Vergara su impressa

ubinato alla quiete. sarebbe volera e ieri a più giasti, el a più a lutevoli consigli condisceso. Ma quel Re intarito, accettatoi di questa sua deliberazione di non accettar divisione alcuna. conindi i suou negoniati co grandi della corte di Spagna. i quali fatili partargli al suo disegno, mostrando loro che non men per giutifiche per proprio interesse, doveano insinuare al loro Re d'innuti al trous Filippo Duca d'Angiò secondogenito del Delfino: più i unua altro poteano speme, che si fosse mantenuta saldi, d'intera la loro monarchia, che nella costui persona, la quale antita dalle sue potenti, e formidabili armi, avrebbe potuto repi unute gli sièrzi di tutti coloro, che tentassero oltraggiarla, o il modo altrano partirla.

Moutre, che nella corte di Spagna si maneggiava affare si in postunte, infermossi in Roma nel mese di settembre di quest'anni 1700 il Pontefice Innocenzio XII il quale dopo aver retta quelle wave anni, e due mesi, in età di 86. anni rese lo spirit 🛦 🦏 dello stesso mese, giorno di lunedì ad ore tre di notte. Giass al l'ara di Medina nostro Vicerè tal avviso la seguente giornata d matter ad ore tre della notte, ed al Cardinal Cantelmo nostro At vitencovo ad ore sei: e la mattina del mercoledi furono dal Viceri appelite per la volta di Roma le consuete soldatesche per dott ansistere all'ambasciador Cattolico (allora il Duca Uzeda) in Roma shove dopo alquanti giorni si chiusero i Cardinali in conclave pe l'viesione del successore. In Napoli dal Cardinal Arcivescore mattina de' 5. d'ottobre g'i furon fatte celebrare nel duomo solem escquie, avendovi recitata l'orazion funchre in idioma latine i padre Partenio Giannettasio Gesuita, celebre per le sue opere del alle stampe: ed il Nunzio, un mese da poi, nella Chiesa di S. Mi ria della nuova gliene sece celebrar altre più pompose, e magnifich • Ma mentre che i Cardinali divisi in fazioni, dibattevano in cor clave sopra l'elezione del nuovo Pontesice, verso la fine d'ottobi giunse a noi di Spagna funestu novella, che il Re gravemente il fermatosi, dava poca speranza di salute; ma poco da poi gius gendo nuovi avvisi, ch'era migliorato, furono dal Vicere fatte pub bliche, e magnifiche seste per rallegrar il popolo, e su vedutal città in tutte le strade arder fuochi per allegrezza, e nelle finestr numerosi torchi; tal che tre sere si continuarono le illuminazioni Ma miseri, nell'istesso tempo che noi con tanta pompa, e gioj velchravamo feste per la ricuperata salute del Re, se n'era egli gi morto il primo di novembre : ed in un punto s'intese la sua morte e l'esaltasione nel trono di Spagna di Filippo Duca d'Angiò. Questi archiente affirettà l'elezione del nuovo Pontesice; poiche congime tizi insieme i Cardinali Spagnuoli, ed i Franzesi, vennero ad eleg gene con pluralità di voti il Cardinal Francesco Albani d'Urbino ch esa stato segretario de brevi a tempo del passato Pontefice, e non avea più che 51, anni Fu eletto il di 23, novembre di que of anno 1-00, ad ore 18. giorno di martedi, in di cui la Chies

**3**9.

Metra la festività di S. Clemente Papa; onde volle chiamarsi Clelente XI. con tutto che fosse stato creato Cardinale da Alessanla VIII

Il Duca di Medina Coeli nelle tante rivoluzioni di cose, che coddero dopo l'acerba, e funestissima morte del Re Carlo II. su ettacolo insieme, e spettatore di varie mondane vicende, le quali ultimo lo condussero ad un inselice, e lagrimevol fine. Di lui, ne i rammentati, ci restano a noi altri monumenti, che si leguo nel V. tomo delle nostre prammatiche, secondo l'ultima editate del 1715.

## CAP. IV.

Morte del Re CARLO II.: leggi, che ci lasciò: e ciò che a not avvenne dopo sì grave, ed inestimabil perdita.

\* I Franzesi per la disperata salute del Re Carlo, sempre più inwistendo nella corte di Spagna presso que grandi, e sopra ogni altro presso del Cardinal Portocarrero Arcivescovo di Toledo, che Sopra quel Re s'avea acquistato grand' opinione di probità, e di Prudenza, perchè, mancando senza prole, dichiarasse per successore ne'snoi Regni Filippo, secondo figliuolo del Delfino, esageravano non meno i diritti sopra quella monarchia del Delfino per le ragioni della Regina Maria Teresa d'Austria sua madre, e sorella primogenita del Re Carlo, che il loro proprio interesse. Sin dalla guerra mossa per la successione del Brabante, essi s'erano sforzati d'ablattere la di lei rinunzia stabilita con giuramento, e con ogni maggior fermezza, e solennità; e sin d'allora aveano pubblicato un libro contenente 74. ragioni, per provar la nullità della medesima. Ma essendosi in quell'occasione per contrario, con forti, e vigorose scritture fatto vedere, quanto quelle fossero deboli, e vane: essi aggiungevan ora, che molte di quelle risposte non potevano adattarsi al caso occorso, dove non già la renunziante, che trovavasi defunta, aspirava alla successione, ma il di lei figliuolo, al quale non si poteva per colei recar pregiudizio, venendo secondo le leggi chiamato alla successione per propria persona, ed al quale non poteva far ostacolo qualunque renunzia, che da' suoi maggiori si trovasse fatta. Ma non per ciò uscivano d'impaccio; poichè oltre alle pressanti, ed ampissime clausole, che in quelle rinunzie s'erano apposte, appunto per render vano quest'asilo: non si dovean tali renunzie regolare secondo le volgari conclusioni de'nostri dottori, ma da fini più alti, e sovrani, che s'ebbero, quando quelle si fecero: li quali furono la perpetua separazione di queste due monarchie; ed affinche per qualunque accidente queste due corone

non potessero mai congiungersi sopra un sol capo. Per iscam quest'altro ostacolo, i Franzesi proposero, che tal dichiarai dovesse farsi, non già in persona del Delfino, ma del Duca d'as sno figliuolo, al quale egli avrebbe cedute le sue ragioni. In a guisa s' evitava l'unione : e mancava il fine, per cui s'eras, rinunzie ricercate. Ma questo concerto, fra di essi cotanto ideato, ed aggiustato, non poteva togliere la ragione già acqui all'Imperador Leopoldo, ed a'suoi figliuoli in vigor de'testas de'Re di Spagna, e delle rinunzie, al quale, oltre di non o il fine della sempre abborrita unione, ben egli con cedere le ragioni all'Arciduca Carlo suo secondo figliuolo, avrebbe and avuto più spedito modo di farlo; oltre che s'assumeva da Fr zesi per certo quel, ch'era in quistione; poiche quest'appusta negava, che al Delfino, per l'incompatibilità delle due corone. fosse potuto acquistar giammai ragione alcuna, e per consegne niente aveva che rinunziare al Duca d'Angiò suo figlinolo. Ciò. dunque principalmente spinse gli Spagnuoli ad indurre quel l con sommo suo rincrescimento. a dichiarar per successore il Di d'Angiò, su il timore, che sacendosi altrimente, sarebbe ven ad affetto il cotanto abborrito partaggio. Ponevano avanti gli 🗪 chi di quel piissimo Re le ruine e le calamità, che avrebbe dovuto inevitabilmente soffrire tanti suoi fedeli, ed amati popoli, e che la sua pietà non avrebbe permesso d'esporgl: a tanti dissa, e pericoli. Ricordanvangli la grandezza, e generosità della nazione Spagnuola, la quale sarebbe stata altamente percossa, ed al niente ridotta, se l'avesse lasciata esposta, facendo altrimente, agli oltres d'un Re cotanto formidabile, e potente. Ma sopra ogni akro raccomandavano l'unione della sua monarchia, la quale ingrandiu con tanta gloria da'suoi predecessori, e ridotta in un'ampiezza, che non avea la simile il mondo, non dovea esporla ad esser così mi seramente lacerata, e divisa in pezzi, sicche nelle future età d questa gran macchina appena ne rimanessero le ceneri. Ricorda vangli, che il savio Re Ferdinando il cattolico, ancorchè aven potuto iunalzare al trono, almeno de' Regni propri, e da lui acqui stati colle forze d'Aragona, uno del suo casato, volle nondiment chiamare alla successione di tutti Carlo d'Austria Fiamingo; perchi ben con conosceva, che nella persona di quel potentissimo Principe, e per quel ch'era, e per quel che dovea essere, potense que' Regni mantenersi uniti. formando una ben ampia monarchia, la quale avrebbe potuto lungamente durare, e non dissolversi con iscadimento della sua gloria, e dell'inclita nazione Spagnuola.

Espugnato per tanto il Re ne'principi d'ottobre per queste insinuazioni suggeritegli, fra gli altri, con vigore dal Cardinal Portocarrero, aggravatosi il male, disperano i medici della sua salute; e postosi nella fine di quel mese in agonia, spirò il primo di novembre giorno di lunedì, di quest'anno 1700. Il martedì fu imbalsamato il suo cadavere, ed il mercoledì fu esposto nel regal palagio in quella pedesima stanza dove nacque. Assisterono molti religiosi in una gran da per li suffragi, dove in molti altari ivi eretti suron celebiati i crificj insino al venerdi, nel qual giorno furono celebrate tre esse soleuni nelle tre cappelle regali, e da poi una pontificale All'assistenza di tutt' i grandi. Lu da poi levato il cadavere, e porto nell'Escuriale, accompagnato da tutt' i grandi, da quelli della gal casa, e dalle quattro religioni mendicanti: dove se gli diede poltura con quelle solenuità, che convenivano ad un così grande, amato Re. Fu seppellito nell'istesso giorno, e nell'istessa ora, o veniva a compire 39. anni di sua vita. Cominciò egli a regnare 6. di novembre dell'anno 1675, nel qual di finì i quattordici anni Ella sua età, e la reggenza della Regina madre, e della giunta. Nel 1679. a' 30. d'agosto prese per moglie Maria Luisa di Borbone, e Mei morta a' 12. di sebbrajo del 1689, prese nell'anno seguente Urianna di Neoburg: di niuna delle quali lasciò prole. Fra le sue trà surono ammirabili la pietà, e la religione: giammai se n'intese trola alcuna ingiuriosa: aveva una somma applicazione al dispaccio, rivandosi sovente dell' ore del divertimento, per non mancare alla edizione di quello: nè mai risolveva cosa, seuza che precedesse il asiglio de' suoi ministri, ed eseguiva i loro dettami con tanta esatcan, che anche le cose, ch'egli ardentemente desiderava, s'asteneva farle, e sovente ne ordinava di molte, anche contro il proprio atimento sempre che così gli era da'suoi ministri consigliato, natando, che in cotal guisa operando, non avea di che render conto Dio dell'amministrazione de'suoi Regni. Fu sommamente divoto di stra Signora degli Angeli, ed obbe speciale, e costante venerazione santissimo sagramento dell'Eucaristia, tal che non mancava d'astere all'esposizioni delle quaranta ore circolari.

Lasciò pure a noi questo piissimo Principe alcune sue leggi; e nel 75. primo anno del suo regnare dopo la reggenza, ne stabili una, lla quale comandò, che gli ufficj, senza il suo regale assenso, non tessero ne obbligarsi, ne vendersi, e conceduti in burgensatico, m si stendesse più oltre la concessione, che insino al quarto grado: mando ancora, che dagl'inquisiti, prima che fossero convinti per i, non potesse esigersi cos'alcuna di giornate, o d'altro, ma aspetrai la loro condanna: prescrisse i modi, e le norme intorno alla bbrica, e lavori di seta, d'argento, e d'oro, per toglier le frodi, quali, come si disse surono pubblicate dal Marchese del Carpio in mpo del suo governo; e diede varj altri provvedimenti, che sono ditati nella cronologia prefissa al primo tomo delle nostre pramtiche, secondo l'ultima edizione.

Concede pure questo clementissimo Re alla nostra città, e Regno di privilegi, e grazie, così quelle cercate iu tempo dell'ambasceria don Ettorre Capecelatro, che ancorche domandate vivente il Re lippo IV. ebbero compimento nell'anno 1666, dopo la sua morte; me quelle domandate da don Luigi Poderico, e da don Francesco racciolo Marchese di Grottola ambasciadori invisti alla corte; ed

altre, che si leggono nel secondo volume de' privilegj, e capitoli

impresso ultimamente nel trascorso anno 1719.

Giunse in Napoli la funesta novella della morte del Re Carlo II. a' 20 di novembre di quest'anno 1700, e nell'istesso tempo l'avvise d'aver egli dichiarato per suo successore in tutt' i Regni della monar-, chia di Spagna Filippo Duca d'Angiò; ed il Duca di Medina Codi per maggiormente accreditarne la fama, fece tosto imprimere, e : pubblicare due clausole, che diceansi essere estratte dal testamento del defunto Re, in una delle quali dichiaravasi la successione pella persona del Duca d'Angio, e nell'altra s'esprimeva la giunta del j governo, ch' egli avea eretta sin tanto, che il successore non si fosse portato in Ispagna, capo della quale si faceva la Regime, vedova, e li governatori erano il presidente, o governatore del consiglio di Castiglia, il vicecancelliere, o presidente d'Aragosa, l'Arcivescovo di Toledo, l'inquisitor generale, un grande, ed un consigliere di stato. Accompagnò il Medina quelle clausole consi una lettera scrittagli dalla Regina, e governatori suddetti, per la quale se gl'imponeva, ch'eseguisse ciò che quelle ordinavano, e eiò che in simili casi solevasi praticare. I popoli attoniti, e sor-presi a tanta novità, commossi dal dolore per la morte d'un Principe cotanto pio, e religioso, piansero la comune sciagura per tanta perdita; ed il Medina, imitando l'esempio degli altri Regni di Spagna. sece eseguire il comando, tal che senza commozione. o scompiglio alcuno fu da noi riconosciuto quel Principe, che la Spagna ci aveva dato.

"(Îl testamento del Re Carlo II. contenente LIX clausole, fra le quali le 14 e 15 contengono la successione dichiarata per Filippo d'Angiò leggesi impresso in più raccolte, e scrittori: presso Cassadoro Tucelio in actis publicis tom. V. c. 5. pag. 299. presso Fabri Staats-Cantzeller. tom. V. p. 135. nella vita di Carlo III. part. 1.

p. 95. e nelle Mem. de la guerre, tom. 2. p. 253. \* )\*

Ferirono questi inaspettati avvenimenti altamente l'animo, non meno dell'Imperador Leopoldo † per lo gran torto, che pareagli

\* Addizione dell' Autore.

<sup>† (</sup>L'Imperador Leopoldo, oltre dell'altre proteste prima fatte contre il testamento di Carlo II. che sono rapportate da Tucelro p. 314. particolarmente di questi attentati succeduti in Napoli: con pubblico manifeste dettato in lingua italiana, protestossene, il qual fu da lui firmato in Vienna li 5. di febbrajo del 1702. ed anche dall'Arciduca Carlo a 7. del suddetto mese, nel quale davasi animo, e coraggio a' Napoletani di non acconsentire alla parte de' Francesi, ma d'esser forti, e costanti nella fedeltà sempre avuta verso la casa Austriaca, perch'egli l'avrebbe mantenuti negli stessi posti, ed onori, e conservati ne' privilegj, e prerogative concedutegli da' Re predecessori. Parimente que' del partito Austriaco dieder fuori nel mese d'aprile dell' istesso anno un altre manifesto dettato in idioma francese, nel quale si protestano di tutti gli atti del Duca d'Angio, che succedevano nel Regno in pregiudicio delle ragioni dell' Arciduca Carlo da loro destinato per Re di Napoli, al quale avrebbero serbata fede ed ogni ossequio e

ssersi fatto alle sue ragioni, in manifestamento delle quali fu dato : poi alle stampe nel 1703. il libro intitolato: Désense du droit de la ncison d'Autriche à la succession d'Espagne \*; che degli altri leincipi concorsi nel meditato partaggio, i quali tenendosi delusi bile arti del Re Franzese, e mal sicuri, se permettessero, che tanta mtenza, e tanti Regni s'unissero nella casa di Francia; e consideado, che tutto il timore della Spagna era di non vedere la sua nouarchia divisa, fu risoluto d'impiegare tutte le loro forze, per metter in quel trono Carlo Arciduca d'Austria, figliuolo secondomito di Leopoldo, al quale perciò, non meno il padre, che il fraallo cederono le loro ragioni \*\*: sicchè fu egli dichiarato Re di regna . e spinto a condursi in que'Regni per discacciar l'emulo lla sede. Gli Olandesi si dichiararono per l'Arciduca : il Re d'In-ilaerra, quel di Portogallo, e poi il Duca di Savoja s'unirono Ill Imperadore, e fecero fra di loro lega per togliere dal possesso agli Stati di Spagna Filippo e riporvi l'Arciduca Carlo. Fu ciò mione d'una sanguinosa, e crudel guerra, fra gli alleati, e la rancia, la quale su dichiarata l'anno 1701. Ed essendo da poi perto il Principe d'Orange dichiarato Re d'Inghilterra, sotto il ome di Guglielmo III. ch' era entrato in quell'alleanza: la Regina lana Stuarda secondogenita di Giacomo II che successe in quel Reme, non pur confermò l'alleanza, ma con impegno maggiore impiego le forze del suo Regno per mettere nel trono di Spagna il . Le carlo. Le sue flotte ve lo condussero: Gatalogna fu presa, ed in Ircellona il nuovo Re collocò la sua sede regis; il qual poi costrinse Filippo, colle forze imperiali, ed Inglesi a lasciar la città di Madrid: en la battaglia di Almanza guadagnata da' Franzesi il di 25. d'aprile dell'anno 1707 non frastornava il bel disegno, la Spagna sarebbe passata interamente sotto il suo dominio. Non potè avere l'Impendor Leopoldo il piacere di veder così bene impiegate le sue armi, ed esser secondati i suoi voti da sì prosperi successi: era egli già morto, ed in suo luogo eletto nel 1705. Giuseppe I. suo figliuolo.

Ma non meno in Fiandra, che in Italia ebbero a questi tempi, le gloriose armi Imperiali felici avvenimenti. Non pur si tolse l'assedio a Turino, ma in un tratto fu occupato lo stato di Milano, Mantova, e l'altre piazze della Lombardia; tal che i Franzesi suron costretti

lealtà. Questi due manifesti furono impressi da Lunig, e si leggono nel tem. 2. pag. 1406. e pag. 1408. \*)

" ( Cassandro Tucelio fra gli atti pubblici, al tomo 1. cap. 5. raccelse altre scritture uscite a favor della casa d' Austria, delle quali Struvio Syntag.

Hist. Germ. diss. 37. S. 101. fa lungo catalogo. )

\*\* ( L' istromento di questa cessione stipulato a Vienna a' 12. di settembre dell'anno 1703. nel quale l'Imperador Leopoldo, ed il Re Giuseppe cederono le ragioni ad essi appartenenti sopra la monarchia di Spagna all'Arciduca Carlo presente ed accettante, fu impresso da Lunig nel tom. 1. cod. dipl. Ital. pag. 2331.)

<sup>.</sup> Addizione dell' Autore.

abbandonar l'Italia, e ritirarsi colle loro truppe in Francia. Aven i Franzesi per soccorrer il Milanese lasciato vuoto il nostro Regi di loro truppe; onde s'ebbe opportunità di tentarne l' imper con selicissimo successo. Per la natural affezione di quest = pop all'augustissima casa d'Austria, bastò al Conte Dann con distaccamento dell'esercito Imperiale, che l'Imperador Gang teneva in Lombardia, entrare, senza esservi chi gli sacesse sisione, nel Regno, ed a' 7. di luglio di quest' anno 1707 cemente impossessarsi, in nome del Re Carlo, della città di poli, gli eletti della quale corsero insino ad Aversa a present le chiavi. L' esempio della metropoli su tosto imitato dalle città del Regno: i castelli tutti si resero alle vittoriose inse Pescara parimente fu resa: sola Gaeta, dove eransi ritiraci Spagnuoli, sece resistenza; ma in men di tre mesi, dopo 🕨 assedio, fu presa per assalto, e saccheggiata. In breve con versal giubilo, e contento furono ricevute le Imperiali amai ; senza commozione, senza scompiglio, e senza que disordini, e sogliono cagionare le mutazioni di nuovi dominj, il Regno te pacatamente, ed in somma tranquillità passò sotto il domidel Re Carlo, che teneva allora collocata la sua sede regia 🗷 Barcelloua.

Rarono ritenute le medesime leggi, i medesimi magistrati (se mutandosi le persone di coloro, ch' eranvi dal suo emolo fe que' sette anni stati esaltati) li medesimi stili nelle segretari all'uso di Spagna, ed i medesimi istituti. Gli Spagnuoli, che vollero rimanere, furono mantenuti ne'loro posti: furono ne'tri bunali conservate le alternative, ch' essi godevano nelle toghe: in breve, toltone i Vicerè di nazion Tedesca, e gli ufficiali militari, che aveano il comando delle loro truppe, in niente fu alternata le

polizia del Regno.

Ricevette però non picciol vantaggio dall'aver fatto ritorno sotte il dominio di questa augustissima famiglia, per le tante concessioni, e privilegi, che a larga mano, sopra tutti gli altri Re suoi predecessori, gli furon conceduti da un si grato, ed indulgentissimo Principe. Egli mosso dalla fedeltà e prontezza mostrata in questa occasione, concedette alla città, e Regno nuove grazie, é tutte considerabilissime, e quel ch'è più, la pronta esecuzione dell'antiche. Onorò la città, ed i suoi eletti con nuovi, e più speciosi titoli Preferi i suoi nazionali nelle cariche, benefizi, e negli uffizi, escludendone i forestieri. Con più sue regali cedole stabilì l'importante diritto dell'exequatur regium in tutte le bolle, brevi, ed altre provisioni, che ci vengono di Roma: vietò rigorosamente l'alienazione de' sondi delle entrate regali: sterminò affatto ogni vestigio d'inquisizione: con suoi regalt editti comandò, che in tutt'i benefici, Vescovadi, Arcivescovadi, ed litre prelature del Regno ne fossero affatto esclusi i forestieri, nè che iu lor beneficio sopra quelli possano imporsi peusioni, o altre gravezze: confermò tutti i pri-

Milegi, e grazie concedute al Baronaggio, ed al Regno da' Re. predecessori: tolse la ruota del cedulario: volle, che contro = I são fisco militasse la prescrizion centenaria, anche nelle regagrandite altre sue ragioni fiscali; 🗠 🚾 la succession feudale a favor de' Baroni per tutto il quinto Ne dee riputarsi picciol giovamento quello, che si ritrae venire ora il nostro Reguo compreso nelle tregue, che si fanno Imperio col Turco: e dal commercio al quale egli è inteso Laprire colla Germania ne'nostri porti, con scale franche; cio, de dagli Spagnuoli non era da desiderare, non che da sperare. fine concede a noi tante altre rilevanti grazie, le quali non mine delli privilegi, e grazie, fatto imprimere nell'anno 1719. bila nostra città, perchè non meno si sappiano i suoi pregj, che munificenza d'un tanto Principe, de quali gli è piaciuto di profusamente arricchirla.

Intanto fu provveduto il nostro Re Carlo III. d'una non men wa, che avvenente Principessa per moglie, Elisabetta Cristina Molffembutel, la quale da'suoi stati, traversando la Germania, Il Italia, si condusse in Barcellona al suo sposo; nel qual tempo progressi delle sue armi in Ispagna, sotto la condotta del Conte. Staremberg, secero maravigliosi acquisti, penetrando co' suoi terciti insino a Madrid; e se il Duca di Vandome, al quale era Nato conferito il comando delle truppe di Spagna, non si fosse alorosamente opposto all' esercito nostro, costringendolo a ritirarsi in Catalogna, la guerra di Spagna sarebbe allora gloriosamente finita Gli Olandesi, e gl'Inglesi dall'altra parte aveano interamente rotti i Franzesi in Fiandra nella battaglia, che lor diedero vicino ad Oudenarde sopra la Schelda, la quale portò in conseguenza la presa di Lilla, e di Gant, e poi l'anno seguente quella di Tournai, e di Mons; tal che costrinsero Lodovico XIV. a far proposizioni di pace, le quali ancor che fossero svantaggiose alla Francia, nelle conferenze, che si secero in Gertruidem-berg fra i plenipotenziari della Francia, dell' Inghilterra, e dell'Olanda, non furono accettate.

Ma la morte accaduta in quest'anno 1711. a' 17. d'aprile dell'Imperador Giuseppe, in ctà di 32. anni, otto mesi, e ventitrè giorni, senza lasciar di sè prole maschile, ruppe tutti i disegni, e fece mutar sembiante allo stato delle cose. Tutti i Principi d'Alemagna richiamavano il nostro Re all' Imperio, tal che, stando egli in Barcellona, fu dal comun lor consenso in Francsort eletto Imperadore, e Carlo VI. sempre Augusto Imperador Romano fu universalmente acclamato. Gli convenne perciò, lasciando la Regina Elisabetta in Barcellona al governo di Catalogna, di ritornare in Alemagna, e prender il possesso dell'Imperio. Ed intanto il Re di Francia, profittandosi di tal mutazione, e più per aver ridotta la Regina Anna d'Inghilterra con vari negoziati, e lusinghe a'suoi voleri, promosse con maggior

E City

rite

ealore nuovi trattati di pace. Indusse da principio quella Regina ad acconsentire ad una sospension d'armi fra la Francia, e l'Inghilterra, tal che fece ella ritirare le sue truppe, che avea in Fiandra, dall'esercito degli Olandesi: il qual essendo divenuto più debole a cagion di questa ritirata, fu assalito dall'esercito Franzese guidate dal Maresciallo di Villars, e stretto si vivamente a Denain, che dope una considerabil perdita, i Franzesi s'impadronirono del campo nemico, presero poi S. Amando, e Marchienna, fecero levar l'assedie da Landrecì, e costrinsero la città di Dovay, e quella di Quesnoy alla resa.

Questi vantaggi costr nsero gli alleati ad ascoltare le proposizioni di pace; onde furono nominati dall'una, e dall'altra parte i plenipotenziarj, i quali portatisi in Utrech (dopo essersi a' 14. marzo tra il nostro Imperadore, ed il Re di Francia, accordato un armistizio per Italia, e l'evacuazione della Catalogna, e di Majorica (a)) conchiusero la pace il di 11. del mese d'aprile dell'anno 1713. fra l'Inghilterra, l'Olanda, Portogallo, Savoja, Prussia, Francia, e Spagna. Fu tra di loro stabilito, che col mezzo della rinunzia fatta da Filippo alla corona di Francia, tanto per sè quanto per li suoi discendenti, e di quella del Duca di Berri, e del Duca d'Orleans alla corona di Spagna, a Filippo rimanessero le Spagne, e l'Indie. La Sicilia su data al Duca di Savoja, al quale anche su promessa la successione al regno di Spagoa, come pure a'suoi eredi, in caso venisse a mancare il ramo di Filippor Il Regno, di Napoli, ed il Ducato di Milano rimanesse al nostro Imperadore. Gli elettori di Baviera e di Colonia surono restituiti nel possesso de loro elettorati. La Regina Anna su riconosciuta Regina d'Inghilterra, e dope la di lei morte il Principe d'Annover, e suoi eredi. Che le artificazioni di Dunkerque dovessero demolirsi. Le piazze della Fiandra Spagnuola furono date in potere degli Olandesi, per essere restituite alla casa d'Austria; e Lilla, ed Aire surono restituite al Re di Francia.

Il nostro Imperadore non volle ratificar questo trattato per nos pregiudicar le sue ragioni sopra la Spagna, nè volle colla medesima trattar pace; per ciò ne su fatto un altro particolare tra lui e la Francia, in Rastadt il di 6. di marzo del seguente anno 1714. (b) col quale si consermarono le condizioni precedenti a riguardo di tutte le altre potenze, ma uon già di cedere le sue ragioni, e titoli sopra quella monarchia, da poterle quando che sia sperimentar coll'armi. Fur per tanto questi trattati di pace eseguiti con ogni sincerità (toltone la Spagna) sra tutte le potenze, che vi concorsero. Al Duca di Savoja su data la Sicilia; se bene avendo poi la Spagna voluto romper questo trattato, con tentar d'occu-

<sup>(</sup>a) Si legge nel 6. tomo delle nostre Pramm. De Armistitio, etc. tit. 1 (b) L'istromento di questa pace si legge nel tom. 6. delle nostre Pramm. De Pace inita cum Rege Gallor. tit. 1.

parle di nuovo per sè, questa mossa è stata cagione, che lo scambio, che poi se ne fece, sia riuscito in maggior vantaggio del nostro Monarca; poiche vindicata colle sue armi, dalle mani degli Spagnuoli, si diede al Duca di Savoja in iscambio della Sicilia l'isola di Sardegna, tal che la Sicilia rimane ora unita al nostro

Regno, come prima, sotto un medesimo Principe.

(Gli articoli accordati nel campo vicino a Palermo per l'evacuazione de' Spagnuoli dal Regno di Sicilia, e di Sardegna a' 6. maggio del 1720. tra il Conte di Merus per l'Imperadore, e tra il Aarchese di Lede general comandante degli Spagnuoli, si leggono presso Lunig (c), siccome gli articoli accordati da' medesimi nel campo suddetto a' 8. dello stesso mese, riguardanti l'evacuazione del Regno di Sardegna, si leggono presso lo stesso pag. 1435. Per esecuzione de' quali, usciti da quella gli Spagnuoli, ne presero il possesso le truppe Cesaree, ed in vigore dell'artic. II. della quadruplice alleanza, la maestà di Cesare per mezzo del Principe li Ottajano suo plenipotenziario costituito a questo atto, diede il possesso del Regno col titolo di Re al Duca di Savoja, il quale l'allora avanti deposto il titolo di Re di Sicilia, assunse quello di le di Sardegna.\*)

Fu evacuata la Catalogna, e l'Imperadrice Elisabetta ritornò ia llemagna, nell'imperial sede di Vienna, a ricongiungersi col suo ugusto marito, di cui già gravida, diede poi alla luce un Principe; na morte troppo acerba, crudele, ed inesorabile a noi presto cel

alse, lasciandoci in amari lutti, e pianti.

Fu per tanto per lo governo di questi Regni di Spagna, che rima
evano all'Imperador Carlo, eretto in Vienna un supremo consiglio,

mmposto non men di consiglieri di toga, che di stato, e nel quale

en v'hanno parte alcuna ministri Tedeschi. A questo dal nostro

legno si manda un reggente, come già prati avasi sotto il governo

degli Spagnuoli di mandarsi in Madrid. Si serbano per ciò i medesimi

situti, e le segreterie rimangono ancora all'uso di Spagna: in

quella lingua vengon dettate le regali cedole, ed i dispacci, ed i

ainistri Spagnuoli, che seguirono il nostro augustissimo Principo

nitengono in quel consiglio la lor parte, di cui ora è capo, e presi
lente l'Arcivescovo di Valenza, che sopra tutti gli altri è distinto

mella fedeltà, e zelo del servigio del suo Siguore.

Si credette, che per la competenza, e contrasto fra questi due Principi Carlo, e Filippo, ciascun de quali per se dimandava istantemente al Pontefice Clemente XI. l'investitura del Regno di Napoli, dovesse con tal opportunità cancellarsi quest'uso; poichè essendo stato sempre costante quel Pontefice a negarla all'Imperador Leopoldo, che giustamente la dimandava per l'Arciduca Carlo suo secondo figliuolo: ripugnava ancora (per ostentar neu-

<sup>(</sup>c) Tom. 3. pag. 1/10. Addizione dell' Autore.

tralità ) di darla al Re Lodovico di Francia, il quale, non mea che Leopoldo, istantemente la chiedea per lo Duca d'Angiò sao

nipote.

(Tutti gli atti, e pubbliche scritture uscite per l'occasione di questa investitura, che dimandavasi al Papa da Principi riveli, e le relazioni della ridicola presentazione, che da ciascuno si faceva del cavallo bianco, che non accettato si lasciava andar raminge e scapolo per Roma, furono unite, ed impresse da Cassandro Tucelio Tom. I. cap. 6. dove si leggono le allegazioni di Ulrico Obrecto, e le contrarie di Rolando de Duvinck \*.)

Per questa competenza in tutto il Pontificato di Clemente, che fu molto lungo, non si curò più da' competitori dimandarla, tal che si credea, che l'ultima investitura dovess' esser quella, che Carlo II. prese nell'anno 1666. dal Pontefice Alessandro VII. Per una consimile occasione si tolse l'investitura del Regnedi Sicilia; poichè negando sempre i Pontefici Romani di darla al Re Pietre d'Aragona, ed a'suoi successori Re Aragonesi, per non offendere Carlo I. d'Angiò, ed i suoi successori Re Angioini: gli Aragonesi da poi, riflettendo, che niente di male per ciò loro era avvenuto, ne più di ciò ch'essi aveano in quel Regno loro si dava, se non. un poco di carta con quattro parole scritte, siccome solea dire il Re Carlo III. di Durazzo al Pontesice Urbano VI. non si curarono più di cercarla; onde, siccome per certa usanza si trovava ivi introdotta, così per contrario uso rimase quella affatto abolita; tal che da poi nè il Re Alfonso I. d'Aragona, nè Ferdinando il cattolico. nè gli altri Re dell'augustissima casa Austriaca giammai la dimandarono, e rimase solo per lo Regno di Napoli.

Parimente i Pontesici Romani pur un tempo s'arrogarono la potestà di dar l'investitura del Regno di Sardegna, siccome in essetto Bonisacio VIII. la diede a Giacomo Re d'Aragona; ma poi que'Re non si sognarono più di cercarla (d). E ne'Regni d'Aragona medesima, e di Valenza pur pretesero lo stesso, siccome sece Martino IV. che privò di quelli Regni Pietro Re d'Aragona, e ne diede l'investitura a Carlo di Valois sigliuolo di Filippo Re di Francia. Ma sono ormai scorsi cinque secoli, che gl'istessi Romani Pontesici hanno lasciato tali pensieri, e tali pretensioni (e). Lo pretesero ancora nel Regno d'Inghilterra, siccome si praticò in tempo di Re Giovanni, il quale volle riceverne l'investisura, e l'incoronazione dal Papa, che vi mandò per tal essetto Pandosso Legato Apostolico ad incoronarlo (f). Ma da poi gli altri Re d'Inghilterra non si sognarono in conto veruno cercarne più investitura, nè su più praticata. Il medesimo tentarono nel Regno di

<sup>\*</sup> Addizione dell' Autore.

<sup>(</sup>d) Collen. Hist. lib. 5. (e) Paul. Emil. lib. 4.

<sup>(</sup>f) Biondo decad. 2. lib. 6. Polid. Vir. Histor. Angl. lib. 15.

ia a tempo d'Odoardo l che rifiutò il Regno alla Chiesa Ro
a. Ma gl'Inglesi niente di ciò curando, fecero sentire al Papa,
aon s'impacciasse con gli Scoti, ch'erano sudditi, e vassalli
le d'Inghilterra (g). Sono per ultimo note le intraprese dei
ani Pontefici sopra l'Imperio Romano Germanico, che veniva
oro connumerato tra' feudi della Chiesa Romana, e che per
osse della lor potestà eleggere gl'Imperadori. Ma da poi fu tolta
soggezione, ed ora la potestà d'eleggere è rimasa assolutamente
so i Principi elettori, con essersi anche tolta quella cerimonia
darsi a coronare in Roma per mano del Pontefice. Così secondo
pportunità, che si presentarono, telsero i savj Principi da'loro
ni queste soggezioni, le quali introdotte ne' tempi dell'ignoransiccome per abuso s'erano in quelli stabilite, così per contrario
furono abolite.

m tutto ciò essendo a' 19. marzo dell'anno 1721. morto Papa nente XI. in età di 72. anni, dopo un lungo Pontificato d'anni, men che ventuno, ed essendo stato eletto in suo luogo nel mese aggio del medesimo anno il Cardinal Conti col nome d'Innocen-XIII. che ora con somma lode di prudenza, e bontà regge la : Apostolica, non ha costui fatto passar un anno del suo Pontifi, ch'essendone stato richiesto dal nostro Imperadore (per fini: più alti, e prudenti, che a noi cotanto umili, e bassi, non lece gare) glie n'ha conceduta l'investitura, con avergliene in maggio passato anno 1722. spedita bolla, nella quale, non altramenta fece Lione X. coll'Imperador Carlo V. fu duopo dispensare alla e dell'antiche investiture, le quali proibivano a'Re di Napoli sere Imperadori, o Re di Romani, e s' intendevano decaduti Regno, accettando la corona Imperiale; siccome si è potuto re ne' precedenti libri di quest'istoria.

La bolla colla quale Lione X. dispensò l'Imperator Carlo V. juesta legge spedita a' 3. giugno dell'anno 1521, si legge presso

ig. tom. 2. pag. 1343. \*)

Il Cardinale Althann, che si trovava allora in Roma Legato Lesare, nel di 9. giugno del medesimo anno 1722. diede in le dell'Imperadore come Re di Napoli, il giuramento di fe- avanti una general congregazione di Cardinali, ed al tribudella Camera Papale, presenti li suoi protonotari, ricevendo Papa l'investitura. Da poi a' 28. del medesimo mese nella lia di S. Pietro, giorno da antichissimo tempo statuito a questa tazione, il Colonna, come gran Contestabile del Regno pre- di cavallo bianco, ed il solito censo, con solenne celebrità, an pompa, per render gli altrui trionfi più maestosi, e splen- La relazione di questa solenne funzione con le ristucchevoli monie usate, non si dimenticò Struvio inserirla nella giunta

<sup>(</sup>g) Wesmonasteriens, in Eduardo I. Addizione dell' Autore.

del suo corpus hist. Germ. tom. II. period. 10. sect. 13. de Ca.

rolo 17. §. 47. nella pag. 4112.

Ma il decorso del tempo, e gli avvenimenti dell'anno 1734. han satto chiaramente conoscere quanto a'nostri tempi riesca a' Re di Napoli inutile il cercare, ed ottenere tali vane investituse, e che queste celebrità e pompe di presentarsi ogni anno per tributo 1, censo di settemila ducati d'oro, ed il cavallo bianco, siano tutte. spese perdute, che si potrebbero impiegare a miglior uso. Che presitto ricavonne l'Imperadore Carlo II. di averla ottenuta da Innozenzio XIII.? se non quello di avere Clemente XII. successore, non già impedita, ma agevolata l'impresa all'Infante di Spagua don Carlo inviato dal Re Filippo V. suo padre ad occupar il Regno, e discacciarne il legittimo possessore. Niente gli valse l'investitura d' Innocenzio. Niente que giusti e legittimi titoli, che ne avea, non solo per le ragioni di succedere al Re Carlo II. ma in vigore di più istromenti di pace stipulati e firmati con giuramente fra l'Imperadore ed il Re Filippo, così nella pace stabilita in Vienna nell'anno 1725. in esecuzione della pace di Londra del 1718. e ratificata con tanti altri reiterati atti ne susseguenti tempi, come nelle altre convenzioni seguite prima, e dopo la pace di Siviglia, per le quali i Regni di Napoli, e di Sicilia per titolo di transazione irrevocabile si cedevano dal Re di Spagna perpetualmente all'Imperador Carlo; siccome questi all'incontro cedeva le sue pretensioni sopra tutta la Spagna, e l'Indie al Re Filippo. Non s'incontrerà certamente nelle istorie esempio più chiaro, e manisesto, che in un Principe alla legittimità del possesso siansi accoppiati tanti giusti, e validi titoli, quanto che a riguardo di questi due Regni all'Imperador Carlo. E pure il Vicario di Caisto. che dee zelar cotanto per la giustizia, che dee esclamare, increpare, maledire, ed opporsi agl'invasorj, tanto è lontano che abbia ciò fatto, che al contrario agevolò l'impresa, somministrò alle truppe nel passaggio ogni agio, ed abbondanza di vettovaglie, e di viveri, ed animava i popoli alla resa. Come colui, che si pretende padron diretto di questo Regno, riputandolo vero feudo della Sede, anzi della Camera Apostolica, e che i Re dopo esserne stati investiti siano veri suoi feudatari non si oppone all'invasore? e le leggi feuduli istesse esclumano, che di sua natura il feudo essendo da altrui invaso, porti seco l'indispensabil chbligo al padron diretto di disendere il sendatario, opporsi all'invasore, e far tutto ciò che possa per impedire l'invasione. A che dunque giovano oggi queste varie, ed inutili investiture. Almanco a tempi antichi gl'investiti erano sicuri, che i Pontefici si armavano a lor difesa e quando non potevano far altro scomunicavano gli aggressori, interdicevano i loro stati, e scagliavano anatemi terribili contro i fautori e tutti coloro che gli prestavan ajuto, e soccorso. Che non fecero li Pontefici Romani contro Re Picuo d Aragona, quando occupò il Regno di Sicilia, togliendolo al Re Carlo I. d' Angiò,

se n'avea avuta investitura da Papa Clemente IV. per sè e suoi iscendenti? che non secessori di Clemente morto Re listro contro Re Giacomo suo figliuolo, e contro Re Federico istello di Giacomo?

la tempo del famoso scisma, quando in Napoli si conoscevano resendo le fazioni, due Re e due Pontefici: ciascun Papa difendeva sostro l'altro il da lui investito; e si pugnava ferocemente fra di lero, come pro aris, et focis; ed i libri di quest' istoria civile sono pieni di contenzioni e brighe nate per occasioni simili.

Ma al presente i Papi riposatamente vogliono attendere il successo lelle armi, e tutti soccorrono al vincitore, e discacciano il vinto. Quando nel mese d'aprile dell'anno 1734. l'Infante don Carlo entrò ple sue truppe nel Regno, ed i Napoletani se gli resero; poiche iu mani non erano ancora passate le piazze di Gaeta, Capua, Pescaa, ed i castelli della Puglia e di Calabria; ed erano ancora nel legno milizie Alemanne: sopraggiunto il mese di giugno, dovendosi rella vigilia de SS. Apostoli Pictro, e Paolo pagar il censo, e preentar il cavallo bianco con la usata celebrità, e pompa: Clemente UI. escluse l'Infante, e ricevè dall'Imperadore, siccome per lo passto, il censo, e la ghinea; ma nel mese di giugno del seguente anno 735. essendosi già rese quelle piazze, e tutti i castelli all'Infante on Carlo, e dissipate le truppe Alemanne: allora la Corte di Roma utò stile, ed il Papa ricusò di ricevere nel di stabilito il censo, e la hinea dall'Imperadore, con tutto che dal Principe di Santa Croce estinato dal medesimo per suo ambasciador estraordinario a questo to, si sosse offerto di pagar il censo, e di presentar la ghinea; auzi Camera Apostolica non volle ammetterlo nè meno a farne deposi-; e ciò perchè il Papa gliel' avea proibito, dando fuori un suo motu oprio, col quale comandava de plenitude potestatis Pontificiae, e in quell'anno si fosse prolungata, e differita la presentazione, e gamento per il tempo, e tempi a nostro arbitrio, come sono le sue role, sicchè si prolungasse non solo il deposito, e pagamento delli scati 7000 d'oro, ma anche la solenne funzione del cavallo bian-, o sia ghinea. E quel ch'è da notare, nel motu proprio dichiara Papa tal ricognizione doverseli pel supremo, e diretto dominio, e noi, e questa Santa Sede abbiamo sopra il Regno dell'una, e ell' altra Sicilia : chiamandolo Regno nostro.

Ma merita assai maggiore ponderazione che si contrastava per parte sll'Imperadore la soggezione; ed in tutte le maniere d'un Regno el quale egli era assoluto signore, e vero Monarca, voleva esserne eudatario, e vassallo della Santa Sede; poichè il Cardinal Cienfuegos sinistro plenipotenziario dell'Imperadore nella Corte di Roma, aveulone avuta special commissione da Cesare per suo imperial dispaccio le' 18. giuguo, mandatogli per espresso, altamente a' 28. del sudletto mese protestò contro il motu proprio del Papa come manifestamente ingiurioso a sua Cesarea Maesta, e lesivo de' suoi diritti, e me quello, che andava a violare a dirittura la fede del patto

reciproco, che sempre esiste fra il padron diretto, ed il feudati soggiungendo, e riufacciando al Papa, che non ammettendosi-la sentazione della ghinea, ed il pagamento del censo nel giorno venuto senz' alcuna delle solite legittime cause, la Santità vi autorizza la ingiusta occupazione del feudo, mettendosi dalla ; dell'usurpatore, a cui è stata anche facilitata l'impresa, qui più tosto ragion voleva, che il feudatario fosse ajutato dal pad diretto nella difesa del feudo, Soggiunge in oltre che essendo l peradore l'unico legittimo feudatario investito dalla Santa Sed quantunque con la forza sia stato spogliato del feudo, ritiene sempre l'animo di ricuperarlo. Si protesta adunque col Papi suoi ministri camerali di nullità, e d'ingiustizia contro la sude dilazione, la quale, come sono le sue parole, espressamente, e Lalmente disapprovata da sua Maesta non possa, nè debba in lunque tempo, ed occasione allegarsi in suo danno, e pregiui de' suoi diritti; ma che anzi si debba riputare, e consideran reputi, e consideri sempre come voluta da Vostra Santità, sen euna delle solite legittime necessarie cause, e non ammessa, nè provata, ma bensì espressamente disapprovata, e rigettata da Maestà, la quale in effetto ha instato con tutto il vigore, e cessa d'insistere affinche si riceva il pagamento del censo, e la sentazione della ghinea al tempo prescritto, e convenuto nelle i stiture; protestandosi altresì, che affine di far conoscere, e m festare la nullità , e la ingiustizia di una tal dilazione . ed ins l'aggravio, e la violenza, che soffre sua Maestà come feuda della Santa Sede, si servirà di tutti i mezzi leciti, che dalla nati difesa, e dalle leggi si prescrivono, affine di preservare il su ritto legittimamente acquistato, e vindicare le sue ragioni.

Queste querele, e proteste firmate a' 29. giugno dal Card furono per mezzo di pubblico notaro presentate, e notificate a nistri camerali, i quali le riceverono colle solite clausole sciet in quantum; ma nell'istesso tempo ordinarono per lo creto: in omnibus esse servandum motum proprium Sanctisi

Chi crederebbe, che il fascino nelle menti umane possa giu a tanto, che ama e si contrasta la propria soggezione, e ser essendo assoluti e liberi? che nulla tutto ciò giovando per d ciar l'invasore, ma tutto il presidio essendo riposto nelle arn voglia profonder denaro in cose vane, ed inutili, e non più impiegarlo ad accrescer truppe, e milizie, che sono i più ef mezzi per vendicar i torti, e le offese? A ragione adunque pe besi esclamare:

<sup>\*</sup> Addizione dell'Autore.

#### CAP. V.

me della nostra giu risprudenza, e dell'altre discipline, che fiorirono fra noi nella fine del secolo XVII. insino a questi ultimi tempi.

I progressi, che la giurisprudenza, e le altre scienze secero fra noi l regno di Carlo II. sino al presente, furono veramente maravi-iesi. Eransi negli altri Regni d'Europa, e specialmente in Francia stabilite già, e ridotte nel più alto punto di perfezione sin dal incipio di questo secolo XVII. e nel suo decorso. Presso di noi rò più tardi si persezionarono, e ricevettero maggior politezza, candore. La nostra giurisprudenza per Francesco d' Andrea, e r quegli altri, che lo seguirono, prese, come si disse, miglior fora, e non men nelle cattedre, che nel soro si cominciarono ad inseuar le leggi con nuovi metodi, ed a disputar gli articoli legali seado i veri principi della nostra giurisprudenza, e secondo l'intertrazioni de' più eruditi giureconsulti. La filosofia, che sino a questi mpi era stata fra noi ristretta ne'chiostri, e ridotta o ad alcuné ttigliezze di logica, e di metafisica, o ad alcuni discorsi vani, ed știli, prese un nuovo lustro dallo studio delle scienze naturali, e un' infinità di nuovi scoprimenti, e dal buon metodo posto in use r trattarla. La medicina, profittandosi degli scoprimenti della fisi, e dell'uso di molti medicamenti ignoti agli antichi, si scopri non ito inutile per le malattie. Le mattematiche, e in specie l'algebra, cono spinte sino all'ultima astrazione col mezzo di metodi nuovi. accademie istituite fra noi, e composte in questi tempi di uomini signi, contribuirono non poco, per le lingue, per l'eloquenza, e r l'erudizione alla persezione delle scienze, ed all'avanzamento lla letteratura. Ridusse finalmente presso noi nell'ultimo punto persezione le discipline il commercio, che per mezzo de giorli de' letterati, s' introdusse fra noi con la Prancia, la Gerania, e l'Olanda; poichè col mezzo di questo gran numero di ornali, che da quelle Provincie escono, ognuno può aver noia de' libri, che s' imprimono in Europa, delle materie, che ntengono, e degli avvisi della repubblica letteraria. Ne' nostri tribunali, per quanto s'appartiene alla giurisprudenza, me si è veduto, Francesco d' Andrea su il primo, che l'adoperò condo i veri principi, e secondo le interpetrazioni di Cujacio, e egli altri eruditi, non men orando, che scrivendo; ed avendo egli r più anni esercitata fra noi l'avvocazione, ed acquistato quel ido, che il mondo sà, acquistò ancora molti imitatori; onde nel ostro foro cominciaron poi a distinguersi i meri forensi, da'veri iureconsulti. Creato poi egli dal Conte di S. Stefano giudice di Viaria, e per mezzo del medesimo tosto promosso dal Re Carlo II. al osto di consigliere, e poi d'avvocato fiscale della regia camera,

mon mancò, esercitando questa carica, nelle sue allegazioni, e sol egni altra in quella samosa disputazione seudale (a), d'accoppii insieme l'erudizione, l'istoria, e la vera giurisprudenza colle disput zioni sorensi Dopo tre anni di quest'esercizio, ottenne dal Re di sritorno nel sagro Consiglio; da dove poi, per le stravaganti sue i sermità, e per voler nel rimanente di sua vita vivere a sè medesim ed attendere più quietamente allo studio della filosofia, di cui erroltremodo invaghito, licenziossi, ed abbandonando la città, e tui i luoghi più frequentati, ritirossi nelle solitudini di Candela, pi ciola terra dello stato di Melsi. Quivi morì quest'incomparabile gi reconsulto, dopo alquanti giorni d'infermità, assistito dal govern tore di quello stato, e da più religiosi; ed a' 10. settembre dell'ani 1698, su le 21, ore rendè al suo Fattore l'immortal sua anima, e il giorno seguente da monsignor Spinelli Vescovo di Melsi gli furore

eclebrati nobili, e devoti funerali.

Dopo costui, chi più se gli avvicinasse nell'eloquenza, e nell'en dizione, e sostenesse nel foro l'arte del ben dire, e scrivere, fu samoso avvocato Serafino Biscardi. Ebbe ancor costui per compagn se non nell'eloquenza, nel sapere, e nell'erudizione, don Nicco Caravita, ed Amato Danio, e nella dottrina legale que' due pr sondi giureconsulti Pietro di Fusco, e Flavio Gurgo. Ve ne sur ancora degli altri, che sostennero ne' nostri tribunali la vera arte d dire, e del sapere, li quali durando ancor fra noi, e collocati n primi onori del magistrato, temerei offendere la lor modestia i favellandone; ma fra questi la gratitudine, e l'aver io il preg d'essere stato nel foro suo discepolo, non comportano, che taccia d'uno, che per giudicio universale è fuor d'ogni invidia e d'ogni emulazione. Questi è l'incomparabile Gaetano Argente il quale sin dalla sua tenera età, fornito della più recondita, e pe legrina erudizione, e consumato nello studio delle lingue, de l' istoria, e delle buone lettere, applicò i suoi rari talenti nes studi legali, dove per la penetrazione del suo divino ingegno, p la stupenda memoria, e per l'instancabile applicazione, riusci mondo di miracolo; tal che per la profondità del suo sapere, specialmente nella giurisprudenza, superò quanti giureconsulti f noi giammai fiorissero. Ed innalzato da poi a'supremi magistrati ed al sommo onore di Presidente del nostro sagro Consiglio, r lusse assai più luminosa la sua fama; poiche soprastando agli affa più gravi, e rilevanti dello stato, fece conoscere quanto in lui ne meno potessero le lettere, e le discipline, che la sapienza, e l'ari del governo.

Fu sostenuto da questi preclari ingegni il candor della nosti giurisprudenza nel foro; ma non mancarono ancora a questi temp altri nobili spiriti, che lo sostennero nell'Università de'nostri stud Erasi, come si disse, cominciato già in quest'Università ad insegnar

<sup>(</sup>a) Disputatio An Fratres in Feuda, etc. edit. ann. 1694.

ion maggior pulitezza di ciò che prima facevasi; ma non s'era senuto a quella persezione, colla quale insegnavasi nell'altre Unipersità, e particolasmente in quelle di Francia; ma posto, che she in quella il piede il famoso cattedratico Domenico Aulisio, 🛍 ridotta nell'ultimo punto di persezione. Egli per la sua varia, e profonda erudizione, e sopra tutto della Romana, e della Greca: per la perizia delle liugue, e per la sua somma, e minuta esatlezza, v'introdusse il vero metodo di spiegar le leggi. Fu ancora il primo per li suoi maravigliosi concorsi, a dar norma agli opponteri nelle cattedre, come, e con qual metodo dovessero quelli facsi, sì che non divagandosi fuori del testo, come si solca prima, in premesse ampliazioni, limitazioni, e corollarj, si venisse all'inserna sposizion di quello, ed a penetrarne i veri sensi, e con chiarezza poi, e nettezza, e proprietà di parole spiegargli. Fu quea'nomo ammirabile per la non men varia, che profonda perizia. rh'e possedeva in tutte le discipline. Egli fu non men prosondo nella vera giurisprudenza, come lo dimostrano le sue opere, che nelle mattematiche, nelle lingue, non men latina, e greca, che rell'altre orientali: nello studio delle lettere umane, ed in tutte le arti liberali. Grande antiquario, e sopra tutto vago dello studio dell'antiche medaglie, e degli altri monumenti dell'antichità. Imfondo nella filosofia, nella poetica, nell'arte oratoria; ed insine mpra la medicina avea fatti studj immensi, tal che avea composta 🖚 esatta, e peregrina istoria della medicina, che intendeva di dre alle stampe; ma per la sua natural tepidezza, sempre dublia, e vacillante, e non soddisfacendosi mai delle sue stesse fatithe, prevenuto da Daniele le Clerc, rimane ora fra gli altri suoi manoscritti che ci lasciò. L'opera delle scuole sagre, che fra breve ascirà alla luce del mondo, s'era pure da lui ridotta in punto di dusi alle stampe, ma per l'istessa cagione rimane ora alla dierezione del suo erede quando, e come vortà darla. Le opere sue legali, che si sono ora impresse, egli non l'avea dettate a questo ane, ma solo per insegnarle nelle cattedre a suoi scolari, ed avrebbe acritto a grande ingiuria del suo nome, se in sua vita taluno resse avuto quest'ardimento. Ma presso me, a cui egli, come uno de suoi più cari discepoli, raccomandò i suoi scritti, ha potuto ju il pubblico beneficio, che la privata sua ingiuria; poiche, sebbene egli per la natural sua modestia, e pel poco concetto, che avea delle cose sue istesse, sentisse si parcamente di queste sue fatiche, siamo sicuri, che per l'utilità , che apporteranno, il giudicio del mondo , mià molto diverso da quello del loro autore. Ha egli lasciate pure molte altre sue fatiche intorno alla poetica, all'arte oratoria, alla dourina, ed emendazione de' tempi, alle mattematiche, alla filosofia, 🗷 vari altri componimenti . ma tutti imperfetti , e pieni di cassature . e d'inestricabili postille : d'alcuna delle quali forse a miglior tempo, ed a maggior ozio, ne sarà partecipe la repubblica letteraria.

Per quest'eminente sua letteratura, vacata nell'anno 1695, per

la morte di don Felice Aquadia la cattedra primaria vespertina di l' jus civile, su con pienezza di voti a quella innalzato con solda ducati 1100. l'anno, la qual su da lui sostenuta con sommo spa dore, e gloria; tal che per lui l'Università de'nostri studi non el che invidiare a qualunque altra più illustre di Spagna, o di Franc ed in quella insegnò sino alla fine di gennajo del 1717. anno de sua morte. Ma se questa perdita su per noi grave, ed inestimabil niente però si scemò di pregio alla cattedra, ed alla nostra Univer tà; poiché ben tosto, espostasi quella a concorso, su con univer consentimento provveduta in persona d'un pari, ed insigne cattel tico don Niccolò Capasso, che ora degnamente la sostiene, il qui essendo stato il primo fra noi ad insegnare ne' nostri studi l'i canonico secondo i veri principi tratti da Concili, e da Padri, e soccorso dell'istoria ecclesiastica, e secondo l'interpetrazione de'1 culti, ed eruditi canonisti: siccome prima avea illustrata, e posta maggior splendore quella cattedra canonica, così ora da lui per sua eloquenza, dottrina legale, somma erudizione, e perizia & lingue, vien sostenuta la primaria civile, con non minor decore concorso di quello, ch' era in tempo del suo predecessore.

Furono ancora a questi tempi in migliore stato ridotte l'a cattedre di questa Università per le altre scienze, che quivi s'i gnano. Tommaso Cornelio, come fu detto, avea introdotta in Na la nuova filosofia, ed egli proccurò, che le opere di Renato Cartes quivi s'introducessero: ebbe egli in questi principi per c pagno Lionardo di Capua, medico, e filosofo ancor egli; c congiunti insieme cominciarono a promuovere le buone letter sopra tutto la filosofia, e la medicina. Poco da poi, alcuni di accorto ingegno, tratti dal loro esempio, si diedero anch'essi a qu nuova maniera di filosofare, e lasciando da parte tutto ciò, che n scuole fra'chiostri aveano appreso, si applicarono a questi nuovi st Trovarono costoro a questi tempi un potente protettore, don Ana Concubletto Marchese dell' Arena, il quale mosso dall'affetto an tissimo, ch'egli avea a si fatti studi, e punto anche da generosa vidia, che ove in altre parti d'Europa la buona filosofia trionsi solo in Napoli fosse negletta, e da pochi conosciuta, diedesi grande studio a proccurare, che coloro, che n'aveauo vaghezza qualche luogo s'unissero, dove con sottili ricerche, e speculaz si proccurasse spingere più avanti le cognizioni sopra questo getto. Eransi già prima, non meno in Parigi, che in Inghilt introdotte consimili accademie di scienze; onde ad imitazione quelle studiavasi l'Arena promuovere questa sua. Fu per te scelta la casa istessa del Marchese per luogo di quest'adunar alla quale s'ascrissero gli uomini più dotti di que'tempi. Fu d il nome all'accademia degl'investiganti, che per impresa avea un bracco, col motto Lucreziano: Vestigia lustrat (b).

(b) V. Lionard. di Capua Parer. ragion. 8.

I più insigni, che quivi s'arrolarono, e de' quali ne rimane a hei ascor memoria, furono oltre il Cornelio, ed il Capua, il cotande moi celebrato Camillo Pellegrino, il quale, sebbene in tutto como della sua vita avesse consumati i suoi giorni in studi dimi, cisè dell'istoria, e nelle ricerche delle nostre antichità; erasi i sella vecchiaja così ardentemente acceso de' nuovi ritrovamenti, matodi di questa novella filosofia, che accusava la sua grave k, che non gli permettesse porre ogni opera in questi studi; il nto presso noi rinomato Francesco d' Andrea, ed il suo fratello femaro; don Carlo Buragna, che restitui in Napoli l'italiana esis, e che alla gran perizia della geometria, e della fisica, acppiava una perfetta cognizione di tutte e tre le lingue; Giovam-mita Cappucci, profondo filosofo, ed adornato di molta letteram; Sebastiano Bartoli samoso medico di que' tempi, di cui il tro Vicerè don Pietrantonio d'Aragona ebbe tanta stima, e metto; Lucantonio Porzio gran filosofo, e medico, che in que-Idenanza vi recitò nobili, e profonde lezioni intorno al sorgimento liceri, e sopra altre sue filosofiche investigazioni (c). Vi s'ascris-🖚 2000ra i nobili Daniello Spinola, e don Michele Gentile; e dero pure aggregarvisi monsignor Caramuele Vescovo allora di pegna, ed il *padre Pietro Lizzardi* Gesuita, oltre tanti altri aciari spiriti, che furono tutti intesi colle loro gloriose fatiche resotere il durissimo giogo, che la filosofia de' chiostri avea posto pra la cervice de'nostri Napoletani.

Quest'adunanza, per la partenza del Marchese d'Arena da Napoli, e per la di lui morte non guari da poi seguita, si disciolse; m non per ciò i suoi accademici, chi insegnando nelle cattedre, chi scrivendo nobilissimi trattati, si trattennero di promuovere mesti studj; tal che in brevissimo tempo fecero notabilissimi prolosofia, che le altre buone lettere; e nella medicina, notomia, stanica, e nelle muttematiche, e specialmente nell'algebra introdusro nuovi metodi, e stesero molto le loro conoscenze. Quelli, che n ehber genio d'esporsi a'concorsi per ottener le cattedre, si gnalarono colle loro opere in diffondendo le novelle dottrine. onardo di Capoa si rese celebre per li suoi pareri, che diede le stampe. Gregorio Caloprese, ancor egli profondo filosofo, diede ggi ben chiari, quanto nella Cartesiana filosofia valesse, co'suoi dotti ritti; ed il somigliante secero tanti altri preclari, e nobili spiriti. Coloro, che aspirarono alle cattedre, non men colle opere, che edero alle stampe, che con insegnar ivi pubblicamante le scien innalzarono assai più la nostra Università degli studj; tal che. no meno per le leggi civili, e canoniche, che per le altre facoltà nivi insegnate con maggior pulitezza, e capdore, si vide ella orire a pari delle maggiori Università d'Europa. La cattedra della

<sup>(</sup>c) V. Niced. ad Biblioth, Toppi, p.g. 157.

medicina fiori sotto il celebre Luca Tozzi, samoso per le sue date alle stampe; la qual dopo la di lui morte, non pur i perdè di splendore, ma ne acquistò un maggiore, per vedersi c sua vece sostenuta da un più chiaro, e risplendente lume, quan qual'è il cotanto celebre Niccolò Cirillo. Quella della notomia anche occupata da Lucantonio Porzio, samoso ancor'egli in Europa per profondità di sapere, e per le insigni sue opere date stampe. Non men di queste surono l'altre di mattematica, e d quenza, sostenute, siccome ancor ora si sostegono da valenti pi sori Erasi în quest' Università, per le precedute sciagure, estis cattedra della lingua greca; ma nel governo del Marchese d Velez su nell'anno 1682. quella ristabilita (d); e quel, che acc a lei maggior splendore, su d'essersi provveduta in persona del : dote don Gregorio Messeri, gran maestro di tal lingua, e rip de'primi in tutta Italia: tal che quanto oggi si sà fra noi di q idioma, tutto si deve a questo insigne professore.

Nel medesimo anno la botanica su pure in Napoli maggiorn ristabilita, mercè la cura, che se ne prese don Francesco Filoma il quale eletto governatore dell'ospedale della Nunziata di Na sece per comune utilità a spese del medesimo, piantar un or semplici suori le porte della città nel luogo detto la montagnuol cui poi se ne prese il pensiere Tommaso Donzelli celebre mode'nostri tempi, che l'ordinò, ed arrichi di molte piante (e). P di lui Mario Schipano avea pure coltivati questi studi, che sure noi tramandati dal samoso Fabio Colonna, ed a'nostri tempi Gi Battista Guarnieri rinomato medico, e cattedratico vi avea auco ti notabili progressi.

Fu ancora a questi medesimi tempi restituita fra noi nel antico splendore la poesia italiana per Carlo Buragna, Pirro Stini, ed altri eccellenti poeti, che vi fierirono. Le altre buone let l'erudizione e le lingue fecero grandi progressi sotto il governo Duca di Medina Coeli, che le protesse non meno, che i professe quelle. Gli studi, che a noi vennero più tardi, furono quelli dell' ria Ecclesiastica, e della teologia dogmatica, li quali in Francia s no spinti sino all' ultimo punto di perfezione; ma applicatisi, ai che tardi, i nostri ingegni a quelli, alcuni vi riuscirono emim tal che introdotte fra noi tutte le buone discipline, fu restituit città, ed il Regno in quella politezza, e letteratura che ora cia vede.

<sup>(</sup>d) Letter. Memor. di Balif tom. 3. pag. 202. (e) Letter. Memor. loc. cit.

#### CAP. VI.

# Polizia ecclesiastica di questi ultimi tempi.

mtre durò il regno di Carlo II. nou fu veduto cangimento 10 in noi in ciò, che riguarda la polizia ecclesiastica; ma o da'suoi Vicerè Spagnuoli calcati i medesimi sentieri de'loro cessori. Due esemplarissimi Pontefici, che fra questo tempo o la Sede Apostolica, ridussero a più moderato stato le cose; anti dell'onor di Dio, attesero più alla riforma de' costumi Ecclesiastici, che a promuovere le pretensioni di quella Corte il temporal de' Principi. Innocenzio XI. per la bouta della ed innocenza de'costumi trasse a sè il rispetto, e la rivenon pur de' Principi Cattolici, ma eziandio de' pretesi sati. Fu tutto inteso ad estirpare gli abusi introdotti nell'ordine cale; condanno la rilasciatezza, e le perniciose dottrine, che o sparse uelle loro opere gli scandalosi casuisti: ripresse l'inm, ed audacia de' monaci, e pubblicò nell'anno 1680. una contro lo sgangherato modo di predicare introdotto da essi, li avvezzi alle sofisticherie delle loro scuole, ed ignoranti non dell'arte dell'eloquenza, che di tutt'altro: erano tutti intentine argutezze di parole, ad antisesi, ad allusioni, a metafore olte; ed applicavano anche a quest'uso i luoghi della Scrittura, Padri, stravolgendogli a lor modo. Innocenzio XII. come no-Napoletano amò la quiete del Regno, e si studiava di benelo. Per aver egli tenuta la Sede Arcivescovile di Napoli per s tempo, erangli noti gli abusi, e le corruttele dell'ordine eccleco, e sopra tutto l'estorsioni del tribunal della nunziatura, e de'suoi nessari per lo Regno, ed i crudeli spogli che si praticavano: talcommiserando lo stato calamitoso delle nostre Chiese, delibero Mere gli spogli delle Chiese, non comprese nella concordia, meficio delle Chiese stesse, con che dovesse impiegarsi tutto che si fosse trovato negli spogli in reparazione, ed ornamento selle, col consenso del futuro Vescovo, o Prelato, ed intervento rsona deputata dal capitolo, siccome stahili per sua bolla. E ede, che se i nostri Napoletani avessero insistito a dirittura con o Pontefice sopra la dimanda, che allora fecero a Carlo IL. rovvedersi i benefici a' nazionali, in esclusione degli esteri, l'avrebbero indotto a contentarsene. Tolse questo zelante Pon-: molti altri abusi introdotti nella Chiesa, ed emendò per to potè la Corte istessa di Roma. Aboli lo scandalo del tismo, e chiamò suoi nepoti i poveri, dando loro per shine il palagio Lateranense, magnificamente ristorato. Tolse ra la venalità de' chericati di camera, ed ordinò, che perl'avvenire le Chiese Parrocchiali non fossero aggravate di psioni. Stabilì una congregazione a parte sopra la riforma de Ecclesiastici, ed un'altra per la disciplina de'regolari; e con s bolla diminuì l'autorità de'Cardinali protettori di ordini religio Vietò a'preti di mettersi al servigio de'laici, moderò il lusso de'lo abiti, proibì agli Ecclesiastici di portar perrucca, e diede altri pro vedimenti, perchè la rilasciata lor disciplina alquanto si rialzas

Ma poco tempo durarono questi buoni regolamenti; poiche a pena lui morto, succeduto nel Pontificato Clemente XI. che avea mati tutti i suoi giorni tra'raggiri di quella Corte, ed era stato alleva colle di lei massime, si ritornò a'primieri disordini. Furono con varia, sforzate interpetrazioni rendute inutili le costituzioni di quel religia Pontefice: rinnovate le intraprese; e non vi fu Papa, che in un med simo tempo avesse prese tante brighe con vari Principi, quam costui. Egli ebbe contese col Duca di Savoja, colla Spagua, e cu l'Alemagna: tentò d'abolire la monarchia di Sicilia, ancorchè cu inutile successo; ed in fine di non far valere nel nostro Regao sovrani diritti de'nostri Principi; nè meno le concessioni istesse di

suo predecessore fatte al Reguo, ed alle nostre Chiese.

La bolla d'Innocenzio, che tolse alla Camera Apostolica gli spe gli delle nostre Chiese vacanti, fu con stiracchiate interpetrazi renduta vana, ed inutile; poichè su interpetrata di doversi eseguire quando il Vescovo, o Prelato muore dentro la sua Diocesi, non gi quando fuori di quella venisse a mancare. E quando il Prelato me riva in Diocesi, deludevasi pure la legge, poichè per la condizion di quella apposta di doversi impiegare gli spogli alle Chiese co consenso del futuro Vescovo, o Prelato, si operava in mauien che niun giovamento ne ricevevano le Chiese; imperocchè venend li Vescovi, e Prelati da Roma, così impoveriti da' dispendi soffen in quella Corte, per le spedizioni delle bolle, e per altre recogni zioni; ciò che trovava d'avanzo, non già si convertiva in reparzione, o ornamento delle Chiese, o sovvenimento de poveri, m a lor proprio uso, e beneficio, e per soddisfare i debiti contrat per la lor lunga dimora fatta in Roma; e se mai il capitolo e ciò si risentiva, il che rade volte accadeva, ciascun temendo d'in micarsi il suo superiore, tali ricorsi ad altro in fine mon servivane che a consumarsi il rimanente in Roma in lunghi, e dispendio litigj.

La bolla di Gregorio intorno all' immunità delle Chiese, ancorch non ricevuta nel Regno, si proccurava farla valere, anche ne' deliti più enormi, procedendosi a censure contro i ministri del Re, che vo levano punire i delinquenti: come cosa nuova era inteso l'exequa tur regiuni; e si prendeva con vigore la difesa dell' intraprese, c trascorsi de' Vescovi del Regno, che turbavano la regal giurisdi

zione.

Ma intanto essendosi questo Regno avventurosamente restituite sotto il dominio del nostro augustissimo Principe CARLO, che

a allora collocata la sua sede regia in Barcellona, furono sotto auspici non pur ripresse con vigore l'intraprese degli Eccleci, ma più fermamente stabiliti i regali diritti, e le preroe de'suoi sudditi, ed in termini così pressanti, e risoluti, che te le precedenti grazie concedute da' nostri Principi Aragonesi, astriaci a questa città, e Regno, non si legge una simile, premurosa espressione. Egli con più regali cedole spedite da llona, stabili fermamente la necessità del regio exequatur (a), tte le bolle, brevi, o altre provvisioni, che vengono da Roma. se gli stranieri da' beneficj, e comandò sequestrarsi le rendita nelli, che fossero provvisti a' medesimi (b). Abolì ogni vestigio uisizione, comandando che nelle cause appartenenti alla nounta Fede procedessero gli ordinari de' luoghi per via ordinaria, ne è la pratica negli altri delitti, e cause criminali ecclesia-(c). Ed assunto da poi al trono Imperiale serbò con tenore ate i medesimi sensi; anzi a' 6. d'agosto del 1713 alle pree della città, e Regno non pure fermamente escluse i foreda tutte le prelature. e benefici del Regno, comandando, che o conceduti a' suoi naturali, ma che con pari serietà, e viza avrebbe eziandio proccurato di far evitare le frodi degli eri, che si commettessero, o con riserbe di pensioni, o d'altro, o queste sue regali disposizioni: tal che fra noi si è introstile nel supremo collateral consiglio, che nel concedersi quatur regium alle provvisioni de'benefici provveduti da Roma ionali, affin d'evitarsi queste frodi, si appone la clausola: ptis pensionibus forsan impositis in beneficium exterorum. anto da'nostri maggiori si fosse travagliato, non men presso i ell'illustre casa d'Aragona, che Austriaca per ottenere un si inte beneficio, lo mostrano le tante preghiere, che si leggono iò date a que' Serenissimi Principi dalla nostra città, e Regno, questi tempi sotto il regno di Carlo II. pure nel 1692. dalla azion de'capitoli si leggono due appuntamenti, fatti nella loro iblea, di darne nuova memoria al Re; e su trascelto il dot-10 avvocato Pietro di Fusco, che ne dettasse la pregliera, n' esegui, e su presentata al Conte di S. Stefano allora Vi-Ma un tanto, e si segnalato favore era stato a noi dal cielo ato in quest'ultimi tempi, per doverci esser conceduto da un ugusto, magnanimo, e clementissimo Principe. pa Clemente secene di ciò gran romore, e condannava gli editti le, come offensivi dell'ecclesiastica libertà. Ma per mezzo di otte, e nobili scritture, dettate da giureconsulti gravissimi,

<sup>1)</sup> Priv. e Graz. di Carlo VI. tom. 2. pag. 229. 230.

b) Priv. loc. cit. et pag. 227. 228. et 233.

c) Privil. etc. loc. cit. pag. 232.

si sece conoscere, che quelli erano consormi, non meno alle leggi e costumanze dell'altre nazioni del mondo cattolico che a canoni stabiliti in più Concilj, a più costituzioni di Sommi Pontesici alla dottrina de'Padri della Chiesa, ed al comun sentimento de' più gravi, e rinomati teologi, e canonisti.

Furono sotto il regno del nostro augustissimo Monarca. ed Inperador CARLO VI. specialmente sotto il governo del Conte Dana nostro Vicerè, ripressi con vigore gli attentati degli ecclesiastici, le intraprese, ed i trascorsi da Vescovi: sostenute con fortezza le regali preminenze, corretti i Prelati con sequestri delle loro entrate, e con chiamate, e sovente i contumaci furono discacciati dal Regno. usandosi contro d'essi que'rimedj, che non meno le leggi, che l'antico uso del Regno permettono a' nostri Principi. Fu serbata l'immunità delle Chiese secondo il prescritto de canoni, non già secondo la bolla Gregoriana, che in tutte le occasioni non la fatta valere. Il regio exequatur su indispensabilmente, e con sommo rigore, ed oculatezza ricercato in qualunque provvisione, che venise da Roma Furono i Vescovi contenuti ne loro limiti, e tolti molti abusi, che s'erano introdotti nelle loro Diocesi. Le franchigie, e l'immunità degli Ecclesiastici suron mantenute secondo il prescritto de'canoni, e delle nostre leggi, e riparato alle frodi: tal che su ridotta la giustizia, e giurisdizione ecclesiastica al suo giusto punto, lasciandosi al sacerdozio, quel ch'è di Dio, ed all'Imperio, quel ch'è di Cesare. Nella qual opera non men gloriosa, che a Dio molto grata ed accetta, v'ebbe la maggior parte il zelantissine nostro presidente del sagro Consiglio Gaetano Argento, al quale avendo l'augustissimo nostro Monarca confidata la difesa della sua regal giurisdizione, la sostenne con non disugual dottrina, che vigne. Egli, che per lo suo profondo sapere ben sapeva distinguere i confini tra 'l Sacerdozio, e l'Imperio, impiegò tutta la sua vigilanza, perchè queste due potenze si contenessero ne loro limiti, e che l'una non intraprendesse sopra l'altra Egli fu il primo tra noi, che secondo i veri principj tratti da' sagri canoni, da Concilj, dalle sentenze de' Padri, e da' più prosondi, e gravi teologi, e canonisti, maneggiasse con decoro, e con somma non men dottrina, ch'erudizione queste contese giurisdizionali, nelle quali in breve tempo divenne consumatissimo, lasciandosi indietro tutti gli altri, che prima di lui aveano sostenuta questa carica. I cotanto presso noi famosi reggenti Villano, Revertera, de Ponte, e tanti altri, che si segnalarono nella giurisdizion regale, appo lui si dileguano: comparate le loro consulte, con le sue dottissime, ripiene della più scelta erudizione, arricchite di autorità. e delle più pellegrine notizie tratte non men dall'istoria ecclesiastica. da' Concili, da' Padri, e da' più eccellenti canonisti, che dalle nostre memorie, ed illustri esempi del nostro Regno istesso: tanto queste sopra quelle s' innalzano, quanto gli alti cipressi sopra gli umili, e bassi corbezzoli. Tal che se qualche

osa mancava, perchè questo Regno potesse gareggiare con quello di rancia. dove questi studi sono stati ridotti nell'ultimo punto di erfezione, per lui non abbiamo ora noi, nè anche in ciò, da portar-li invidia.

Furono ancora sotto il regno del nostro augustissimo Principe noderati gli abasi del tribunal della Nunziatura di Napoli; e come hrove su detto, per questa stessa cagione, sospeso il tribunal della abbrica. Informato il nostro Monarca degli spogli, e delle estorsioni, he si commettevano in questi tribunali, in gravissimo danno de'suoi assalli, con forte risoluzione ordinò nel 1717. che il Nunzio fra 24. re uscisse dal Regno: pervenne a noi il regal dispaccio nel mese l'ottobre del medesimo anno, che su tosto mandato in esecuzione; artì il Nunzio, si chiuse il suo palagio, e far parimente chiuse le orte al tribunal della fabbrica. Ne' 4. di giugno del seguente anno, limorando il nostro Imperadore a Luxemburg, spedì altro dispaccio, al quale ordino il sequestro delle rendite delle Chiese, e baefici acanti, comandando, che quelle s'impiegassero alla reparazione, ed rnamento delle stesse Chiese, ed al sovyenimento de'poveri. Ed 'di 8. ottobre dell'istesso anno 1718. ne spedi un altro diretto al Coute Daun Vicere, dove se gl'incaricava, che pienamente l'infornasse delle estorsioni, ed abusi di questi tribunali, ed il rimedio, the poteva darvisi. Il Vicerè esegul per mezzo del delegato della giunisdizione con molta esattezza l'imperial comando, dandogli pieno ngguaglio degli abusi di questi tribunali, e de' rimedi, che potevan idoperarsi. In tanto Papa Clemente per mezzo del suo Nunzio in Vienna, valendosi ancora dell'intercessione dell'Imperadrice Eleovora madre, proccurò mitigare l'animo del figliuolo: sicchè ridotto l'affare in trattati, gli fu accordato il ritorno del Nunzio, con facoltà sero limitate, proccurandosi torre al meglio, che si potesse, gli ibusi del suo tribunale. Fece a noi ritorno nel mese di giugno del reguente auno 1719. ma dal nostro collaterale gli su impedito l'in-gresso nella città per alcune difficoltà, che s'incontravano in dar l'exequatur al suo breve : tal che su duopo aspettare dalla corte nuovi tomandi; ed essendosi in Vienna spianate le difficoltà proposte, vennero nuovi ordini per la sua reintegrazione; onde nella fine di quell' anno 1719, su introdotto nella città, ed aperto il suo tribunae, ma quello della fabbrica rimase chiuso, e sospeso, come è al pre-

Cotanto s'ebbe a travagliare nel Pontificato di Clemente XI. per sostenere i regali diritti, e per sottrarre i sudditi del Re dalle sormese, e soperchierie degli Ecclesiastici. Ma indi a poco, morto Clemente, e succeduto il presente Pontefice Innocenzio XIII. fu tra il sacerdozio e l'Imperio posta una ben ferma, e tranquilla pace, e surono queste due potenze ridotte in una perfetta armonia, e corrispondenza. Imitando costui il gran Pontefice Innocenzio III. non men suo predecessore, che dell'istesso suo sangue, ed adempiendo, quel

che sotto di lui su stabilito in un canone dal Concilio Lateranense (ha esposti i suoi pacifici, e moderati sensi, che siccome e'brama i laici non usurpino le ragioni de'cherici, così vuole, che i classiano contenti di ciò che i canoni, le costituzioni apostoliche consuetudini approvate lor concedono; ma che sotto pretesto di libertà ecclesiastica non invadano le ragioni de'laici, e stendame lor giurisdizione con pregiudizio della regale; affinchè con giusta ben regolata distribuzione, si dia a Cesare quel ch'è di Cesare, el Dio, quel ch'è di Dio.

#### I. Monaci, e beni temporali.

I monaci a questi tempi, se ben caduti dall'opinione, che pris avevano di santità, e di dottrina, proseguivan pure a far progre negli acquisti di beni temporali : le rendite degli acquistati, i nuc legati, e donazioni, che si facevano alle lor Chiese, maggiormes gli providero di contanti, sicchè quando mancavano l'eredità, et legati, essi compravano i poderi, e nelle concorrenze, come più ( ferenti per la copia del danaro accumulato con questi mezzi, non s con sudori, e travagli, erano a tutti preseriti. Fu introdotto ance in quest'ultimi tempi, che non vi era testatore, che non lasciai alle lor Chiese cappellanie, con istabilirsi sondi copiosi, e fruttifi per celebrazione di messe, riponendo il presidio della salvezza del loro anima, uon già nello studio di tenerla monda dalla contagio del secolo, ed in proccurare in vita di sollevar le vedove, e gli o pressi; ma in fabbricar cappelle sontuose, moltiplicare i sagrifizj. far celebrar delle messe in tutti gli altari (a), E la maraviglia è, cl con tutto il lor discredito, e che i secolari ne parlassero con disprezz pure essi sono i padroni dello spirito del popolo, non altramente d si faccian coloro, i quali, stando sani, ancorchè disprezzino medici, riputandogli inutili alla cura delle malattie, si sottopor gono nondimeno poi ad essi con maggior soggezione degli altri, tai

tosto che lor vieue ogni piccolo malore.

Don Pietr' Antonio d'Aragona Vicerè favorì i loro acquisti, e a'suoi tempi, oltre dell'ospedale di S. Gennaro fuori le mura del città, ebbe compimento, e perfezione il famoso romitorio di su Orsola. Gli scalzi eremitani di S. Agostino aprirono, sotto il govert del Marchese de los Velez, una magnifica Chiesa col titoto di S. Niccol Tolentino. La morte di Gaspare Romer rinomato mercatante Fiammii go arricchì non pur lo spedale degl'incurabili, ma il monastei delle monache del Sagramento. Altri mercatanti forestieri no avendo a chi lascia re le loro ricchezze, fondarono nuovi monastei

<sup>(</sup>d) Conc. Later. sub. Inn. III. can. 42.

<sup>(</sup>a) V. Bossuet. Politic. lib. 7. par. 2. art. 4. propos. 11.

iviandovi monache loro compatriotte ad abitarvi. Si aggiunsero ansem l'eccessive doti, ed i vitalizj, che si costituiscone nell'entrare sk monache fanno ne'monasterj, a'quali dopo la lor morte le inimangono; e quando ne' primi tempi fu gran contrasto, se il wer tali doti fosse simonia, poi si ricevettero senza il minimo die Fu ancora introdotto, che i monaci istessi si riserbassero mi vitalizj, ed a questi ultimi tempi tal riserba è penetrata sino a mili delle religioni mendicanti; e poco lor resta d'avanzar quest'alto passo nell'entrare nei monasteri, cioè di farsi costituire anche prepri patrimoni. A questo fine, in quest'ultimi tempi non si sono edate più riforme d'antiche religioni, ma novelle congregazioni di mi: si sono scacciati i cappucci, e s'amano ora più le berrette. r menar una vita più agiata, senza coro, e senza quelle altre sogmioni, ed incomodi, che porta seco l'austero, e rigido cappuccio. Per tanti, e si innumerabili fonti sono derivate in noi si vaste, e usurate ricchezze degli ecclesiastici, le quali sono una evidente rione della nostra miseria. I pubblici pesi si soffrono da' secolari amente, e si rendono ora assai più insopportabili, perchè passando stinuamente i beni, che prima erano in poter de laici, in mano zli Ecclesiastici, viene a cadere tutto il peso, che prima era ripar-, sopra il rimanente, che resta sotto al dominio de'laici. Si fa ato da più esperti, e da coloro, che sanno lo stato del Regno, che le tre parti delle rendite, presso che due si trovano nelle mani gli Ecclesiastici, dalle quali non possono mai ritornare in potere laici, per le leggi strettissime fatte a lor beneficio, che l'impedimo. Altri comunemente affermano, che se il Regno si dividesse in que parti, si troverebbe, che gli Ecclesiastici ne hanno quattro le cinque; poich'essi hanno del suolo quasi la metà del tutto, e ra il rimanente, per li legati, ed altri doni consimili ne hanno altra, e mezza; poichè niun muore, senza che lasci qualche legato malche Chiesa, o convento. Oltre a ciò fra qualche tempo faranno re acquisto di tutto il rimanente, perchè abbondando di danari colti da legati, e dagli avanzi delle loro amplissime rendite, fanno continuo compre di stabili. Tal che gli riflessivi viaggianti foreri, che stupidi ammirano tante, e si sterminate ricchezze, e sra altri il prudente, e savio Burnet, presagirono, che se non vi pone alcun freno, siccome giungeranno a comprarsi l'intera città, n nel termine d'un secolo diverranno gli Ecclesiastici padroni di to il Regno.

Conobbero i nostri maggiori un così ruinoso disordine, e proccuono por freno a sì sterminati acquisti. Quando in nome della tà. Baroni, e Regno fu mandato il reggente Ettore Capecelatro Re Rilippo IV. fra l'altre grazie che si chiesero a quel Monarca, a fu perchè provvedesse, e dasse freno agli acquisti de' beni, e si facevano dagli Ecclesiastici nel Regno. E non essendovisi r la morte del Re Filippo data alcuna provvidenza, furono re-

plicate le suppliche al suo successore Carlo II. ma da questo Re. riontandosi ciò cosa di gran monrento, non se n'ottenne altro, d una promessa, di volervi poi più pesatamente provvedere (6). Il sotto il felicissimo governo del nostro augustissimo Monarca, im raggita la città, ed il Regno dalla sua magnanimità, e clemen porsegli nuove preghiere, nelle quali esprimendo le miserie, che cagionavano perciò al Regno, il danno non meno del regal eran che de' sudditi, gl' incontrastabili regali diritti, ch'egli avea di pet ciè comandare, e gli esempj degli altri Principi religiosissimi d ne loro Reami aveano con prudenti leggi ripremi tali acquisti istantemente lo pregarono, che lo stesso comandasse egli nel Rega di Napoli, in guisa, che gli Ecclesiastici per l'avvenire non pe tessero acquistare beni stabili nè per sè stessi, nè per mezzo d'altri persone, e che se per avventura per legato, o per altra qualunqui via lor pervenissero beni stabili, debbiano quelli veudere, e ca tentarsi del prezzo. Reggendo in quel tempo, per l'assenza del Mi da Barcellona la Regina Elisabetta, questa savissima Principessa mossa da queste suppliche, degnossi con suo regal dispaccio, spedito in Barcellona a' 19. marzo del 1711. \* premurosamente comes dare al Conte Carlo Borromeo allora nostro Vicerè, che inteso collateral consiglio, ed il tribunal della regia camera l'informant pienamente con suo parere di quanto occorreva sopra la dimanda fatta, affinche potesse sopra ciò prender quella risoluzione, che stimerà più giusta, e conveniente (c). In esecuzione di questa regal cedola, che esecutoriata dal regio collateral consiglio fu rimessi alla regia camera, su da questo tribunale, perciò che s'appartiene a lui, fatta la richiesta relazione, e rimane solamente ora, che lo stesse a'esegua dal consiglio collaterale: il quale intanto (ciò pendente) a'ricorsi della città, che invigila ad impedire qualunque novità, che frattanto si tentasse degli Ecclesiastici in far nuovi acquisti, suel ordinare, che con effetto si faccia la domandata relazione a sua Maestà Cesarea, e Cattolica, e frattanto, che non s'innovi cos'alcuna.

Non vi è da dubitare, che fra tanti, e sì segnalati benefici, de' quali ha il nostro augustissimo Principe ricolmo questo suo Regno, talchè sotto tanti, che lo dominarono non fu veduto mai in istate sì florido, e vigoroso. quanto ora, che riposa sotto il clementissimo suo impero, non s'abbia a sì giusta, e gloriosa opera da dare il suo fine, e compimento. E tanto più dobbiamo noi ora sicuramente spetarlo, quanto che fra gli altri suoi pregiati benefici, ha voluto

<sup>(</sup>b) Priv. c Graz. etc. di Carlo II. tom. 2. pag. 191.

O ( Da poi nel 1717. trasferita la corte di Vienna, la maestà dell'Imperetago alle nuove suppliche della città si degno con altro suo rescritto comandature: Placet J. C. C. M. ejusque curiae erit, ut Regni indomnitati providentur.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo III. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo II. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo II. tom. 2. pag. 191.

O ( D) Priv. c Graz. etc. di Carlo II. tom. 2. pag. 2

<sup>\*</sup> Addizione dell'Autore. Priv. e Gras. di Carlo VI. tom. 2. pag. 244.

questi oltimi di concederne un maggiore, di commettere il gotro di questo Regno al savissimo Cardinal Michele Federico
Althan, nostro Vicerè il quale emulando la gloria de' più rimati, e saggi suoi predecessori, fa, che alla cara, ed ornata
moria, che a noi è rimasa del giusto, e savio governo del Marcae del Carpio, si accoppi anche la sua; e che siccome pari sono
milecitudini, che e' tiene in governarci, pari le opere, e la sapiengiusto è, che pari ancora sia la sua gloria, e l'immortal suo.

FINE DEL TOMO VIII.

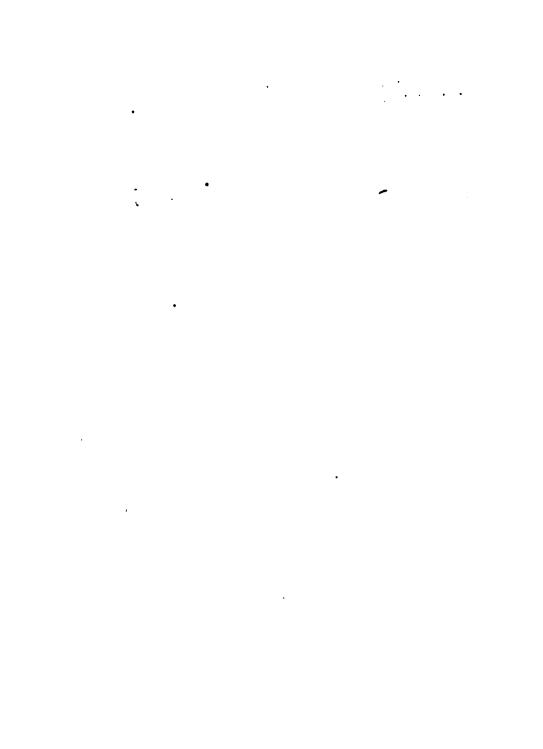

## AVVISO

A I

### LETTORI.

el rileggere l'indice, che era unito alle vecchie edizioni quest' istoria, l'editore ha dovuto riconoscervi una gran mntità d'omissioni, e non pochi errori; i personaggi più teressanti vi sono dimenticati affatto, o appena citati; le icende delle diverse provincie, che formano il regno di iapoli vi sono o taciute o appena accennate (1): cosicchè vest' indice è piuttosto un magro repertorio, che una lassificazione ragionata delle materie trattate nell'opera. aindi l'editore per rendere l'edizione più pregevole che per lui si poteva, ha fatto rifondere interamente quest' indice, procurando di riempire tutte le lacune che vi si trovavano, e di adempire allo scopo, per cui è destinato; di porre cioè sotto gli occhi del lettore tutti i personaggi importanti, dei quali si parla nell'istoria, e d'indicargli tutti i fatti, che sembrano più meritevoli di eccitare la sua Curiosità.

<sup>(1)</sup> Si tratta dell'istoria delle due Sicilie, e non v'era nell'indice reppure l'articolo: Sicilia!

# INDICE

## ABETICO E RAGIONATO DELLE COSE PIÙ IMPORTANTI CHE SON CONTENUTE IN QUEST' OPERA.

Il primo numero indica il volume, ed il secondo la pagina.

di monte Casino primo e del regno, II. 52. siede tutti gli abati nei concili, i. tiene il primo posto nei nenti tra i baroni, Il. 52. i giuramento di fedeltà all' atore, 11.53., suoi grandi egj; tiene eserciti . I. 405. monasteri cominciano fino esto secolo a scuotere il de' Vescovi, e a dimandare egi ed esenzioni, l. 329. sa del monastero di Conno esercita giurisdizione i preti, e porta mitra e rale come i Vescovi, II. 276. regione dell'impero Rosotto Augusto, I. 13. pro-1 sotto Adriano, I 28. e d'occidente sotto Valen-10 III, I 89 e 95. del regno oti sotto Teodorico, I 195. mperiod' oriente sotto Giu-II, I 286. e anche al tempo irlomagno, II. 1. divisa in provincie citra, e ultra; po-:he vi abitavano; sue città; ne del suo nome, IV. 107. mia di Roma fondata da mo, ingrandita da Alessandro Severo, I. 43. 44. frequentata dai giovani dell' Italia, delle Gallie, della Grecia e dell' Africa, I. 44. decaduta a tempo di Costantino, I. 76 ristabilita da Valentiniano il vecchio, I. 76. 1.7. 1.18 riordinata e provvista di buoni professori da Atalarico, I. 46. 230 frequentata anche a tempo di Teodorico, I. 46.

Accademia di Berito in oriente fondata prima del tempo di Domiziano, florida sotto Costante, Costanzo, Valente e Giustiniano, I. 47. 48.

Accademia di Costantinopoli stabilita da Teodosio; scienze che vi si professano; sua biblioteca, L 121. 122.

Costantino, I. 79. dell'im- Accademia di Bologna florida nel d'occidente sotto Valen- 1250, IV. 135.

Accademia degli studj di Napoli fondata dal re Federigo, IV. 16. suoi professori. IV. 17. 18. suoi privilegj, IV. 19. suo stato alla fine del 16.º secolo, 324 a 328.

Accademia di Napoli fondata dal Pontano: suoi accademici, VI, 125. 126.

Accademia degli investiganti in

Napoli, sua istituzione, VIII. 176. VII. 129. eccita le inquietudini dell'inquisizione di Roma, VII. 130. è soppressa VIII.

Accademia degli oziosi istituita in Napoli. VIII. 93 97 florida al tempo del conte di Lemos, VII. 351. suoi accademici rinomati, VII. 352. 3.

Accademie de' Sireni e degli ardenti nate e spente al tempo del vicerè Toledo, VII. 91. 92.

Acerenza metropoli per concessione del Pontefice Niccolò II. suoi suffraganei, II. 158.

Acquaviva (Andrea Matteo) duca d'Atri e di Teramo insigne nell'armi e n lle lettere; sue opere, VI 130, suoi discendenti illustri, VI 131.

Adalghiso fratello di Radelgario principe di Benevento gli succede nel principato, Il 69 fa arrestare l'imperator Lodovico, II. 72. lo libera II 73. ne ottiene il perdono II. 74

Adalghiso figlio di Desiderio ultimo re de'Longobardi e suo collega nel regno, I. 378. all'arrivo di Carlomagno in Italia si rifugia in Verona, indi si ritira per la via di mare a Costantinopoli presso l'imperator Leone II 22. I. 381 ottiene da Costantino suo successore un soccorso per ricuperare il regno, passa in Sicilia, indi in Calabria, combatte valorosamente, è vinto, fugge in Costantinopoli, vi passa oscuramente il resto della vita,

Adalualdo figlio d'Agilulfo re de' Longobardi gli succede nel regno, colla madre Teodelinda, Il 200. è avvelenato, impazza, è scacciato colla madre, ristabilito dall' esarca Isacio, muoi leno, I. 291.

Adelaide vedova di Lotaridi sposare Adelberto 1
Berengario; è presa in 1
racchiusa nel castello di
Il. 115. fugge, imploracorso d'Ottone re di G
lo sposa, va seco in Ale
II. 115.

Adelberto figlio di Beren d'Italia è vinto dall'im Ottone, e si rifugia in ( II + 16.

Adelferio castaldo d' Avellin aguati a Guaimaro prin Salerno, lo fa acciecare, lo costringe a ritirarsi in no, ristabilisce nel princ Benevento Radelchi, IL.

Ademaro succede a Laide principato di Capua per dell' imperatore Ottoni scacciato dai Capuani, ll Ademaro figlio di Pietro

del piccolo Sicone è a
Lodovico re d'Italia per
nare il principato di Sa
suo nome; dopo la su
ritiene il principato pe
sei anni; è posto in
Guaiferio figlio di Dat
Balbo, IL 69 e al rit
Lodovico gli son cavati

chi II. 70
Adenolfo decano di monte è scomunicato da Papa no, perchè si tiene per ratore Enrico; difende v mente il monastero dall Riccardo conte della C unisce ai Tedeschi, ricup le terre del monastero, e col conte Bertoldo la p di terra di Lavoro, e la c Molise, III. 200

Adenolfo abate di monte

al suo servizio i Normanni endersi dai conti d' Aquiamicizia coll'imperatore ite, Il 179. abbandona il ero, s'imbarca per Coopoli all'arrivo dell' ime Errico, e affoga nell' co, Il 180. fratello di Pandolfo prini Benevento è eletto duca rmanni, II. 196. ne riceve > Exaugusto capitano de' va a Benevento a rivenii Greci; è spogliato del dai Normanni, II. 197 cardinale di S. Eudossia d'una collezione di cano-

imperatore divide tutto ro in provincie, cangia inistrazione ed i magistra-7. fa raccogliere tutti gli degli antichi magistrati i in un sol libro che chiaeditto perpetuo, 1. 30. l'accademia di Roma,

I succede a Stefano IV. ntificato, I. 370. ricusa di re i due figli di Carlo; è assalito e spogliato i stati da Desiderio re de' bardi, ottiene soccorso dal lo di Francia, I. 380. ricutto, I. 381. 2. — muore,

V. succede nel pontificato istasio IV — III. 95. 101. nica il re Guglielmo, III. li solleva contro i baroni, 5. corona Federigo impedi Alemagna, va alla testa armata nel regno di Naentra in Benevento, III. i è assediato da Guglielmo, 8. gli accorda pace, lo asdalla scomunica, gli dà

l'investitura del regno, Ill. 109. muore, Ill. 116.

Adriano V. succede nel pontificato ad Innocenzo V. invita l'imperator Rodolfo a liberare 1 Italia e Roma dall'oppressione di Carlo re di Napoli e di Sicilia; muore, IV. 234.

Adriano VI. succede nel pontificato a Lione X. muore dopo un anno e mezzo, VII. 12.

Agilulfo duca di Turino, e re de' Longobardi dopo Autari, abbraccia la religion cattolica, ristabilisce molti monasteri, I 284fa pace con Teodeberto nuovo re de' Franchi, vince i duchi ribelli, l, 285 muore, l. 290

Agnello (Santo) fonda un monastero di Basiliani in Napoli, L. 250

Aguello Arciero religioso dei crociferi prende parte ai misteri di suor Giulia, è condannato al carcere a vita, VII 125. 126.

Agostino (Santo) fonda l'o dine dei canonici regolari, non degli eremiti agostiniani, I. 145.

Ajone figlio d'Arechi duca di Benevento gli succede nel ducato, I. 296. è ucciso dagli Slavi in in Puglia, I. 297.

Ajone fratello di Radelchi principe di Benevento, gli succede nel principato; è posto in ferri da Guido duca di Spoleto, sprigionato dai Sipontini, combatte coi Greci, muore dopo sette anni di regno, II 8.

Alarico re dei Vestrogoti conquista la Pannonia, il Norico, la Rezia, invade l'Italia, I 100 obbliga l'imperator Onorio alla pace, ottiene la cessione dell'Aquitania e delle Spagne pone in fuga il traditore Stilicone nella Liguria, devasta l'Emilia, la Toscana, la Flaminia, percorre tutto il regno di Napoli, si arresta nell'Abruzzo, e vi muore, L. 101. 2.

Alarico figlio d'Evarico re dei Vestrogoti gli succede nel regno, I. 168. pubblica un codice di leggi, I. 169. 170. è ucciso da

Clodoveo iu battaglia, I. 171.

Alberico marchese di Toscana soccorre Gregorio duca di Napoli, e Giovanni duca di Gaeta per scacciare i Saraceni di Puglia e

di Calabria, II. 108.

Albigesi eretici sparsi in Francia per la protezione del conte di Tolosa, VII. 79 perseguitati da San Domenico, e condannati dal

concilio di Laterano, VII. 80,

Alboino re de' Longobardi vince ed uccide Comundore re de' Gepidi, gli toglie la Pannonia, prende per moglie sua figlia Rosmunda, 1. 266. manda soccorso a Narsete contro i Goti, I. 263. invade l'Italia a sua istigazione, conquista la Liguria, la Venezia e

quista la Liguria, la Venezia e Milano, I. 264. è proclamato re, conquista la Toscana, e l'Umbria, stabilisce in Pavia la sede

del regno, I. 265. è massacrato in un banchetto da Almachilde, I. 266.

Alciato Andrea primo ristoratore della giurisprudenza in Italia, V. 131.

Alczeco duca dei Bulgari, viene in Italia, offre i suoi servigi a Grimoaldo re de Longobardi, I. 308. ottiene per la nazione un territorio nel ducato di Benevento, I. 309.

Aldobrandino (Pietro) di Firenze passa in presenza di tutto il popolo tra le fiamme senza bruciarsi, 1. 390.

Alessandro II. succede a Niccolò II.

nel Pontificato, II. 244. co al re Roberto le conces Niccolò, II. 245. consacr nemente la Chiesa di mo sino con gran concorso cipi e Vescovi, II. 246. II. 248.

Alessandro III. succede nel cato ad Adriano IV. è a coi cardinali nella torri Pietro da Vittore IV. su petitore, posto in salvo Roma da Frangipene; Roma, III. 116. va a Te è riconosciuto per legitti tefice dal re Guglielmo, indi dai re di Inghilter Francia; và in Francia un concilio a Turon, Il torna a Roma, III. 133. sediato dall' imperator F Barbarossa nel castel San lo, fugge in abito di pe si ritira a Gaeta indi a Bet III. 146. torna a Roma, convoca un concilio in L III. 169. pubblica una c muore, lll. 170.

Alessaudro IV. succede ne ficato ad Innocenzo IV. crato a Napoli, IV. 136. due volte il reguo di Na Sicilia ad Enrico re d'Ing per il suo figlio Edmon 137. 149. cita per due vol fredi a comparire a Roi 137. 149. lo scomunica, la sua incoronazione, ii il regno, IV. 150. muor

Alessandro V. è eletto Ponto Cardinali riumiti nel con Pisa, in luogo di Benede Gregorio antipapi deposti coi Fiorentini, invita L a prender l'armi contro I.: V. 224. scomunica La

spiacere, IV. 153.

lo price del reper se de l'acventione e Laga. I suit se e Bologne, se manse. I suit

mile desse 17 od come TM se recificar , T. 116 march contents sich meccie l'invescrima del vegas di Sapak a Carie VIII. re di Francia, VL rell a more a Venezimi . al doca di Mitma, a Feedi 1 azeira pe accicir d'hain. Vi. in accorde l'asvegitura a Federica d'Assessa, VL :66. :6-. le reso dei repre, ne de l'inventioner a Longe ne de Francia ed a Ferdinado ed kahella di Spagna, VI. 193, concede a Ferdinando e ad lashella sathe il same made, IV. atta Marce VI 83.

Alemadro VII. succede nel pratificato a Innocessio X., VIII. 67. pretende al'halinto del regno darante la minorità di Carlo, VIII. 106. 107. dà a Carlo l'investitura del regno di Napoli, VIII. 105. sua morte. VIII. 111.

Alesandro VIII. succede a Issucenzio XI. nel pontificato, VIII. 150. sua morte, VIII. 154.

Alessandro d'Alessandro avvocato, e letterato; sue opere, VL 129. 130.

Alessi capo del popolo Palermitano ribelle caccia il vicerè dal palazzo, si rende odioso a tutti, è massacrato dal popolo, VIII.

Alessio Commeno è proclamato imperatose in Francia dalle legioni, depone Niceforo, lo fa tosare, entra trionfante in Costantinopoli, trae fuori dal monastero la principessa Elena, IL 257 prende l'armi contro Roberto duca dei dei Normanni, IL 258, è vinto da Boemendo suo figlio, e coA. sangled it broking a citeria. Sie A. savan ale

Aliens and it frompalls recine on Francisc Alexander M & Main M w. chinispender & papers at cross M &

Alimen I. figur at Fredinande ye d'America e di Sicila, merede a main on the regard V. Win M & receives and sectiones per la Corona. V sin e nive energy alich vormersme une eur Germanne, puem in Sicilia, V. 253. a Napoli, V 254. amedia Ameria, V 254 si edita a Koprä i it treges con Luiff i Laçió son triale, ottime Acerra al Papa. T. s.ff. to com Gir rama a Gorea, V. a.C.C. gal contra in como per i reggioù di Arrinnei. le la currière, V. 256 estedate sel catelauero da Storm, rivere moreni di Dugun, V. 25- libera Sergiumi, V. 25s. abbandenn Ripeli, e terne in Species . T. alia. Hesta mutilmente di rientrore in grasia della regina, V. 266, alla ma morte riprende l'armi, V. 260. è preso dai Genoresi e liberato; torns a invadere il regne, V. 370. prende Goeta e Capua, V. 5-1. attacca Napoli, leva l'assedio, V. 272. prende Salerno, Acerra. Aversa, V. 273. Capri, torna ad assediar Napoli, la prende, V. 274. vi si stabilisce. VI. 1. 2 prende il titolo di re delle due Sicilie, V. 161. Vl. 1. destina per suo successore nel regno Ferdinando figlio bestardo , VI, 2, 5, le dichiara duca di Calabria, VI. 5. tiene un perlamento, accorda privilegi al reguo, VI. 3. 4. riconosce Felice per legittimo Pontefice, VI. 6. tratta la ma riconciliazione con Eugenio, VI.

fa pace seco, VI. 8. ne riceve, l'investitura del regno di Napoli, VI. 8. ottiene da Eugenio la legittimazione di Ferdinando, VI. 11. accoglie i dotti dell'impero greco, VI. 14. 15. fonda il tribunale del sacro consiglio di S. Chiara, VI. 15. riordina il tribunale della regia camera, VI. 29. ricupera Benevento, VI. 36. Terracina, VI. 38. Pontecorvo, VI 39. l'isole del golfo di Gaeta, VI. 41. acquista la sovranità dello stato di Piombino, VI 42. fa contar le case nel regno, VI. 45. v' in one una tassa, VI. 44. crea duchi, marchesi, conti e baroni, VI. 46. 47. dà la figlia Eleonora per moglie allo Sforza figlio del duca di Milano, VI. 48. introduce nel regno l'ordine monastico di Santa Maria della mercede, **VI. 225. reprime le violenze de** : gli ecclesiastici, V. 103. muore, VI. 49. suoi amori per Lucrezia Alagna, VI. 1. sue virtù, sua magnificenza, VI. 49. 50. suo testamento, VI. 51. sue leggi, VI. 52. 53.

Alfonso II. figlio di Ferdinando re delle due Sicilie sposa Ippolita figlia di Sforza duca di Milano, VL 48 67 va in armi in Toscana, VI. 97. indi in Puglia donde scaccia i Turchi, torna a Napoli, VI. 102. invade la contca di Nola, fa condurre i due figli del conte nel castello di Napoli. VI. 108. invade lo stato del Pontefice Innocenzio VIII. arriva fino alle porte di Roma, VI. 111. torna a Napoli dopo la pace, VI. 113. è incoronato re, VI. 151. è assalito da Carlo VIII. re di Francia, Vl. 155. cede il reguo al figlio Ferdinando, VI. 156. si ritira a Mazara, e quindi in Messina, VI. 157. arricchise naci di monte oliveto, muore in Messina, VI Alfonso figlio di Pietro ra gona gli succede nel ra 2. acconsente a porre in Carlo II. figlio di Carlo Napoli, e tiene in ostaga figli, V. 24. 25. fa pace col Pontefice Niccolò IV. re poco dopo, V. 30.

Alfonso di Blasio autore storia di Benevento, VI. Almachilde nobile Longoba sacra il re Alboino in un ad istigazione di Rosmun ge seco a Ravenna, e m di veleno ricevuto dalle ni, I. 266 267.

Aloisio (Francesco) di (
è carcerato come eretico
dine dell'arcivescovo di
condannato a morte, dec
e bruciato pubblicamen
113.

Altilio (Gabriele) grant gran latinista; suoi in sue opere, VI. 122. 123 Altimare (Biagio) sua co delle prammatiche del VII 316.

Alunno (Niccolò) d'Alike legista; suoi impieghi, 123.

Alvarez (Antonio) march
storga, è eletto vicerè di
dopo l'Aragona; parte di
va a Napoli, VIII. 117
guita i banditi. VIII. 117
sificatori e tosatori di i
VIII 120. manda soci
Catalogna per la guerra
i Francesi, arma per re
la rivoluzione di Messini
128. 129. rassegna il gi
VIII. 129.

Amalasunta vedoya di Te

li Ostrogoti amministra il per il figlio Atalarico; è ta a lasciarlo alla direziograndi, I. 204. tratta di il regno a Giustiniano store dopo la sua morte; pente, e pone sul trono suo cugino, da cui è riin un'isola del lago di a, e fatta strozzare, I. 218.

la origine, II. 102. celebre a per il commercio e la zione, II. 102. 167. 111. 21. iata in principio da premui, dopo divisa dal dui Napoli; capitale d'un del suo nome, dipendente nperatori d'oriente, I 233. vanni XV. II 167. cona, ed unita al principato erno da Guaimaro IV. IL ivisa dal principato di Sagovernata da un duca per legl' imperatori d'oriente ire del 9° secolo, II. 102. sul finire del 10 e secolo, . si sceglie i duchi fra i ni, II. 102. è riunita al di Puglia e Calabria sotto o Guiscardo II. 254. sue marittime, II. 102. sue tudini, V. 82. sue monete tate in tutto l'oriente,

ionaco Cassinense autore istoria dei Normani; sue suoi talenti, II. 173. lio (grande) dignitario no, III 64. sue preroga-I. 66. diminuite sotto i re lesi per la creazione del le delle galee, III. 71. VI.

li conosciuti dai Romani reci, III. 55.

Ammiragli del regno di Napoli e di Sicilia a tempo di Ruggiero e di Guglielmo, III. 66. a 68.

Anacleto succede ad Onorio II. nel pontificato, III. 8. scomunica Imocenzo II. suo competitore, e ne è scomunicato, III. 96. incorona Ruggiero, III. 8. 9. gli dà l'investitura del regno di Puglia e di Sicilia, del principato di Capua, del ducato di Napoli, II. 287. III. 9. 10. muore in Roma, III. 20.

Anastasio succede a Zenone nell' impero d'oriente, l. 182. 184. riconosce Teodorico per re d'Italia, I. 184. muore, l. 204.

Andarico re dei Gepidi disperde gli Unni dopo la morte d'Attila, l. 176 177.

Andrea da Barletta primo commentatore delle leggi dei re della casa di Svevia, IV. 55.

casa di Svevia, 1V. 55.
Andrea d'Isernia, suoi impieghi
nel regno, V. 123. 126. suoi talenti e sua dottrina, V. 125. suoi
commentari sopra i feudi, V. 127.
sulle costituzioni del regno, IV.
55. V. 127. è assassinato, V. 126.
Andrea figlio di Caroberto re d'Ungheria è designato da Roberto re
di Napoli e di Sicilia per suo

di Napoli e di Sicilia per suo successore, V. 95. gli succede dopo la sua morte con Giovanna, V. 146. è strangolato e gettato da una finestra, V. 148.

Andrea parente di Ladislao re di Ungheria gli succede nel regno, e lo conserva finchè vive a dispetto di Carlo Martello suo competitore, V. 28.

Andronico tiranno toglie l'impero ad Alescio, entra in armi in Costantinopoli fa strage dei Latini, mette tutto a fuoco e fiamma; è assalito dal conte Taucredi di Sicilia, e deposto dal popolo tumultuante, III. 171. e massacrato, III. 172.

Anfuso terzo figlio di Ruggiero conquista il principato di Capua, III. 38. è creato dal padre principe di Capua, Taranto e Salerno, III. 15. 39 quattro anni dopo duca di Napoli; premuore al padre, III. 15. 91.

Angelo di Costanzo autore dell'

istoria del regno di Napoli, IV. 225. Annese (Gennaro) prende il co-

mando dell'armi nella rivoluzione del popolo Napoletano, VIII. 53 difende il torrione del Carmine, VIII. 57. consegua le chiavi e ottiene il perdono VIII. 50

Antemio succede a Severo nell'impero d'occidente; è massacrato per opera di Ricomero, L 179.

180.
Antonino Pio imperatore concede
la cittadiuanza romana a tutte le
provincie dell' Impero, I 8.

Antonio (Santo) fonda i monaci cenobiti nella Tebaide, I 144.

Antonio d'Alessandro celebre giureconsulto, ed avvocato, suoi studi, sue cause di grido, suoi

impieghi pubblici, sue opere, VI 137. a 139. .ntonio di Battimo dottor rinomato

Antonio di Battimo dottor rinomato in legge civile e canonica, sue opere, VI. 141. Antonio Augustino autore d'una

collezione di decretali, IV. 188. Autonio di Gennaro gran legale, suoi impieghi luminosi, VI. 141. 142

Apostoli ricevono da Gesù Cristo l'incarico di predicare e d'insegnare la sua legge, I 57 si spargono per l'oriente, vi fondano Chiese, ne affidano la direzione a un consiglio di preti, e danno ai preti un capo col titolo scovo, o d'inspettore, l.:

Appiano (Leonardo) prin Piombino lascia il princi Caterina sua figlia, e n'e il fratello Emanuele, VI.

Appiano (Emanuele) succi principato di Piombino d morte di Caterina, VI 4; Aquila edificata dall' im Federigo II. sede vescov decreto d'Alessandro IV. posta immediatamente all sa di Roma, II 156. 157.

Arabi coltivano le scienze e Il. 298. 299 le portano ropa, Il 300. 301.

Aragona (Giovanni) conte d corsa è nominato vicerè poli, VI. 200. è richiama corte, VI. 201. sue legi

Aragona (cardinal Pasquale di Napoli dopo Pennarand 79 81. suoi regolament rigori, VIII. 80. lascia il no, VIII 81.

Aragona (Pietr' Antonio) v Napoli dopo l'Aragona car VIII. 81. manda truppe i degna per reprimere una lione, VIII. 114. perse banditi, termina la nume delle case, VIII. 115. 116. a le rendite dello stato, va ubbidienza al nuovo Pont Roma, VIII. 116. adorna di belli edifizi, lascia il gi VIII. 117

Arcamone (Agnello) presid Camera, suoi impieghi, cende, sue opere, VI. 14

Archivio della regia zecca, si che vi si conservano, IN 225.

Arcivescovi ignoti nei primi coli dell' era cristiana, int nel quarto secolo, più in voga nell'ottavo, I. 133.

Arduino è proclamato re d'Italia in Pavia dopo la morte d'Ottone III., II. 150. devasta il Milauese, II. 151. attaccato dall'imperatore Enrico di Baviera si rifugia in Verona, è confinato in Pavia, si fa monaco in un monastero presso Torino, II 151.

Arduino capitano Normanno è frustato nel campo dei Greci in Sicilia; dissimula il suo risentimento, II. 193 si procura la permissione di passare in Calabria. II. 194 vi va con tutti i suoi Normanni, la devasta, ottien soccorso da Lainulfo conte d'Aversa, prende Melfi, si rende padrone di quasi tutta la Puglia, II. 195.

Arechi I. succede a Zotone nel ducato di Benevento per elezione del re Agilulfo. I. 284. estende il ducato coll'armi, I. 285. prende e saccheggia Crotone, I. 285. 286. e muore dopo cinquant'anni di regno, I. 285.

Arechi II. succede a Luitprando nel ducato di Benevento, 1. 315. II. 4. prende il titolo di principe, I. 3.5. II. 18. e l'insegne reali, L 304. II. 19. si fa ungere dai suoi vescovi, I. 315. II. 19. si dichiara indipendente, II. 18. 19. fa guerra ai Napoletani, II. 13. 16. 20. è assalito da Carlomagno, si ritira in Salerno, II. 20. ottien pace, II. 21, 22. conserva il ducato dando per ostaggio il figlio Grimoaldo, II. 22. tratta una alleanza con Costantino imperatore d'oriente, e muore, IL 22. sue virtà, II. 23.

Argento Gaetano giureconsulto insigne; suoi rari talenti, suoi impieghi, VIII. 174: 182.

Argiro figlio di Melo prode canitano Lungobardo è mandato prigioniero a Costantinopoli dai Baresi, II. 178. dopo la morte dell' imperator Michele Paflagone fugge, torna in Puglia, è eletto duca dai Normanni, II. 197. vince Maniace capitano rihelle dell'impero d'oriente. l'obbliga a ritirarsi in Bulgaria. II 197. 201. è escluso dalla divisione delle conquiste, entra in grazia dell' imperator Costantino Monomaco, II. 200. ne ottiene Beri col titolo di principe duca. IL 201, tenta d'indurre i Normanni ad abbandoner la Puglia per una imaginaria spedizione in Grecia, guadagna a forza d'oro i Pugliesi, la massacrare il conte Drogone, II. 207. è vinto da Umfredo, torna a Costantinopoli, cade in disgrazia, e muore, II. 208.

Ariovaldo duca di Turino è acclamato re de' Longobardi dopo l'espulsione d'Adalualdo, regua pacificamente dopo la sua morte, molesta i cattolici, I. 291. sua morte, I. 292.

Ariperto I. figlio di Gundoaldo è acclamato re dei Longobardi dopo la morte di Rodoaldo; divide il regno tra i due figli Partarite e Gundeberto; e muore, I. 302.

Ariperto II. figlio di Ragumberto re de' Longobardi gli succede nel regno; è posto in fuga ed ucciso da Asprando, I. 315.

Armagnac duca di Nemours vicerè del regno di Napoli per la Francia invade la Capitanata. conquista quasi tutta la Puglia e la Calabria sugli Spagnoli, VI. 178. 179. è vinto da Consalvo, si ritira cogli avanzi dell'armata in

Gaeta, VI. 181. consegna Gaeta ed esce dal regno, VI. 184.

Arnaldisti inquietano in Roma i Pontefici Innocenzio II. Lucio II. ed Eugenio III., III. 90 91.

Arnaldo di Brescia eretico condannato da Innocenzo II. nel concilio di Laterano, III. 91.

Arnolfo arcivescovo di Milano tiene un Concilio vi destituisce Ar duino re d'Italia, e nomina suo successore Eurico di Baviera re di Germania, II. 150.

Arnolfo re di Germania figlio naturale di Carlomanno manda in Italia Zundebaldo suo figlio, per torla a Guido, si muove dopo con una armata, stabilisce Berengario nel regno, pone in fuga Guido e Lamberto suo figlio, II. 98. torna in Italia ad istanza di Berengario e di Papa Formoso, prende Roma, scaccia l'antipapa Sergio, si fa coronare imperatore da Formoso, combatte Lamberto, II. 99.

Arte della seta introdotta nel regno di Napoli; suoi regolamenti, VI. 72. 73.

Arte della lana introdotta nel regno di Napoli, VI. 73 74.

Arte degli orafi assoggettata a regolamenti nel regno, VI. 74.

Arte della stampa da chi inventata, da chi introdotta nel regno di Napoli, suoi progressi nel regno, VI. 24. 25 26.

Asclettino gran cancelliere del regno, e governatore della Puglia
raduna una armata per ordine
del re Guglielmo, assedia Benevento. si ritira, passa in campagna di Roma, la devasta, caccia
i frati di monte Casino, va a
Capua, III. 102. è chiuso in carcere per ordine del re, e vi muore,
III. 107,

Asclettino Normanno suo Rainulfo nella contea d'. muore dopo pochi mesi Asprando usurpa il trono de gobardi massacrando Aris e regna tre mesi, I. 315. Astolfo fratello di Rachi re c gobardi gli succede nel conferma la pace stabi Pontesice Zaccaria, 1 36 quista l'esarcato di Rave 364. invade il ducato Re I 365 è vinto da Pipin Francia, obbligato a r tutto, e a dare ostaggi. riprende l'armi dopo la p di Pipino, pone l'assedio a

1. 374.
Atalarico figlio di Teodorico
Goti prende il governo del
perde la salute fra le diss
ze, I 204 regola l'elezi
Pontefici, dei metropolita
Vescovi I. 244, e 1 ord
giudizi per gli ecclesias
256 257 muore, I. 204.

I. 360 è obbligato da P

rifugiarsi in Pavia, ove si

I. 371. sua morte, e sue

Atanasio vescovo di Napol in ferri il duca Sergio s tello, gli fa cavar gli occi manda a Papa Giovano usurpa il ducato, fa lega raceni, Il 78. 112 gli contro Roma è scomunic Papa, Il. 78. devasta co ceni il principato di Si dopo fa lega con Guaim principe, e discaccia se raceni, Il 82

Ataulfo successore di Alaric Vestrogoti, devasta Roma lia. fa pace con Onorio nelle Gallie, ove vince i I ed i Borgognoni, e vi si sce, I. 102.

o L pipote di Landolfo ipe di Capua succede nei stati coi fratelli Landolfo e one, II. 70. scaccia i frae prende solo il governo, . 101. 104 105. tratta splennente i nobili Beneventani ti da Radelchi, II. 104. va mi a Benevento, pone in Radelchi, è proclamato ipe di Benevento, riunisce stati II 80. 105. si associa io Landolfo I. torna a stai a Capua, II. 105. scuopre ospirazione di Pietro vescoi Benevento, e lo scaccia, 6. associa al principato anfiglio Atenolfo II. e muore,

o II. figlio d' Atenolfo I. ipe di Capua e di Benevento na il principato col padre fratello Landolfo I., II 107. ciato, si rifugia in Salerno, Guaimaro II., II. 109. vi

o III. figlio di Landolfo I. na col padre il principato pua, e di Benevento, II. muore sotto le insegne delperatore Ottone II. nella zione contro i Greci della a, II. 133.

generale dell'esercito, ufficreato dai re Aragonesi, sue gative, VI. 213. 214.

e del terzo, e auditori delle lla ufficiali creati dai re onesi, VI. 213.

olo figlio d'Oreste generale armi dell'imperator Giulio e è fatto imperatore dal rio padre in Ravenna; è iato da Odoacre re degli i, e mandato nel castel uovo a Napoli, I. 180.

Domenico grande antiqua-

rio, filosofo, poeta, oratore, medico; sua cognizione delle lingue straniere, sue opere, suoi impieghi, VIII. 175. 176.

Autari re de' Longobardi dopo Clefi, l. 269. ricupera Brissello sopra l'esarca di Ravenna, l. 272. riporta una gran vittoria sopra Childeberto re dei Franchi. I. 273. conquista il Sannio e lo concede ai duchi di Benevento, I. 274 279 obbliga Childeberto a ritirarsi per la seconda volta dall'Italia, l. 283. abbraccia la religione Cristiana ad insinuazione di Teodelinda sua moglie, I. 272. muore di veleno, l. 283. sue leggi, l. 269. 270. 272.

Avellana (Garzia) conte di Castrillo vicerè di Napoli dopo Guevara, VIII. 63 64. scaccia il duca di Guisa, VIII 65 66. manda soccor i all'armata Spagnola per la guerra del Milanese, VIII 67. pubblica regolamenti per la peste, VIII. 68. a 72. lascia il governo, VIII. 74. sue prammatiche, VIII. 74.

VIII. 74.

Aversa fondata dai Normanni, II.

183. costituita capitale della contea del sue nome da Sergio duca di Napoli in favor di Rainulfo Normanno, II. 184. riunita al principato di Capua da Riccardo Normanno, II. 228 indi al regno di Puglia e Sicilia sotto Ruggiero, II. 288. sue consuetudini V. 82.

Avito usurpa col favor de Vestrogoti in Francia il titoled' impe-

di Maggiorano, I. 179.
Avvocati moltiplicati nel regno di
Napoli nel sedicesimo secolo,
VII. 322. in credito a tempo di
Filippo III. e di Filippo IV.,

ratore: vi rinunzia alla nomina

VIII. 92.

Dacelardo figlio d'Umfredo conte di Puglia è spogliato de'suoi stati da Roberto Normanno, si rifugia in Bari, passa a Costantinopoli, dimanda soccorso a Costantino Ducas imperatore, IL 242. torna in Puglia entra in Salerno, per soccorrere Gisulfo; all'arrivo di Roberto, fugge di notte iu Sanseverino, IL 250. torna a Costantinopoli, vi muore nella miseri a IL 251.

Beglivi magistrati del regno di Napoli, di quali trasgressioni prendono cognizione, V. 100.

Bajazet II. figlio e successore di Maometto II. nell' impero dei Turchi, sue conquiste in Europa, VI. 103.

Baluzio Stefano sua difesa dei Papi Avignonesi, V. 140.

Balzo Francesco conte d'Andria riceve dalla Regina Giovanna il titolo di duca, V. 155. toglie Matera ai conti di Sanseverino: è condannato come ribelle dalla regina Giovanna, V. 164. fugge dal regno, V. 165 riceve soccorsi da Gregorio XI. torna nel regno; giunge con una armata a Capua, va ad Aversa, prende la via di Puglia, V. 165. torna inProvensa dal Papa, 166. lo segue a Roma, persuade Urbano VI, suo successore a mandar Carlo di Durazzo alla conquista del regno, V. 169. va a trovarlo in nome del Pontefice V. 171 lo accompagna nella spedizione, V. 177. non è restituito nei suoi stati, V. 188.

Balzo Giacomo figlio di Francesco duca d'Andria eredita alla morte di Filippo principe di Taranto il suo principato, V. 164. fugge in Grecia, alla fuga del padre,

V. 165. dopo la merte gina Giovanna, torna e ricupera tutto il princ Taranto, V. 188. s' inti peratore di Costantino 189. perseguitato dal i lo, fugge sopra una i Genovesi a Taranto. tenta di fare invadere da Giovanni di Navarra. y'invita Giovanni d' An 61. si unisce seco a Bitor 62. assalito dal re dim pace e l'ottiene, si ritira mura, muore poco dopo. Barbarossa corsaro grand'a glio di Solimano travagli cilia, e la costa della Calab 60. ricupera per Solimar gno di Tunisi, VIL 61. in fuga dalla flotta di (

VII. 62.
Barbato Santo vescovo di le converte i Longobardi del di Bertanto alla religio

tolica, I. 307.

Bari municipio sotto i Ron 13. città illustre a temp gusto, I. 26. metropoli p cessione dei Patriarchi di tinopoli, II. 161. capital stati Italiani dell'impero d te nel decimo secolo, II. 16 vescovi antichi, II. 161. i civescovi e suoi suffragan 161. sue consuetudini d dalle leggi Longobarde, V. 77. approvate da C compendiate e commenta 78

Bari ducato fondato dagli i tori d'oriente, II. 135. governato dai Catapani, l sua estensione, II. 137. c stato dai Normanni, II. 13 unito al ducato di Puglia

sotto Roberto, Il. 254, a Ferdinando I. d'Aragona scesco Sforza duca di Mi-VII.183 184. dopo a Sforza iti suo figlio, a Lodovico ripreso da Alfonso II. reno a Lodovico da Federigo, 84. ceduto da Lodovico ad la d'Aragona, dopo a Bona di Sigismondo re di Po, VII. 185. dopo restituito Aragonesi sotto Filippo II.

ortiene il titolo di re di qua coi denari de'Genovesi,

nonaco dell'ordine di San

), entra in disgrazia deleratore Andronico V. 119.
inutilmente la riunione
due Chiese. è condannato
sue dottrine da un coni Costantinopoli, si ritira
guo di Napoli, ottiene il
ado di Gerace: sue lezioni
scepoli; V. 120.

prima semplice torre, indi ,e più tardi città ragguar-, L361. 362. sede dell'arcio di Nazareth; chiese che ne lono, II. 163.

di S. Paolo decollato, orionastico, donde vennero,

o s'introdussero nel regno,

oltiplicati a tempo di Rug-III. 57. esercitano la sola lizione civile sui feudi fino onso I., V. 108. anche la lizione criminale dopo, V.

lel regno di Napoli conocontro ilre Ferdinando I. 7. 108. offrono il regno a igo suo figlio, V. 109. lo no in ferri, perchè rifiuta, le bandiere del Pontefice. V. 210. sono assicurati del perdono e si rendono V. 111. 112. son desi per tradimento in un festino, sentenziati, e decapitati, V. 112. 113. 114.

Baroni di Sicilia son divisi in due partiti durante la minorità del re Luigi d'Aragona, V. 156.

fanno pace, V 159.

Barouio cardinale inveisce contro i re d'Aragona per la proibizione dei suoi annali, Il. 276. 277.

Bartolomeo di Capua suoi impieghi, sua dottrina. III. 84. IV 307. 308. e V. 122. sua collezione delle consuetudini di Napoli, V 80. stende i capitoli del re Carlo II, IV.307. sua morte IV. 308.

Bartolomeo (Santo) sue ossa rapite ni Beneventani dall'imperatore Ottone, II 133. 134.

Bartolomeo di Franco grand' avvocato a Napoli, VIII 94.

Basilicata suoi confini, sue città, origine del suo nome, IV. 103. 104.

Basilici collezione di leggi compilata per ordine dell' imperator Basilio il macedone, come divisi, II. 91. quali leggi comprendono II. 88. 91. da chi commentati, e spiegati II. 92. 93. compendiati dall'imperatore Romano figlio di Costantino Porfirogenito, pubblicati da Leunclavio, 11. 94.

Basilio, e Costantino succedono a Z misce nell'impero d'oriente, II. 131. chiamano in soccorso i Saraceni, II. 135. vincone l'imperatore Ottone II si stabiliscono più solidamente nella Puglia e nella Calabria II. 134. reprimono la ribellione di Bari, II. 178. muojono, II. 182.

Basilio (Santo ) direttore dei mo-

naci cenobiti nella Grecia: gli obbliga ai tre voti, I. 144.

Basilio Bagiano va con un armata a reprimere la ribellione di Bari, vince Melo dopo tre battaglie perdute, II. 278. passa per gli stati di Pandolfo principe di Capua, assale Dato sul Garigliano prende la piazza fa prigioniero Dato, lo fa gettare in mare. II. 179. soccorre Pandolfo IV. per ricuperare il principato di Capua, II. 183.

Basilio il macedone acclamato imperatore d'oriente dopo Michele, vince i Saraceni più volte. II. go.associa all'impero Costantino, II go. ordina la compilazione d'un compendio di leggi, indi dei Basilici, II. gu. sua morte. II. 182.

Battesimo ricevuto dagli imperatori del 4.º secolo solamente in gran pericolo di vita, I. 108. 109.

Belisario generale di Giustiniano imperatore d'oriente conquista l'Africa sui Vandali, I. 218, la Sicilia, e gli stati del regno di Napoli sugli Ostrogoti; prende Roma, I. 221. la difende da Vitige, è richiamato in Costantinopoli. I 224, torna in Italia, rientra in Roma, I. 225. ne scaccia Papa Silverio, e gli sostituisce l'eretico Antemio, è richiamato di nuovo per andar contro i Parti I. 226.

Benavides (Francesco) gonte di San Stefano vicerè in Sardegna, indi in Sicilia dopo Gonzaga; punisce i Messinesi della ribellione, fonda un forte nella città, VIII. 134. lascia il governo, passa vicerè a Napoli, VIII. regola l'uso della nuova moneta, VIII 150. 151. celebra i funerali della regina, VIII. 151. 2, esilia da Napoli l'inquisitor Gilbérto, e fa cl le carceri di S. Domenico 130. lascia il governo, 154.

Benedetto antipapa vende del pontificato a Silvestro a Gregorio VI, II 205.va i mania con Enrico II. ton invadere la sede Pontifi destituito per l'arrivo del timo Pontefice Damaso, I Benedetto XI. succede nel partire del veleno, V. 46. Benedetto XII. succede nel partire di veleno, V. 46. Benedetto XII. succede nel partire di veleno, V. 46. Benedetto XII. succede nel partire di veleno, V. 46. Il succede

gnone; scomunica la Sicil re Pietro, V. 96 muore i gnone, V. 137. suo caratt 139. 141.

Benedetto XIII. succede a Cle VII. nel Pontificato, res Avignone, V 216 288. : un concilio a Perpignano, V è riconosciuto da diciotto scovi, deposto dal conci Pisa, V. 224. sostenuto o Alfonso, V 289 ricusa nunziare il Papato, V. 23 muore, V. 262.

Benedetto (Santo) introduce naci cenobiti nel regno di li, I. 145 fonda il monast monte Casino, I. 248, vi m I. 250.

Benefizi ignoti nella primitiv sa, introdotti nel 5.º secol 195. conferiti originaria dai vescovi, dopo dalla c Roma, IV 196. aggravi pagamento d'una annata q eccedono i 24. ducati di ri e aggravati di pensioni, IV Benevento ducato fondato di gobardi I 278. ingrand Autari colla cessione del S

I. 279. e per le conquiste

ioaldo, I. 208. di Romual-3 4. tributario di Carlo-II. 1. sua estensione a d'Arechi, II. 4. 5. provinle quali è composto, II. contee, II 7. 8. 10. ial grado di Principato da , II. 18. 19. conquistato Radelchi dall'imperatore ite, Il 81 conservato per anni dai Greci. Il. 101. onquistato da Guido III. i Spoleto, II. 103. ceduto ido a Guaimaro principe lerno, II. 103. da Guaia Radelchi, II. 104. conto da Atenulfo principe di 105 diviso dal princii Capua da Landolfo III. o. riunito da Landolfo IV. 2. separato di nuovo da Ifo II. e trasmesso ai suoi denti.II. 133.diminuito sotlelchisio per la separazione incipato di Salerno, II 66. oufini dopo, II 67. conto dai Normanni, II. 252. contee comprende a tempo idolfo II., II. 140. to colonia sotto i Romani, wanni XIII , I. 141 II. 119.

285. di Radoaldo, I. 207.

to colonia sotto i Romani, metropoli per concessione acuni XIII, I. 141 II. 119. 154. acquistata dai Pondomania titolo di permuta, 4. 335. capitale del ducato o nome sotto i Longobardi, occupata da Alfonso d'Arae restituita da Feadinansuo successore alla Chiesa na, VI. 37. suoi vescovi di Costantino, I. 62 63. uffraganei, II. 154 155 sue izioni a tempo di Carloo, II. 80. a tempo dei re

ilia, VI. 36. o cancelliere dell'imperator Giustino si ritira dalla corte piuttosto che firmare un editto in favore degli Ariani, I. 188.

Beni temporali della Chiesa nei primi tre secoli, I. 73. 74. da Costantino a Valentiniano III, I. 157 a 163. da Valentiniano III. a Giustiniano II., I. 259. 260. sotto i Longobardi, I 33o. a 336. sotto Carlomagno, I. 407. 408. nell'undecimo secolo, II. 310. a 3,5, nel secolo decimo terzo. IV. 211. a 222. durante lo scisma e fino ai re Aragonesi, V. 201. 202. durante il regno degli Aragonesi, VI 224. a 227. sotto Carlo V., VII. dal 153 al 157. sotto Filippo Il., VII. dal 331. al 334. sotto Filippo III. e IV. e negli ultimi tempi, VIII. 100. а 104.

Beni temporali della Chiesa in che consistono in principio, I. 73. come si distribuiscono, e da chi si amministrano, I. 75. crescono a dismisura da Costantino a Valentiniano III., III. 157. 158. continuano a crescere anche a tempo di Giustiniano, e per quali mezzi, II. 59 prendono nel settimo secolo il titolo di patrimoni, I 330. son sottoposti all'alto dominio dei principi, e pagano i tributi, I. 333. crescono per le decime le primizie, le sepolture, II. 3:4, 3:5.

Benincasa (Orsola) monaca profetessa; suo tempio inalzato dai Napoletani in tempo di peste; VIII. 60. 70.

Berardi (Marco) capo d'assassini infesta la Calabria, porta il titolo di re, perde il trono per l'armi del vicerè Rivera, VII. 190.

Berengario I. duca del Friuli prende il titolo di Console I 377. aspira al regno d'Italia, invade

NNONE Tom. VIM.

1

la Francia, entra in Pavia, è incoronato a Milano vi si stabilisce, è obbligato a sgombrare da Guido duca di Spoleto, II.97.chiede soccorso ad Arnolfo di Germania, ricupera il regno, si stabilisce in Pavia, II 98. è vinto da Lamberto figlio di Guido, perde il regno, lo ricupera di nuovo alla morte di Lamberto, II. 99 è scacciato da Lodovico di Provenza, si rifugia in Baviera, torna in armi in Italia, fa prigioniero Lodovico, gli fa cavar gli occhi regna solo in Italia, è coronato da Giovanni X. combatte contro Rodolfo re di Borgogna, è ucciso

in Verona, II. 100
Berengario II. nipote di Berengario I. è proclamato re d'Italia, scaccia Ugo di Provenza, è incoronato con Adelberto suo figlio, II. 100 assedia Adelaide vedova di Lotario in Pavia, la manda nel castello di Garda; vinto da Corrado di Lorena è costretto a andar col figlio in Alemagna a rendere omaggio al re Ottone, è restituito in quasi tutti i suoi stati, II 115. cospira di nuovo, è obbligato a fuggire, è spogliato del regno, II. 116.

Bernardo Compostellano autore di una collezione di decretali, IV. 188. Bernardo (Santo) tratta la pace tra

Bernardo (Santo) tratta la pace tra Ruggiero e il Pontifice Innocenzio, 28. 29

Bernardo arcívescovo di Napoli riconosciuto da Clemente, deposto da Urbano, ristabilito da Giovanna, V. 285.

Berta figlia di Desiderio re de Longobardi, e moglie di Carlomanno e figlio di Pipino torna dal padre alla morte del marito, e gli da in mano i suoi due figli, l. 379. all'arrivo di Carlomagno lia si ritira coi figli in Ver consegnata dagli abitanti lomagno, e mandata in Fi I 381.

Bertoldo di Honebruch è non dall' imperador Corrado del regno nella minorità d radino, IV. 126. atterrito d vasione del Pontefice lascia posto, IV, 127. scorre la I per far denaro, IV. 129. è da Manfredi, IV. 134. va poli, IV. 136 ottiene dal tefice Alessandro la conti Catanzaro per unirsi a l Ruffo contro Manfredi, IV. è posto in suga da Manfre perde tutto il bagaglio, IV è condannato a morte d parlamento, muore in 🖎 ĪV. 144.

PV. 144.
Bertoldo conte tedesco vien ordine dell'imperatore Enr Italia, entra nel regno di N con una armata di Tedes di Fiorentini, pone sossopra di Lavoro e il contado di N III. 200 assale il castel monte Rodano, è ucciso colpo di palla, III. 201.
Biagio di Morcone commen

Biagio di Morcone commen delle leggi Longobarde; suc dj, suoi impieghi, sue ope 296. V. 129. 130

Boemondo figlio di Roberto di Puglia e di Calabria re comando dell' armata in garia, Il. 259. pone in l'imperatore Alessio, è atta dalla febbre, ripassa in Ital 262. muove guerra al fra Ruggiero, Il. 264. 267 voce della sua morte, pi l'armi invade i suoi stati, stretto a ritirarsi da Rugdi Sicilia, Il. 267. restit

, II. 267. 218. soccorre atello contro i Longobar-1 Amalfi, 268. lascia l'asdi Amalfi parte per terra a, 269. muore in Antiochia, 81.

ndo II. figlio di Boemondo I. ede a suo padre nel princid'Antiochia, II. 281.

(Matteo) nobile Pugliese

ico occulto di Majone riceve parico di sedare i tumulti l'Calabria, si unisce invece ribelli, III. 119. torna in rmo. 120. assale Majone col r della notte e l'uccide, III.

122. va al castello di Mito, 125. è posto in ferri per ne di Guglielmo, e muore arcere, III. 130.

o (andrea) da Barletta aud'un commentario sulle legongobarde; suoi impieghi, 195. III. 21.

cio cardinal diacono usurpa apato, è scacciato. fugge a antinopoli: torna in Roma, glia il suo partito, carcera aGiovanni nel castel sant'An-, lo fa morire di fame, e pre quattro mesi dopo, II.

cio VIII. succede nel Pontico a Celestino V., V. 32. ote da Giacomo re di Sicilia,
essione del regno a Carlo II.
i Napoli V 34. dichiara nulla
ezione di Federigo fatta dai
liani V. 35. e gli iminaccia di
sure; manda l'investitura del
10 di Sardegna a Giacomo,
chè obblighi Federigo a ditersi, V. 36. dà a Ruggiero
oria l'investitura di due isole
a costa dell' Africa, istituisce
iubileo, V. 39. impegna Carlo
alois a prender l'armi contro

Federigo, V. 44. vuol decidere le dispute dei principi V. 132. è arrestato in Anagni dai Colonnesi 86. 133. è liberato dagli abitanti, fugge a Roma, muore di dispiacere V. 46. 86. 133.

Bonifacio IX. succede ad Urbano VI. nel pontificato, V. 208. 288. investe Ladislao del regno, V. 209. conferma la pace tra Ladislao e gli ordini del regno, V. 208. accorda a Ladislao la facoltà di ripudiare la moglie Costanza V. 213. muore, V. 219. suo carattere, V. 220.

Borbone (duca di) parte in armi per l'Italia, VII. 21. devasta lo stato ecclesiastico, arriva a Roma, muore d'un colpo di fucile, VII. 22.

Borgia (Alfonso) suoi impieghi nel regno di Sicilia, VI. 15. Borgia cardinale nominato vicerè di Napoli parte di Roma, va a destituire il vicerè Giron, VII. 361. punisce i rivoltosi, 362. è destituito per gl'intrighi di

Giron, VII. 363.
Borrello d'Anglono ottiene dal pontefice Innocenzio IV. la contea di Lesina per abbandonare il partito del re, IV. 132. ricusa di restituirla a Manfredi, si pone in aguato per assalirlo, è ucciso dalle genti del principe, IV. 133.

Bottis Niccolò autore d'una collezione di grazie accordate alla città e regno di Napoli dai re Spagnoli, VI. 4.

Bozzuto arcivescovo di Napoli per nomina del Pontefice Urbano profitta di una sedizione popolare per entrare nel palazzo arcivescovile, e scaccia la famiglia di Bernardo suo competitore, V. 172. è obbligato a fuggire, V. 173. è restituito dopo la morte della regina Giovanna, V. 190.

Braccio da Montone capitano di ventura si mette al soldo del re Luigi, V. 225. vince Peretto conte di Troja del partito di Ladislao, caccia i suoi dal Patrimonio di San Pietro, V. 226. parte per il regno di Napoli con Luigi, V. 227. vince seco Ladislao, torna a Roma, V. 227. è lasciato in Roma da Papa Giovanni col titolo di capitano della Chiesa, IV 230. assedia in castel S. Angelo la guarnigione della regina Giovanna, V 243. tiene in dovere quasi tutto lo stato della Chiesa, V. 247 è attaccato da Sforza per la regina, e lo vince, V. 249 si getta dopo dalla parte della regina mediante la cessione di Capua e dell' Aquila, va a Napoli, V. 253. assale Sforza, V. 254. va a Capua, passa a Aquila, V. 255. muore in una

261.
Brancaccio vescovo di Capaccio esiliato dal regno va a Roma, ottiene il cappello di cardinale e l'arcivescovado di Bari, VIII. 14.

battaglia contro il Caldora, V.

Bressais grand'ammiraglio di Francia, assale lo stato de' Presidi, prende Telamone. VIII. 42. muore d'un colpo di cannone all'assedio di Port'Ercole, VIII. 43.

Brindisi colonia sotto i romani, I. 13 metropoli per concessione d'Urbano II. suoi suffraganei, II. 165.

Bruno (Giordano) da Nola frate domenicano, suoi viaggi, sue avventure, VI 3 6. è bruciato in Roma perchè insegna la pluralità dei mondi, VII 1 Brunone (Santo) fondatore dine de'Certosini batter giero figlio di Ruggiero Sicilia, II 27

Bucellino fratello di Leotar coi Franchi e gli Alema lia. l. 228. s'inoltra fin cilia; è sconfitto da N 220

Bulgari originarj della S
s' inoltrano fino al Danpassano a tempo dell' in
Anastasio, devastano la
l'Illirico, si stabiliscon
due Mesie e nella piccol
sulle due rive del Dan
danno il nome di Bul
paese, I. 308. ottengono
ritorio nel Ducato di Ben
da Grimoaldo, I. 309

Buondelmonti (Buondelmo promette di sposare una c degli Amedei, ne sposa Donati, è ucciso da Lan ponte vecchio, IV. 5. Burcardo vescovo di Vorme

Burcardo vescovo di Vorme d'una collezione di cano 217.

Jacace Cammillo avvoca impieghi, VIII. 93. Cacciatore grande del re; torità, sue ingerenze, u che ne divendono . V. 6 Calabria regione dell' imp mano sotto Augusto, I. vincia sotto Adriano, I. 2 Costantino, I. 79. dell' d'occidente sotto Valen III., I. 92 del regno de sotto Teodorico, I. 184 d pero d'oriente sotto Giust I. 286. divisa tra l'imper riente, e il ducato di Ben a tempo di Carlomagno. i duchi di Benevento a Romualdo, II. 14 deratori d' oriente alla fine no secolo, II. 140 ammida un correttore sotto , I 28 e sotto Costan. o, e sotto Valentiniano, otto Teodorico, I. 194. ca a tempo degli impeoriente, I 286. sua e snlla fine del decimo . 137. 140. conquistata olfo principe di Bene-Greci, e restituita ai te anni dopo, II. 109. ita dai Normanni, II. ita al ducato di Puglia abria, dopo regno di tto Roberto Guiscardo, divisa in due provincie ıltra sotto Federigo II. oli, IV. 104. iac. ) capitano di ventusoccorso del re Alfonso a, prende Capua e Na-260.; rende Napoli alla ovanna, si mette al suo va contro Braccio e lo 261. entra al servizio :o d'Anjour, V. 272. V. 273.

Nicea, VII 297 da XIII., VII. 298. rifiuermania, VII. 299 ri-Francia, in Spagna, VII. 300 301 è eletto Pontefice nel o di Clugny dopo la Gelasio II. va a Roma, mosciuto; passa a Beottiene soccorso da Roncipe di Capua, prende l'antipapa Maurizio, rigioniero finchè vive,

Romano vizioso, VII.

ndato da Giulio Cesare,

1eo, VII. 296. dal Con-

II. 284. conferma l'investitura a Guglielmo duca di Calabria e di Puglia, tiene un concilio in Laterano, fa pace con Errico IV. muore, II. 285.

Calisto III. succede a Niccolò V. nel pontificato, VI. 48 dichiara Ferdinando escluso dal regno, e pretende d'appropriarselo, VI. 55 muore prima di occuparlo, VI. 56.

Calisto III. antipapa successore di Pasquale, rende omaggio al legittimo Pontefice Alessandro, III. 157.

Camaldolesi monaci, quando introdotti nel regno, II. 310. vi fanno grandi acquisti, VII. 333. Camera regia dei conti; numero ed ingerenze de'suoi presidenti, VI. 31. a 33. de'suoi impiegati subalterni, VI. 33. 34. cause delle quali conosce, VI. 32. riordinata da Alfonso, VI. 30. riformata dal vicerè Toledo, VII. 56. 57. suoi regolamenti, da chi compilati, da chi commentati, V. 114. a 117.

Camerario grande, dignitario del regno, III. 80 sue prerogative, III. 80. 81. sottoposto al consiglio collaterale sotto i Re Aragonesi, VI. 210. conserva solamente il titolo, III 82.

Camerario (Bartolomeo) gran giurista, suoi impieghi, sue opere, VII. 142. 143.

Campanella (Tommaso) frate Domenicano, sua nascita, suoi progressi negli studi, suoi viaggi in Italia ed in Germania, III. 327. in Olanda, in Francia ed in Svizzera, III. 328. detenuto lungamente dall' inquisizione in Roma, si ritratta, è confinato nel convento di Stilo, riscalda le teste dei frati, III. 337. eccita

i Galabresi alla ribellione, predicando la libertà, e dandosi per il messia, III. 338. è preso in una capanna, III. 339. condannato al carcere a vita, III. 340. ottiene la libertà, III 327, passa in Francia, è accusato come mago in Tolosa, arrestato, e bruciato co'suoi libri, III. 328.

Campania regione dell'limpero Romano sotto Augusto, I. 13. provincia sotto Adriano, I. 28. e sotto Costantino, I. 79. dell'impero d'occidente sotto Valenti-. Canoni apostolici non son i niano III., I. 84. del regno dei Goti sotto Teodorico, I. 191. detl'impero d'oriente sotto Giutino II., I. 286. dei duchi di Benevento sotto Arechi, II. 5. conquistata dai Normanni sui duchi di Benevento, Il. 252. e riunita al ducato di Puglia e di Calabria, dopo regno di Napoli sotto Roberto, II. 254. più estesa al tempo d'Adriano che al tempo d'Àugusto, I. 27. ammini. strata da consolari sotto Adriano, I. 28. sotto Costantino, I. 80. sotto Valentiniano, I. 84. sotto Teodorico, I. 191. da duchi sotto gl'imperatori d'oriente, l. 286. origine del suo nome, suoi confini, I. 84. sue città colonie, I. 13.

Campano (Antonio ) oratore istorico e poeta, sue opere, sua morte, VI, 123.

Cancelliere grande, dignitario del regno, origine del suo titolo, sue prerogative, Ill. 72. decade al tempo di Federigo II. e di Carlo d' Angiò, ma conserva sempre la giurisdizione sopra i cherici ed i cappellani del pa lazzo, III. 76. decade anche di più a tempo di Ferdinando il cattolico per la creazione dei

reggenti di cancelleria conserva solamente il c conferire i gradi del de III. 77. Cancellieri grandi del te

Ruggiero, III. 73. 74.

Canoni, regolamenti ch Chiesa nei concili, I.: posti in esecuzione per 1 censure spirituali, non temporali: son mandati peratori per l'approvaz ı 5o.

gli apostoli, l. 148.

Canoni di concili del guart raccolti da Stefano vesc feso, approvati dal con Calcedonia, osservati fir sto secolo in Italia, fino in Francia ed in German cresciuti da Teodoreto di Cirro, I. 149. 150.

Canonici di Napoli ottengo Pontefice Innocenzio l'n mitra bianca, IV. 136.

Canosa città florida, suoi antichi, II. 261.

Cauzolino Guarino gran car del regno, vuole spos monastero di monte Ci sorpreso dalla morte, e v tro mondo colla riputa: dannato, III. 73.

Capece (Scipione) poeta, filosofo, legale; sue ope impieghi, VII. 146.

Capece ( Antonio ) grand cato, suoi impieghi, sue VII. 142.

Capece (Fabio) grand'av suoi impieghi, sue opere 88, 89

Capece (Corrado) Napolet vita Corradino a tentare perare il regno di Nap accompagna a Pisa, ya a

curargli soccorsi, IV. 175. olleva la Sicilia in suo fasi rifugia a Pisa dopo la ta di Corradino, IV. 180. tro (Ettore) grand'avvouoi impieghi, sue opere, 7. E8.

ta; origine del suo nome, . suoi confini, IV. 105.

di Napoli, sua ginrisdi-IV 275. 276. di Papa Adriano, collelivulgata in Francia, L.

li Papa Onorio IV., V. 5. quale autorità ottengono

no , V. 21.

del regno stabiliti dai re ni, 1V. 293. a 296. da l., IV. 296. a -299. dal e di Salerno suo vicario, ), a 305, da Carlo II., IV. 307. da Roberto, IV. 307. la Carlo duca di Calabria, 3 a 315. da chi commenllustrati, IV. 3,5.

e (Guglielmo) capitano alla morte di Marcooccupa il palazzo reale, ara custode del re Fedezovernatore della Sicilia. giura di riconoscere per lel regno Innocenzo, ed to dalla scomunica, III. cusa di consegnare il re :llier Gualtieri, III. 242. o del re introdotto dai nanni in Sicilia, V. 74. ngioini nel regno di Na 75. sue prerogative, sue ense, V 75 77. sotto i iaci presiede ai regj stu-15. a tempo d'Alfonso I. giurisdizione su tutti i ıni e cherici del palazzo, VI. 214.

Cappelle regie moltiplicate sotto gli Angioini , V. 75. 76.

Cappuccini ordine monastico sono accolti nel reguo, ricevono la Chiesa di S. Esrem, sabbricano un gran convento, VII. 333.

Capua città sederata dei Romani, I. 7. dopo prefettura senza senato e senza magistrati, I. 8. 19. colonia sotto Giulio Cesare, I. 8. 13. illustre quanto Roma e Cartagine, I. 25. sede dei consolari della Campania, I. 92. metropoli per concessione di Giovanni XIII., I. 92. II. 74. 119. 153. suoi suffraganei, II. 153. saccheggiata dai Vandali, I. 192. dai Francesi, VI. 175.

Capua (contea di ) sua origine. II. 70. 71. divisa in tre alla morte di Landolfo, II. 79. riunita sotto Atenolfo, II. 80. sua estensione allora, II. 101. eretta in principato da Pandolfo capo di ferro.

II. 117.

Capua principato, sua origine, II, 1 18. riunito al principato di Salerno, II. 187. al principato di Benevento, II. 105. conquistato dai Normanni, II. 229. riunito al regno di Napoli dopo la morte d'Enrico ultimo principe, III. 148. sua estensione sul finire del nono secolo, Il. 101.

Caracciolo (Galeazzo) marchese di Vico abbraccia la religione Luterana, VII. 115. a 117. ricusa d'abjurarla 118. 119. si divide dalla moglie, sposa Anna Framery, muore tranquillamente in

Ginevra, VII. 120.

Caracciolo (Antonio) grand'ora-tore, suoi impieghi, VHI 93. Caracciolo (Giulio) avvocato distinto, VIII. 94.

Caraffa (Gian Pietro) fondatore dell' ordine de' Teatini VII. 154. Caraffa (Carlo) fondatore della congregazione dei padri operari, VIII. 101.

Caraffa (Giovan Antonio) famoso legale e cauonista, suoi impieghi,

sue opere, VL 139. 140.

Caraffa (Giovanni e Antonio) nipoti di Paolo IV. conti di Palliano e di Bagno, VII. 163. combattono con poco successo contro gli Spagnoli, VII. 171. 175. empiono Rodi delitti e di morti, sono esiliati, VII. 180. e condannati a morte sotto Pio IV., VII. 181.

Caraffa (Andrea) conte di S. Severina governa il regno di Napoli per tre anni dopo la partenza di Lanoja; muore, VIL 16.

Caravita (Pietro) famoso avvocato, VIII. 93.

Cardinali introdotti nella gerarchia ecclesiastica nel sesto secolo, I. 327. ingranditi nel decimoterzo

secolo, IV. 186. 187.
Cardona (Raimondo) succede a
Consalvo vicere di Napoli per
momina di Ferdinando, VI. 201.
è confermato dal re Carlo, VII.
3. esige dal regno due donativi
di seicentomila ducati: muore,

VII. 14. 15.

Carlo d'Anjou conte di Provenza e fratello di S. Luigi re di Francia accetta l'offerta del regno di Sicilia e di Napoli, e a quali condizioni, IV. 160. a 164. è acclamato in Roma senatore perpetuo, IV. 178. è incoronato, IV. 164. a 166. invade ill regno di Napoli, IV. 167. v'entra senza ostacoli, conquista S. Germano, IV. 168. pone in rotta l'esercito di Manfredi, IV. 169. riceve gli omaggi di tutto il regno 172. si trae addosso l'odio pubblico colle sue crudeltà, IV. 173. vince Corradino, lo manda in ferri a Na-

poli, IV. 179. 180 nare a morte, IV Manfredino figli con la madre, IV sce fermamente i Puglia, IV 221. di magnifici edifiz 229. ristabilisce l 230. 231. ferma Napoli, IV. 224. una armata a Tu del re Luigi, re quel regno IV. 23 da Maria figlia de tiochia la cession sopra il regno di ed è coronato re d da Papa Giovann troduce nel regno cese, crea nuovi 237. 238. rende classe de'nobili distinzioni, IV. 2 ritti del tribuna corte, IV. 274. 2 glia del principe ( pote del Pontefic che se lo rende n vola in Sicilla | una ribellione, as IV. 270. passa in Roma a lagnarsi 272. sfida a duelle ragona, IV. 283. I secondo figlio vic IV.285 si presenta vi trova Pietro, si va in Provenza, Marsilia con sessa Napoli, IV. 289. Napoletani della p figlio, assedia int zio, torna in Pugl flizione, IV. 292. militari, IV. 234. IV. 293. a 299 Carlo II. figlio di Ca

: Tarão del regno nell'assenza le pad re, IV. 285. è fatto prigio-Ruggiero di Loria, e conotto - Costanza, che lo manda , ferri. V. 24 d'Aragona, IV. , . & Laberato dopo la morte del dre . V. 21. 25. e a quali conion a Pietro è coronato da >= IV. re delle due Sicilie, 305. V. 21. 26. libera Gaeta Alica da Giacomo re di Sicilia, 26. La coronare il figlio Carlo 🎜 🕒 lo eletto re d'Ungheria, 27. lo lascia suo vicario nel ego, e va in Francia a sollecipace, V. 29. ottiene alla la restituzione dei due figli dali in ostaggio, V. 30. prende l'armi per rispingere Federigo re di Sicilia, ricupera la Calabria, V. 36 fa pace seco, lasciandoli la Sicilia, V. 45 ristabilisce in fiore l'università, V. 49. adorna Napoli di belli edifizi, V. 48. a 50. arricchisce la Chiesa di San Niccolò di Bari, V. 51. 52. costruisce una magnifica Chiesa a Lucera, e la colma di tesori, V. 56. a 58. sa incarcerare tutti i cavalieri templari, IV. 210. crea suovi cavalieri, IV. 248 proibisce ai Vescovi di mescolarsi nelle cause d'inquisizione, VII. 131. suo testamento e sua morte, V. 85. suoi figli e figlie. V. 62. 63. Carlo III figlio di Luigi di Durazzo serve nell'armata di Lodovico re d'Ungheria contro i Veneziani, V. 163. prende per moglie Margherita nipote della regina Giovanua V. 164. ricusa al Pontefice Urbauo d'invadere il regno di Napoli V. 169 170. vi acconseute alle istanze di Balzo duca d'Andria, V. 171. lascia il re d'Ungheria, va a Roma, vi riceve l'investitura del regno da Ur-

bano VI. promette al suo uipote Prignano il principato di Capua V. 174. si unisce col conte Balbiano V. 175. va a Napoli, 177. vi entra, assedia castel nuovo, V. 178. lo prende, V. 179. fa prigioniero Ottone e la regina, manda Ottone nel castello d'Altamura, e Giovanna nel castello di muro; riceve il giuramento di fedeltà dalla città, V. 180. fa strozzar la regina, V. 181. 285. riceve gli omaggi dei Baroni, aduna un parlamento, V. 186. ottiene un donativo di trecentomila fiorini, V. 187. ricusa di consegnare al Prignano il principato di Capua, V. 187. riceve avviso della ribellione di Giacomo del Balzo, fa carcerar la sua moglie, V. 189. va in Puglia per discacciare il re Luigi, V. 191. torna a Napoli dopo la sua morte, rivolge l'armi contro il Papa, gli manda contro il conte Alberico. che l'assedia in Nocera, V. 192. è invitato a prender la corona in Ungheria, V. 194. si pone in viaggio, 195. giunge a Buda, si fa dichiarare governator del regno, V. 196 è acclamato dal popolo, V. 197. incoronato in Alba, V. 198. va a trovar le re-gine, V. 199. è trucidato, V. 100.

Carlo figlio del re Roberto è duca di Calabria, V. 87. vicario del regno, V. 91. governatore di Firenze, torna a Napoli, V. 93. reprime le violenze degli ecclesiastici durante il vicariato, V. 102. 103. sua morte, V. 94. sue leggi, 1V. 313. a 315. sue figlie, V. 94.

Carlo il calvo re di Francia disputa l'impero a Lodovico re di Germania, II. 75. entra in Italia d po la sua morte, va a Roma, riceve dal pontesice Giovanni VIII. la corona imperiale, arricchisce la basilica di S. Pietro, II. 76. passa in Pavia, vi è proclamato re d'Italia, manda soccorso a Papa Giovanni contro i Saraceni, II. 77. torna con nuovi soccorsi in Pavia, è attaccato da Carlomauno, torna indietro, muore presso le Alpi, II. 79 cede alla sede apostolica la sovrauita di Roma, I. 373.

Carlo il grosso re di Francia va a Milano dopo la morte di Carlomanno, è incoronato re d'Italia, prende in Roma la corona imperiale, torna in Francia, e muore, II. 84.

Carlo VIII. re di Francia va alla conquista del regno di Napoli, passa per Turino, e Firenze', VI. 155. entra in Roma, VI. 156. in San Germano, in Capua, in Aversa, 158. in Napoli, ove riceve gli omaggi di quasi tutto il regno, VI. 159. 160. indispone gli animi colle sue vessazioni, VI. 161. riceve avviso della lega conclusa fra gli stati Italiani e la Spagna a suo dauno, VI. 162. parte giunge al Taro, combatte coi Veneziani, VI. 163. è vinto VI. 164. torna in Francia, e muore, VI. 167. 168.

Carlo V. nipote di Ferdinando il cattolico parte da Bruselles dopo la morte del zio, va in Spagna, prende il governo del regno VII. 3 è eletto imperatore per la morte di Massimiliano, VII. 8. riceve l'investitura dal pontefice Leone, prende la corona in Aquisgrana, VII. 9. fa lega col Pontefice, scaccia i Francesi dal Milanese, VII. 11. fa prigioniero

Francesco re di Francia, VIL 12. fa pace seco e lo libera, VII. 13. sposa Isabella di Portogallo, VII. 19. manda il duca di Borbone a Roma con una armata contro il Pontefice, VII. 21. che resta prigioniero, VII. 22. 23. ordina la sua liberazione, VII 21, 25. fa pace seco, col re di Francia, e coi Veneziani, VII. 36. a 39. va a Bologna, VII. 40. fa restituire a Sforza il Ducato di Milano, si sa restituire dai Veneziani tutta la Puglia, VII. 41. va ad Augusta, fa incoronar suo fratello Ferdinando re de'Romani, VII. 46. assale il regno di Tunisi, vi stabilisce per poco un te suo tributario, VII. 61. 62. va a Napoli, VII. 63. l'abbellisce, VI. 95. fa costruire molte torri nel regno, VI. 105. riprende il ducato di Milano dopo la morte di Sforza, VII. 65. manda un governatore nello stato di Siena, VII. 181. rinunzia tutti i suoi regni a Filippo, e l'impero a Ferdinando, si ritira in un monastero, e vi muore, VI. 140. 141. suoi editti, VII. 18. sue prammatiche per il regno di Napoli, VII. 48.

Carlo II. figlio di Filippo IV. re di Spagna succede al padre nel regno sotto la tutela della madre e d'una reggenza, VIII. 81. 83. riceve da Alessandro VII. l'investitura del regno di Napoli, 105. fa pace col Portogallo, VIII. 111. colla Francia. VIII. 138. proibisce ai nunzi di mescolarsi in cause d'inquisizione, VII. 131. muore VIII. 158. sue leggi sue virtù, VIII. 160.

Carlo III. arciduca d' Austria figlio di Leopoldo imperatore è dichiarato re di Spagua dagli alleati,

sce la sua sede in Barcelobbliga Filippo di Franasciar Madrid, occupa la ardia, VIII. 163. obbliga icesi a lasciar l'Italia, rigli omaggi del regno di i, VIII. 164. alla morte nperator Giuseppe è eletto atore col nome di Carlo VI. 165. governa il regno per d'un reggente, VIII. 167 re gli attentati del foro eccleo, VIII. 182. 183 proibisce hiesa d'acquistar beni sta-VIII. 186. pubblica un esull'inquisizione, VII 132. fante di Spagna, figlio di o V. re di Spagna è in da suo padre a ricuperare no di Napoli sopra l'imor Carlo VI., 170. entra sue truppe nel regno, obi Tedeschi a lasciarlo, VIII.

nno figlio di Carlo Martello nistratore del regno di ia, rinunzia il regno al lo Pipino, va a Roma, fonda onastero sul monte Soratte. ra in monte Casino, e vi si maco, I 357.

nno re d'Austrasia convoca ncilio per il ristabilimento disciplina ecclesiastica, I.

gno figlio di Pipino re di ia sposa una figlia di Deo re de' Longobardi, la ri-,I. 379 vince gli Aquitani assoni, I 380. sull'invito ntefice Adriano prende l'arntroDesiderio, passa l'Alpi, . vince Desiderio l'assedia ria, prende Verona, manda e i suoi due figli in Francia, gli omaggi di tutta l'Itaassa in Roma, è salutato

re di Francia e d'Italia, e patrizio Romano, conferma le donazioni di Pipino, I. 368. 381. fa restituire alla Chiesa i suoi patrimoni nei ducati di Spoleto e di Benevento, I. 382. torna a Pavia, obbliga Desiderio a rendersi, I. 383. dichiara Pipino suo figlio re d'Italia, II. 20. prende l'armi contro Arechi duca di Benevento, e l'obbliga a rendergli omaggio ll. 20. a 22. conserva in Italia l'amministrazione stabilita dai Longobardi, II. 1. v'introduce l'uso di convocar parlamenti, torna in Francia, Il 2. promette una figlia a Costantino imperatore d'oriente, e poi gliela nega, II. 25. fonda una chiesa in Aquisgrana riceve il giuramento di fedeltà dal popolo Romano, II. 27. manda grandi tesori al Pontefice Leone III., II. 28. va a trovarlo a Roma, II. 29. manda in esilio i suoi accusatori. II. 20. è acclamato imperatore d'occidente, Il. 20. a 33. torna a Pavia, II. 36 associa all'imperio Lodovico re di Aquitania suo figlio, 11. 37. muore, sl. 38. suoi capitolari, II. 36. 37. 49. 50. suoi stati, II. 31.

Carlomanno figlio di Lodovico Germanico eredita dal padre gli stati di Germania, II. 77. viene in Italia, obbliga Carlo il calvo a ritirarsi, gli succede per tre anni nel regno d' Italia, II. 79. 83. combatte contro Lodovico il Balbo, che gli disputa il regno,

e muore, Il. 83.

Carlo Martello amministratore del regno di Francia dispone dei beni delle Chiese, dona badie e Vescovadi ai laici, I. 398.

Carlo martello figlio di Carlo II. re delle due Sicilie è richiesto per re d'Ungheria ed incoronato, V. 27. va in Germania a sposar la figlia di Ridolfo l. imperator d'Austria, e passa in Ungheria, V. 28. torna in Napoli vicario del reguo, V. 29. vi muore, V. 44,

Carlo figlio di Giovanni re di Navarra va alla corte d'Alfonso suo zio, Vl. 48. 49. indi a Roma per sollecitare una riconciliazione col padre; torua a Napoli, tenta di succedere al zio, Vl. 49. 54. ne abbandona il pensiero, si ritira in Sicilia, VI. 55.

Carlo di Valois è investito da Papa Martino IV. del regno d' Aragona, e di Valenza, V. 24. rinun zia ai due regni, e si contenta del ducato d'Anjou, V. 30 va in soccorso di Carlo II. re delle due Sicilie, V. 44. torna a Napoli alla pace, e dopo in Francia, V. 46.

Carlo di Tocco autore d'un commentario sulle leggi Longobarde, VI. 148. II. 294. 295.

Carmelitani, ordine monastico istituito dai romiti del monte Carmelo, introdotto nel regno di Napoli, IV. 218. istituiscono la divozione degli abitini, IV. 221.

Carmelitani scalzi, ordine monastico istituito da Santa Teresa in Castiglia, sono accolti nel regno di Napoli, foudano un magnifico monastero, VII. 331.

Caroberto figlio di Carlo Martello gli succede nel regno d'Ungheria, V. 44. pretende anche il regno di Napoli. V. 84. vi rinunzia, V. 85.

Casati donde gli traevano i Romani, II. 198. donde i Longobardi, Il. 128. a 130.

Cassiodoro governatore della Sicilia per Teodorico, correttore della Lucania e dell' I prefetto pretorio, e pai 195. sua patria, I. 196. i monastero a Squillace, monaco, vi muore in novantacinque anni, I. Castaldi introdotti nel r

Napoli da Alczeco duca gari, II. 8. loro inger 8. 9. 10.

Castro (Ferdinando Rniz d di Lemos è vicerè di Naç il conte d'Olivares, V reprime i Calabresi ribe 337 a 340. ricusa di ri bolla di Gregorio XII immunità della Chiesa, V esige un donativo d'un e ducento mila ducati; s te, VII. 341. suoi lave 340.

Castro (Pietro Fernandes di Lemos figlio di Ferd succede al padre nel r vicerè di Napoli, VII. 34 bilisce l'università, re studj, VII. 348. a 351. il governo al duca d'e torna in Spagna, VII. 3

Catalani oppressi dal conte Coloma vicerè si rivolta 25. massacrano il vicer 26. si pongono sotto la I ne della Francia, VIII. nano in dovere sotto Ca VIII, 163.

Catanzaro sue consuetudin Catapano magistrato greco, Catapani della Puglia, II. Catone (Augelo) filosofo e del re Ferdinando I. sua na, suoi impieghi, sue VI. 123.

Cause ecc esiastiche com tutte in Roma per appel

Cavalieri in uso nella rep

na, e sotto gl'imperatori, io in Francia, IV. 240. otti in Sicilia da Ruggiero ltiplicati sotto Carlo I. ou IV. 247. in quali occani armano, IV. 240. cou requisiti, IV. 241. con cerimonie, IV. 242. 243.

figli di principi, IV. 244.

di S Michele istRuiti da II., IV. 249. di S. Spirito rico III., IV. 249. della tiera da Eduardo III, IV. el nodo da Luigi di Ta-IV. 250 251. della nave rlo III., IV. 251. della , IV. 252 della luna da mi du d'Anjou, IV. lell' armellino da Ferdi-I., IV. 252. della stella Giovanni, IV. 249 di San ıni di Gerusalemme istier ricevere i pellegrini, . Teutonici per la disesa llegrini, II. 314. di San 10 di Calatrava, II. 314. templarj, quando e perituiti, Il 313 314. incarnel regno di Napoli per di Carlo II. d'Anjou, IV. ppressi da Clemente V.,

di San Lazaro, quando i, VII. 252. quali vicende o, VII. 253. cadono in ito, VII 254. son riuniti dine di San Maurizio in, e di San Giovanni in a, VII. 256. riprendon, VII. 256. 257.

zzo maggiore ufficiale da Ferdinando il cattolia giurisdizione, VI. 214. , VI. 215.

, ordine monastico isti-

tuito da Pietro d'Isernia nel regno di Napoli, IV. 219.

Celestino II. succede nel pontificato ad Innocenzio II. muore dopo sei mesi, III 90.

Celestino II. antipapa succede a Calisto II., II. 285. rende omaggio al pontefice legittimo Onorio, II. 286.

Celestino III. succede nel pontificato a Clemente VII., III. 198. scomunica Enrico VI imperatore e Leopoldo duca d'Austria per l'imprigionamento di Riccardo re d'Inghilterra, III. 201. permette di seppellire il cadavere d'Enrico VI, in chiesa, III. 211. acconsente a incoronare Federigo figlio di Giovanna, III. 210 muore, III. 211.

Celestino IV. succede nel pontficato a Gregorio IX., IV. 76. muore dopo diciassette giomi, IV. 77.

Celestino V. succede nel pontificato a Niccolò IV., V. 3 minunzia, e torna all'eremo, V. 32.

Cerda (Luigi della) duca di Medina Celi succede al Benavides vicerè di Napoli, VIII 154. sua magnificenza negli spettacoli, suoi regolamenti sulle dogane, suoi lavori pubblici, VII 155. sua morte, VIII. 159.

Cherici esentati dal foro temporale anche per le cause civili e criminali, IV. 199. godono dell'esenzione per costituzione di Bonifacio VIII., IV. 200.

Chiara Santa d'Assisi fondatrice delle religiose Francescane, IV. 216

Chiesa regola nei primi secoli e fino a Giustiniano la disciplina, il governo spirituale e i costumi, 1, 70. 151. riprende i peccatori, gli scaccia quando si ostinano : nel peccato, gli riammette nella sua comunione quando si pentono, L 71. decide le differenze tra i Cristiani per via amichevole, e salvo il diritto di ricorrere ai magistrati civili, I. 71. 151. stabilisce i suoi regolamenti nei concili, l. 147. non oltrepassa i confini del suo potere spirituale nella cognizione delle cause fino a Giustiniano, I. 151. non ha ne foro nè territorio, non ha giurisdizione nè forza. l. 152. non ha autorità di giudicare neppure nel 5.º secolo fuori che nelle cause ecclesiastiche, I. 153 non imprigiona gli ecclesiastici senza il soccorso del braccio secolare, non impone pene afflittive, rimette ai principi la punizione degli eretici, 1. 154. riceve la giurisdizione non da Costantino nè da Teodosio ma da Giustiniano, I. 156. moltiplica i suoi canoni nel 5.º e nel 6.º secolo, regge i gradi di parentela, I. 25 r. fa leggi appra i beni ecclesiastici, sulle usure, sui divorzi, I. 252. si limita a prender cognizione delle cose di fede, e di religione anche a tempo dei Goti, L 255, accresce le sue ricchezze da Costantino a Valentiniano III. I. 120. è in stato florido a tempo d'Arcadio e d'Ouorio, I. 234. e in gran disordine nel decimo secolo, II. 111.

Chiesa di Roma tanto ricca nel 6.° secolo, che mantiene 220 esiliati, I. 259. suoi vasti patrimonj in Africa, in Francia, in Italia, I. 331. 332. perde l' Alemagna, la Fiandra, l' Inghilterra, la Scozia, VII 147. 148. perde il censo del regno d' Inghilterra sotto Enrico VIII., II. 241.

Chicsa di Santa Maria di Lucera

fondata ed arricchita da ( d'Angiò; suo clero, V. 51 Chiesa di San Niccolò in Ba data a tempo di Ruggie 94. V. 50. arricchita da C d'Aujou, V. 51. suo cler tesoriere, V. 52. a 54.

Chiesa d'Altamura, sua fo ne, V. 58. suo clero, suo legi, V. 59. suo clero sc cato, V. 60.

Chiese condate dagli Apos 58, moltiplicate da Cos a Valentiniano III., I. 12 Chiese e cappelle di collazio re nel regno di Napoli, ' Chiese di presentazione repregno, VII. 149.

Chieti metropoli per conc di Clemente VII. suoi si nei, II. 157.

Childeberto re dei Franchi anuazione di Maurizio imp d'oriente passa l'Alpi. e contro Autari re de Long l. 269. 272. fa pace seco, de l'armi, I. 273. è obbl ritirarsi di nuovo, I. 183 Childerico III. ultimo re di cia della prima dinastia,

sotto l'amministrazione pino, I. 357. è scaccia trono, e si fa monaco, I. Chindesvindo decimo succes Reccaredo re dei Vestro Spagna proscrive le leggi ne, ed ordina l'osservar nuovo codice nazionale, Ciambellano grande; uffici ne dipendono, V. 66.

Cimeliarchi custodi dei vasi e degli arredi delle Chi 327.

Città federate nella repubblimana, pagano tributo, colle leggi nazionali, si magistrati, I. 7.

ederate che passano a prere, I. 7. derate del regno di Napoli,

Bernardo) autore d'una zione di Decretali, IV. 188. uccessore d'Alboino nel rede'Longobardi ricostruisce a, occupa Rimini, estende ne conquiste fin presso a a, è trucidato da un suo liare, I. 267.

te II. scomunica i Benevenperchè ricusano di ricono-Pandolfo, II. 79 gli sco-

ica perchè non vogliono ioscere Enrico, II. 233. te III. succede nel pontifi-

a Gregorio VIII., III. 175. cita i principi Cristiani ad re in terra Santa, III. 176. re, III. 198.

ite IV. succede a Urbano IV. ontificato, IV. 160. 161. da ·lo l'investitura del regno, quali condizioni, IV. 162. 164. lo incorona, IV. 165. oliga ad anuullare tutte le tuzioni contrarie alla libertà siastica, e a rinunziar al to di approvar l'elezioni dei ovi, IV. 192. 193. alla nuova arrivo in Italia di Corradino petitor di Carlo, lo invita mparirgli avanti, IV. 177. omunica, gli bandisce cona crociata, scomunica don co di Castiglia suo alleato, 78. fa condurre Enrico priiero a Napoli, IV. 180. re, IV. 182.

nte V. succede nel pontifia Benedetto XI per influen-Filippo il bello re di Frantrasferisce la sede ad Avile, V. 47. annulla le bolle pnifazio VIII., V. 136 assolve tutti gli scomunicati, V. 136. si fa incoronare a Lione, V. 47. si stabilisce ad Avignone, V. 136. distrugge l'ordine dei cavalieri templari, V. 138. muore, V. 92. 136. suo carattere, V. 137. 138. sue costituzioni, V. 144.

Clemente VI. succede nel pontificato a Benedetto XII., V. 137. scomunica gli assassini del re Andrea, manda Bertrando del Balzo a punirgli. V. 149. compra Avignone dalla regina Giovanna, e riconosce per re Luigi principe di Taranto suo marito, V. 154 sua morte, V. 161. suo

carattere, V. 139. Clemente VII. è eletto Pontefice a Fondi in concorrenza con Urbano VI., V. 170. 285. è riconosciuto per legittimo Pontefice in Francia, in Spagna ed in Italia, V. 171. 285. va a Napoli dalla regina Giovanna, V. 171. 172. alsa morte dell'arcivescovo Bernardo gli nomina un successore, V. 287. da l'investitura del regno a Luigi d'Anjou, V. 175 287 gli permette di va-lersi di tutti i vasi preziosi delle Chiese per far denaro, V. 287. dopo la sua morte dà l'investitura del regno a Luigi II. suo figlio, e si dichiara tutore del regno, V. 202. passa in Avignone, e vi stabilisce la tsede

pontificale, V. 172.

Clemente VII. succede nel pontificato ad Adriano VI, VII. 12.

assolve il re di Francia dal giuramento contratto con Carlo V.,

VII. 18. 19. è assediato dai Colonnesi nel Vaticano, fugge in

Castel S. Angelo, è liberato, invita Valdimonte a ribellare il

regno di Napoli da Carlo V.,

VII. 20. è assalito dagli Spaguoli

Castel Sant' Angelo, capitola, VII. 22. è guardato a vista, VII. 23. riposto in libertà e a quali condizioni, VII. 25. 26. va in Orvieto, VII. fa pace con Carlo e a quali condizioni, VII. 36. a 38. ricupera tutte le terre conquistate dai Veneziani, VII. 41.

col duca di Borbone, si ritira in

muore, VII. 60
Clemente VIII. succede nel ponti
ficato a Benedetto XIII., V. 262.
per elezione dei soli cardinali
dell'Aragona, V. 280 rinunzia

il pontificato a Martino V., V. 263. 289.
Clemente VIII. succede nel pontificato a Sisto V., VII. 306. da

l'investitura del regno di Napoli a Filippo III., VII. 335. Clemente IX succede ad Alessandro VII. nel pontificato, invita i Principi d'Europa a prender l'armi contro i Turchi, VIII.

111. sua morte, VIII. 116.
Clemente X. succede a Clemente
IX. nel pontificato, VIII. 116sua morte, VIII. 137.
Clemente XI. succede nel pontifi-

cato a Innocenzio XII., VIII 158. sue dispute coi principi di Savoja. di Spagna. d'Alemagna, VIII. 180. pretende di cangiar la gerarchia ecclesiastica nel regno di Sicilia. II. 277. non è obbedito, II. 278. sua morte, VIII.

169.
Clemente XII. succede ad Innocenzio XIII. nel pontificato, VIII.
170. ricusa in principio di rico-

170. ricusa in principio di ricoscere l'infante Carlo figlio di Filippo V. per re di Napoli, dopo vi acconsente, VIII. 171.

Clodione figlio di Faramondo re dei Franchi conquista la Belgica IV. 223.

Clodoveo re de' Franchi nelle Gal-

de' Vestrogoti, conquista tania o Tolosa, I. 171. a la religione Cristiana, I. Codice Ermogeniano e Gri comprende le costitui Adriano a Costantino frammenti che ne restar Codice Teodosiano compi ordine di Teodosio, di 123. comprende le cos da Costantino a Teodosi errori commessi nella s pilazione, l. 124. 125. in vigore in oriente, I. che in occidente, L 126 Longobardi, I. 126. e 293 I. 126. i Borgoguoni, i I I. 126. I. 293. è pubbli Doujat in Basilea, da G Tillio in Parigi; è come

lie, vince e uccide Al

da Cujacio, e da Gotofi 127. emendato da Carlo I. 293. Codice (primo) di Giustiu chi compilato, come di quali costituzioni comp 205. quando promulgato Codice (secondo) di Giu

perchè ordinato, da chi lato, di quali costituzio posto, l. 210. a 212 come suoi errori, l. 213. Codice d' Alarico, I. 168. «

Codice d'Alarico, I. 168. (
libri è tratto, da chi coi
I. 169. 170.

Codice delle leggi dei Ve pubblicato da Pietro P 174. come diviso, qua comprende I. 172 273 ditato anche fra i Borgo Sassoni i Saraceni, gli S li, I. 173.

Codice delle leggi Longol conserva nell'archivio del stero della Cava, I. 295.

Codice Filippino compilato

ippia; comprende le leggi egno di Napoli, VII. 316. do fu pubblicato come, è diperche si chiama Filippino, 317

o dei dottori istituito in Nalalla regina Giovanna; suoi i dottori: privilegi dei quali no, V. 282. 283.

o di filosofia e di medicina lito dalla regina Giovanna; regolamenti, V. 283. 284. o di teologia riunito dalla a Giovanna al collegio di fiia, V. 284.

one di decretali dei Pontesici per ordine d'Innocenzio III. ietro Beneventano, IV. 188.

one di decretali dei Pontefici ani fatta da Raimondo di aforte per ordine di Grego-L. resa esecutoria dal Ponte-IV. 189. insegnata nelle e, commentata da chi; aciuta colle estravaganti, IV. colle (lementine, IV 191. ata nel regno di Napoli sote Svevi per le disposizioni arie alle leggi civili, IV. mmessa sotto i re Angioini, 92.

one di canoni e lettere deli di Dionigi il piccolo; sua ità, I. 253. 254.

one di Canoni attribuita maroposito ad Anselmo Vesco-Lucca, III 217.

one prima di leggi Longo: dell'anonimo Capuano, II. 202.

me seconda di leggi Longoattribuita a PietroDiacono; pregi; sua autorità, II. 293. dizioni II. 294. commentata rlo di Tocco, II. 294 295. da Andrea Bonello, 295. da Biagio da Morcone, II. 296

Collezione delle leggi degl'imperatori d'oriente compilata da Bonafede, da Leunciavio e da Labbeo, II. 88. 89.

Collezioni di canoni di Concili; prima collezione di Stefano vescovo d'Eleso approvata dal concilio di Calcedonia, I 149. osservata fino al sesto secolo in Italia, I. 149. seconda collezione di Stefano, quali canoni comprende, I. 150 di Martino di Braga, di Cresconio, di Giovanni Scolastico, l. 254. d'Isidoro mercatore, I. 402. del uono secolo, II. 112. dell'undecimo secolo III. 217. di Graziano, III. 217. da chi commentata, III. 218.

Collezioni di decretali dei Pontefici Romani fatte per autorità privata, IV. 188.

Colonie mandate dalla repubblica Romana nei paesi vinti, I. 5. a quali magistrati, e a quali leggi obbediscono, I. 6.

Colonie Romane nel regno di Napoli, I. 8.

Colonua (Pompeo) cardinale sotto
Leone X VII. 42. destituito e scocato da Clemente VII., VII. 43.
arcivescovo di Montereale per
elezione di Carlo V. vicerè di
Napoli dopo la partenza del principe d'Oranges, VII. 44. si guadagna l'odio pubblico colle sue
crudeltà, VII 45 trae dal regno
in donativi novecentomila ducati, VII. 46. 47. muore, VII. 48.
suoi talenti., VII. 42.

Commende istituite al tempo di Giovenni XXII. traggono grandi tesori in Roma. IV. 197. Comneno Emanuele succede nell'impero d'oriente a Giovanni il bello suo padre, fa porre in ferri gli ambasciatori di Ruggiero Normanno, riceve soccorso dai Veziani, III. 92. fa lega con l'imperator Corrado, III. 93. e con Federigo Barbarossa contro Guglielmo re di Sicilia, III. 104.

manda in Puglia una armata con-

tro Guglielmo, III. 106. fa pace seco, III. 111. muore, III. 170. Comnenos Alessio I., è proclamato imperatore d'oriente dalle legioni in Tracia; entra trionfante in Constantinopoli, depone e fa

tosare Niceforo Botoniate, libera la principessa Elena racchiusa dall'usurpatore in un mo-

nastero, II 257. arma contro Roberto, perde la Bulgaria, II. 258. muore, II 282. Comneno Alessio II. succede al

padre Emanuelle nell'imperio d'oriente, III 170. è scacciato dal tiranno Andronico, III. 171. Commeno Alessio Angalo toglie in

Costautinopoli la corona imperiale ad Isacco Angelo e gli succederè assalito dall'imperatore Enrico VI. e acconsente a pagar-

gli sedici talenti per ottener la pace, III. 208. 209.

Comneno Isacco Angelo toglie la corona imperiale in Costantinopoli all'usurpatore Andronico, e gli succede; assale i Normanni guidati da Taucredi conte di Sicilia, gli obbliga a partire, III.
173. da la figlia Irene per moglie a Ruggiero suo figlio, III.
198. è spogliato dell'impero da

Alessio, III 208.
Compsino duca di Napoli si ribella all'imperatore Eraclio, si fortifica in Napoli, è ucciso dall'esarca Elenterio, I 289, 290.

Concili regolano la m piegar le rendite de 260

Concilio degli aposto lemme, I 69. Concili tenuti nella Si

lestina, in Roma, e nel secondo secolo, l nell'Asia e nell'Afric 70 provinciali di N Ancira, d'Autiochia,

140. d'Efeso, di Sa Concilio di Nicea in Bi di Costantinopoli ne di Costantinopoli ne di Roma nel 501. l leans in Francia ne di Toledo nel 633 magna del 742. I.4 nel 743 e nel 745 stantinopoli contre nel 753, I. 375 40 nel 791 I. 401. di N I. 401. e II. 165. 465. II. 155.160. di 1179. II 156. III. 1 rano nel 1099 II. nel 1008. Il 270. nel 1123. Il. 285. c 1163. III 132. di 12:5. IIL 249. di Lic IV. 81. 219. di Pi d'Aquileja nel 1409 Basilea nel 1439. V stanza nel 1415. V. Trento VI. 78. 83. 202

Concilio di Pisa depon e Gregorio dal pont mina per Pontefice V. 288.

Concilio di Trento: sulla disciplina rifit mania ed in Francia 192. 194 accettati ( ne negli stati del re 4. 195. suoi articoli prevoli alla regal giurisdi-II. 195 a 199.

bruciato dai nipoti di lemente V., IV. 136. = de'Cherici esentate dal zolare. IV. 200. II. 236. te dal concilio di Melfi ente, II. 236.

i€ in Napoli, V. 55.

zione dell'oratorio di San Neri fondata in Napoli di Clemente VIII edifica esa ed un monastero maesi arricchisce, VII. 332. Tone dei padri operari a da Carlo Caraffa in acquista beni e poderi,

r opoli sotto il Pontificato **₹** IX. , II. 158. 159. 164. gran capitano del regno ma, e primo vicerè di vince l'armata di Carlo = di Francia, entra in 🕿 rionfante, VI. 181. asneta, VI. 183. vince di Francesi al Garigliano, 🙀 a lasciare il regno, desta sospetto a Ferdi cattolico di volersi renipendente, VI. 196. lo agna a Savona, torna, è confinato dal re nelle Cerre, VI 200. ove muo-

C Giovanni ) predicatore o dall'inquisizione, VII.

tori regj stabiliti dai re ni per reprimere le usur-

i degli ecclesiastici, V. 105.

o sacro di Santa Chiara, tituzione, VI. 15. 16. sue azioni, VI. 16 a 18. suo ale, VI. 20. a 28.

Consiglio collaterale istituito da Ferdinando il cattolico, VI 205. suoi consiglieri, VI. 206. 207. suo capo, VI. 207. 208. suoi ufficiali minori, VI. 209. sue incombense, VI 208. 200.

Consiglio supremo stabilito in Spagna per gli affari d'Italia da Carlo V. suoi consiglieri, sue ingerenze, VI. 207. 208.

Consiliario (Giacomo) maresciallo del Pontefice Innocenzio, va in Calabria, scaccia Federigo figlio d' Enrico imperatore, passa a Messina, III. 229. va in soccorso di Palermo, vince i Tedeschi, III. 231. pone in fuga Marcovaldo, torna in Puglia, III. 232.

Consolari, governano le provincie dell'impero Romano, I. 82.

Consolari della Campania a tempo di Costantino, I. 85 86. di Giuliano, I. 88. di Valentiniano, I. 89. go. d'Onorio, I. 91. di Teodorico, I. 191.

Consolato di mare, sue leggi fra i Romani, III. 69. fra i Napoletani, III. 69 70. approvate dai Pisani, dai Francesi, accresciute dai re d'Aragona, pubblicate in Venezia, III. 70.

Consuetudini e costituzioni feudali son raccolte da Giraldo del Negro, e da Oberto, III. 182. si conoscono nel regno a tempo di Guglielmo, III. 183. sono illustrate in Bologna da Bulgaro, e Pileo, III. 184. sono aggiunte alle novelle di Giustiniano da Ugolino III. 185. acquistano vigore anche nel regno di Napoli, III. 186. da quali autori sono illustrate, III. 187 a 189.

Contestabile grande, dignitario del regno, III. 61. sue prerogative, suoi incarichi, III. 62. 63. 64. sotto i re Aragonesi conserva solamente il titolo, III. 64. VI. 208.

Contestabili del regno di Sicilia e di Napoli a tempo di Ruggiero e di Guglielmo, III. 63.

Conti, quando e come introdotti nel regno di Napoli, II. 7 8.

Coppola (Francesco) gran negoziante e conte di Sarno, ordisce una congiura contro Ferdinando, VI. 107 è arrestato mentre festeggia le nozze del figlio, e gli è tagliata la testa, VI. 113.

Cornelio (Tommaso) famoso filosofo e medico, VIII. 97. 176.

Corpo delle leggi civili di Giustiniano ricevuto in oriente, rifiutato in Italia, dimenticato anche in oriente sotto i successori di Giustiniano, I. 217. Il. 87. 90. ristabilito in credito in occidente a tempo di Lotario, I 218.

Gorrado duca di Franconia è re di Germania, II 182. va in Puglia, vi destituisce Pandolfo IV. riceve la corona imperiale a Roma, torua in Germania, cala di nuovo in Italia per sedare i tumulti di Milano, imprigiona l'arcivescovo, torna in Alemagna II. 186. 187. sua morte, II. 188. sue

leggi, II. 189. 190.

Corrado figlio dell'imperatore Enrico III, preude l'armi contro il padre, va in Italia, conquista una parie dell'impero, prende per moglie una figlia del conte di Sicilia, II 270. escluso dall'impero per la nomina di Lotario duca di Sassonia, guadagna alcuni principi di Germania, e si fa coronare, II 286 succede a Lotario alla sua morte, III. 30. fa lega con Emauuello imperatore d'oriente contr. Ruggiero, muore di veleno, III. 93.

Corrado figlio secondogenito del-

l'imperatore Federigo Ba sa è coronato re de' Rom col padre in Italia, giur: dienza al Papa a Rieti . t Alemagna, IV. 62. va a con una armata, passa a na . a Padova, IV. 67 co in Alemagna con Enrico ringia, è vinto da Gug conte d'Olauda, IV. 89. clamato re a Napoli de morte di Federigo per o Manfredi, IV. 118 parte magna con un esercito, in Lombardia, IV. 119 sl Manfredonia, muove ce conti d'Aquino ribelli, s ma, IV. 120. prende ( Napoli, IV. 121. entra i al popolo per le sue cru spoglia Manfredi de'suoi esilia i parenti, fa avvele: fratello Enrico, IV. 124 1 di febbre . IV 125 lascia gno al figlio Corradino, IV Corradino figlio di Corrado d via è invitato ad andare : perare il regno di Napoli: d'Alemagna con una ai IV. 175 vince due capita Carlo suo competitore al a Valle, IV 176. è scomu da Papa Clemente, IV. giunge a Roma, IV. 179 nel regno, si arresta nel di Tagliacozzo, IV. 170. è da Carlo, fugge, è preso segnato al vincitore, IV. decapitato, IV. 182.

Correttori governano le pro dell'impero Romano, 1 & Correttori della Puglia, e Calabria sotto gl'imperate 92. a 94. sotto i Goti, 1. della Lucania e dell'Al sotto gl'imperatori 1. 95. sotto i Goti, 195. a 197.

maggiore in uso fra i Ro , VI. 2.5. a 217 in Francia 1 Inghilterra, VI. 217. inetto nel regno da Ferdinansue ingerenze, VI. 218. i. quali ingerenze esercitasotto i Romani, VI. 215.

Lapuana istituita da Fede-II re di Sicilia per verificare rilegi de' Baroni, IV. 6. el vicario del regno istituita arlo I., IV. 277 migliorata arlo II. suoi ufiziali, sua one al tribunale della gran , IV. 280.

grande della Vicaria motida Carlo II. istituita al ю di Giovanna II. о d'Al-) I., IV. 280. a 282.

a metropoli fin dall'anno

i., II. 15q.

e figlio di Costantino gli ede nell'impero d'occidenua morte, sue leggi, l. 87. tino magno conquista le ie, la Spagna, la Brettagna, e Massenzio usurpator delpero in Italia, l. 84. abbrac. a religione Cristiana, I. 107. ace con Licinio, I. 84. divide pero in due, l. 76. fonda autinopoli, vi si stabilisce, 3. 84 v'invita molti profesdi lettere, I. 121. va per tima volta a Roma, I. 110. ite al concilio di Nicea, I. approva i suoi canoni ad ıza de' vescovi, I 150. con 1a all' esilio due ecclesiastici, ia muore, I 87. sue leggi, i. 85. 87 96. 97 106. 107. 113. 114. 158. sua supposta zione dello stato di Napoli Chiesa, I. 103. 104. 105. 100. suo supposto battesimo loma, I. 107. suoi supposti

viaggi in Napoli, I. 110. 111. Costantino imperator d oriente per vendicarsi di Carlo magno che gli promette una figlia e dopo glie la nega, manda Adelghiso in Sicilia con una armata di Greci senza successo, Il. 25.

Costantino Monomaco succede nell'impero d'oriente a Michele Calefato, sposando l'imperatrice Zoa sua vedova, II. 197. manda in Puglia Pardo con un tesoro per reprimere la perfidia di Maniace, II. 198. vi manda dopo Argiro per cacciare i Normanui, II. 207. muore, II. 226.

Costantino figlio d'Eraclio imperatore d'oriente gli succede nell'impero; è fatto morire da Marcina sua madre, 1. 303.

Costantino copronimo figlio di di Leone Isaurico gli succede nell'impero d'oriente, I. 354. perseguita le imagini più furiosameute di Leone, l. 354. richiede inutilmente l'esarcato di Ravenna a Pipino, I. 369. a 371. conserva il ducato di Napoli e di Gaeta, quasi tutta la Calabria e l'Abruzzo, I 375. convoca un concilio per proscrivere le ima-gini, I. 366 375, si associa il figlio Leone all'impero, I. 364. 375.

Costantino Porfirogenito imperatore d oriente, emenda i basilici, ne pubblica una nuova lezione. pubblica una collezione d'istorici, Il. 91. 92. sua descrizione dell'impero d'oriente, II. 11.

Costantino figlio d'Irene ed imperatore d'oriente accorda il patriziato , ed il titolo di principe ad Arechi duca di Benevento, II. 22. manda in Sicilia Adelghiso per farsi proclamare re d'Italia, II. Costantino Ducas succede nell'impero d'oriente ad Isacco Comneno, Il. 242, perde il ducato di Bari per l'armi dei Normanni, II. 243. e la Sicilia, II. 247.

Costantino fratello di Totone conte di Nepi si fa elegger Papa, dopo la morte del Pontefice Paolo; è scacciato, e acciecato, I. 307.

Costantino Africano è accolto con distinzione da Roberto Guiscardo, e creato istitutore nella scuola di Salerno; sua dottrina.

suoi viaggi, sue opere, Il. 302. Costantino Armenopulo autore di una epitome delle leggi civili,

II. 94.

Costanza figlia postuma del re Ruggiero di Sicilia sposa Enrico figlio di Federigo Barbarossa imperator d' Alemagna, III. 174. succede nel regno a Guglielmo II. col marito Enrico, III. 177. parte d'Alemagna col marito, va a Roma, vi è incoronata seco. III. 198. 199. va a visitare il monastero di monte Casino, passa in Salerno, Ill. 199 è consegnata dai Salernitani a Tancredi, liberata e mandata in Alemagna, III. 200. riparte per trovar il marito, III. 205. passa in Sicilia, III. 207. si unisce ai baroni malcontenti contro il marito, l'ohhliga a rifugiarsi in un forte, si riconcilia seco, III. 208 prende dopo la sua morte il governo del regno per la minorità del figlio Federigo III. 210. scaccia tutti i tedeschi, III. 211. ottiene dal Papa Innocenzio l'investitura del regno per sè e per il figlio, III. 212. muore e lascia tutore Innocenzio, III. 213. 221.

Costanzo figlio di Costantino imperatore d'oriente succede ad Eracleone, fa morire suo 1 Teodero, assale Beneve: 304. si ritira, I. 305. va poli è vinto per istra Mitula conte di Capua, a Napoli, lascia il com: Saburro, passa a Roma, glia degli arredi sacri, t Napoli , indi a Reggio, vinto per la seconda vol in Sicilia, è ucciso dai s un bagno a Siracusa, I. 3

Costanzo fratello di Costar succede-nell'impero d'or te, I. 87. adorna Costanti d'una magnifica bibliote 122. destituisce Stefano V d'Antiochia, I. 152. sua 1 sue leggi, I. 88.

Costituzioni apostoliche falsi attribuite a San Clemente Costituzioni novelle di Giu no, l. 212. quante e qu 214. 215. quando raccolte divise, sotto qual nome p cate, da chi tradotte in ] 1. 215 216.

Costituzioni novelle degl'ii tori d'oriente, di quali ir tori, da chi raccolte, c tradotte in latino, da chi pate, II. 89.

Costituzioni di Vero, e d' An imperatori raccolte da Pa

I. 41.

Costituzioni del regno racco Pietro delle Vigne per orc Federigo II., IV. 48. 49. d re, IV. 49. 54. osservate: re della dinastia di Svevi 54. commentate da chi, l a 58 accresciute colle pra tiche, VII 315. 316.

Cotizone Marco Calabrese si Sebastiano di Portogallo 294 è arrestato, coudot Venezia, esiliato; va trav a Firenze, è arrestato di nuovo, condotto a Napoli, e quindi in galera, VII. 295.

Covos Emanuele vicere di Sardegna è ucciso dai grandi dell'isola a colpi di fucile, VIII. 113.

Crescenzio si attribuisce in Roma il titolo di Console, occupa il castel Sant' Angelo, obbliga il Pontefice Giovanni XV. a ritirarsi in Toscana, scaccia anche Gregorio V. nominato per succedergli dall'imperatore Ottone, pone sulla cattedra Pontificia Giovanni vescovo di Pincenza; all'arrivo d' Ottone si rifugia nel castel Sant' Angelo; v'è ucciso a tradimento, Il. 142. 143. Gresconio vescovo d' Africa, sua collezione di canoni, I. 254.

Cistiani perseguitati in tutto l'impero dagl'imperatori, I. 64. 65. in gran numero nel regno di Napoli fin dai primi secoli, ma

occulti, l. 64

Gociate per la liberazione di terra anta dalle mani degli infedeli son raccomandate per la prima volta da Urbano II., II. 268. dopo da Eugenio III., III. 91. da Gregorio VIII., III. 175. da Clemente III., III. 176. da Innocenzio III., III. 176. da Alessandro III., III. 170 da Lucio III., III. 171. da Gregorio IX., IV. 31. 62. 68. da Onorio III., IV. 2. 12. da Clemente IX., VIII. 111. eccitano grande entusiasmo, II. 312. 313.

Crociate pubblicate dal Pontefice Alessandro IV contro Maufredi, IV. 141. dal Pontefice Martino IV. contro Pietro d'Aragona,

IV. 28q.

Crociferi ordine monastico ristabilito da Innocenzio IV, introdotto nel regno, IV, 219. Cuma prefettura sotto l'impero Romano, I. 7. nido di ladroni, e di corsari nel principio del secolo decimo terzo, Ill. 239. distrutta dai fondamenti dai Napoletani con Goffredo di Montefuscolo, Ill. 240.

Cuniperto figlio di Pertarite re dei Longobardi gli succede nel regno; pone in fuga il ribelle Alachi duca di Trento, muore, I. 313.

Curte (Giovanni Andrea) gran giurista, rischia di perder la vita in un tumulto popolare a Napoli; suoi impieghi, VII. 145. 146.

Damaso succede a Clemente II. nel Pontificato; muore di veleno, II. 212.

Dato capitano Lombardo comanda con Melo i Baresi ribelli contro l'imperatore d'oriente, va a Capua, II. 178. si pone alla testa d'un corpo di Normanni, coi quali difende la torre del Garigliano, per il Pontefice Benedetto VIII. è attaccato da Bagiano, costretto a render la piazza e gettato in mare, II. 179.

Daun conte tedesco entra con un'armata di Tedeschi nel regno di Napoli per conto di Carlo VI. imperatore, prende e saccheggia Aversa riceve gli omaggi di tutto il regno, VIII. 164. Decime pagate alla Chiesa spontaneamente nei primi tre secoli, chieste nel quarto e nel quinto, volute nel sesto, l. 250, riscosse nel dodicesimo per via di censure, e volute anche sui mulini le pescherie il fieno la lana l'api, II. 314. imposte sopra i beui eco

clesiastici; e divise tra il re e la Chiesa, VII. 250, 251. Decisioni del tribunale del sacro consiglio raccolte da Matteo d'Afflitto, VI. 28.

Decretali dei Pontesici anteriori a Siricio sono inventate da Isidoro mercatore, I. 140.

Decretali dei Pontesici Romani raccolte per privata autorità da Circa, da Giovanni Galleuse, da Giovanni di Compostella; e per ordine d'Innocenzio III. da Pietro Beneventano, IV. 188.

Decretali di Gregorio IX. raccolte da Raimondo di Pennaforte, IV. 188. 189. studiate in tutte le scuole, commentate, IV. 190. accresciute colle stravaganti e le Clementine; rifiutate dai re della dinastia di Svevia, quando non si accordano colle leggi dello stato, IV. 191 accettate dai re Angioini, IV. 192. screditate in Germania sotto Lodovico il Bavaro, V. 154. 155.

Decreto di Graziano, che contiene, come è diviso, III. 217. 218. suoi glossatori, III. 218. 219. è cmendato da Gregorio XIII., VII. 329. 330.

Desiderio duca di Toscana succede ad Alfonso nel regno dei Longohardi, I. 378. stati che dona alla Chiesa; si associa il figlio Adelghiso, fa cavar gli occhi a Cristofano, ed a Sergio legati del Papa, fa dare l'arcivescovado di Ravenna a Michele suo favorito, I. 378. chiede inutilmente a Papa Adriano, che incoroni per re di Francia i due figli di Carlomauno, 1. 379. 380. invade l'Esarcato e la marca d'Ancona, fa devastare il patrimonio di San Pietro fino ai contorni di Roma, I. 380. è vinto da Carlo Magno, I.381. si ritira in Pavia, I. 38 i si rende 1.383.II.22.è condotto in Francia, ove muore, I. 384.

Desiderio abate di monte Casino, ingrandisce il monastero, racce glie una numerosa bibliotecadi manoscritti, II. 200.

Diaconi eletti in principio dai Vescovi, I. 73. amministrano le offerte fatte dai fedeli ella Chiesa 1. 60.

Diaconi selvaggi, che sono; di quli privilegi godono, IV. 200. 201. Digesti collezione compilata per ordine dell'imperator Giustininiano; perchè così chiamati, I. 207. da quali libri son tratti, come son divisi, I. 208 son pubblicati per tutto l'oriente I. 209.

Diocesi dell' impero d'Oriente sotto Costantino, I. 130. a 136.nell'impero d'Occidente, I. 137. a 142. Diocesi d'Oriente, sue provincie sua capitale, I. 130. a 134. d'Egitto, I. 134. d'Asia. I. 134. 135. di Ponto, I. 135. di Tracia, di Macedonia, della Dacia, I. 130. delle Gallie, I. 137. d'Italia, I. 138.

Dionigi il piccolo autore d'una collezione di canoni e di lettere decretali, I. 252. 3

Diopoldo conte Tedesco, cercando partigiani per Marcovaldo cade in mano di Sanseverino conte di Caserta; è liberato dal figlio Gugliemo, III. 228. pone a sacco San Ĝermano, e obbliga l'abate Roffredo a fuggire, III. 232. vince Pietro conte di Celano, e sa prigioniero suo figlio III 233. è vinto da Gualtieri in due incontri, III. 233. 235. si ritira nel forte di Sant'Agata, è posto in serri dal castellano, si libera a forza di denaro, III. assedia il conte Gualtieri in Terracina, III 237. si ritira in Sarno, vi è assediato, a prigioniero Gualtieri, si rappacol Poutefice, ottiene la del regno, III. 238, è imnato in un convito dal Jualtieri, fugge; s'imbarca, erra di Lavoro, sa strazio ipoletani, III. 239. 241. Capua al conte Pietro, III. i pace seco, cede Salerno peratore Ottone, e ne ril ducato di Spoleto, III. : carcerato per ordine di go, IV. 2. scarcerato a cra dei Tedeschi, IV. 7. ani ordine religioso istitu-San Domenico; son man-Il Pontefice Innocenzio III. ertir gli eretici, III. 254. putati per inquisitori in rdia in Romagna, e nella , IV. 207. 208. vengono no di Napoli, vi fondano e monasteri, vi si arricchi-IV. 212. 213. istituiscono zione del rosario, IV. 221. i gran credito nel secolo quinto, V. 201. fondauo nifico monastero della sa-II. 333. cangiano di abito

nico fondatore dell' ord ne lri predicatori, IV. 212 è inquisitore contro gli Algli fa condannare come nel concilio di Laterano rugge coll' armi, V. 80. emporale è acquistato dai ci Romani sull' esarcato enna, sulla marca d'Ancoa Romagna, I. 371. sopra I. 373 sopra Benevento, 335. sopra Faenza, Aucochia e Ferrara, I. 378. Sergio, suoi impieghi, sue ille costituzioni del regno,

drea al servizio di Frante di Francia distrugge l'armata navale di Carlo V., VII. 32. si pone al soldo di Carlo, va con dodici galce a Gaeta, batte i Francesi, VII.33. riceve in ricompensa il principato di Melfi, VII35. Dottorato sna origine, III. 25.

Drengot Osmondo uccide Guglielmo Repostel confidente del duca Roberto di Normandia, si rifugia a Capua coi suoi figli e parenti, II. 177.

Drogone uno de dodicifigli di Tancredi conte d'Altavilla va coi . fratelli Guglielmo, ed Umfredo a stabilirsi in Puglia, II. 185. succede a Guglielmo nella contea di Puglia, II. 170. 202. accoglie i fratelli minori, che vengono con nuove colonie di Normandia, Il. 202. dà il titolo di conte ad Umfredo, pone Roberto quarto fratello a guardare il forte di San Marco, II.203. riceve l'investitura della contea dell'imperatore Enrico II., II. 205. è ucciso dagli emissari di Argiro ufiziale greco, 11. 207.

Ducati istituiti dai Longobardi prima nel Friuli, I. 264 dopo in Spoleto, I. 265. in tutta la Venezia e la Liguria, I. 266 in Benevento, I. 275. 276.

Duclione generale dell' armi dell'imperio d'oriente, successor di Maniace viene con una armata in Italia por ricuperar la Puglia; è posto in rotta dai Normanni tre volte; è richiamato a Costan-

tinopoli, II. 196. Duumviri ufficiali, che amministravano le città colonie sotto la

repubblic# Romana, I. 6..
Duca di Calabria, titolo dato ai figli
primogeniti dei re di Napoli da
Carlo II. in poi, V. 62.

Duello introdotto in Italia dai Longobardi, I. 389. Ecclesiastici si attribuiscono il diritte di far testamento per i laici che muojono senza sarlo, IV. 203. VII. 258. di decidere i processi dei laici, quando durano troppo, o son trascurati; di decidere tutte le cause difficili in punto di ragione, di processare i giudici sospetti, IV. 203. di decider le cause degli orsani, delle vedove e dei poveri, d'usu re, sacrilegi, bestemmie, spergiuri, IV. 204. tutte le cause matrimoniali, IV. 205. si appro priano i beni mobili di chi muore senza far testamento, VII 257. rogano testamenti come i notari, VII. 258. divengono procuratori, amministratori e dazieri, I. 158. 15q.

Edili magistrati dell' impero Romano; quali ingerenze esercita

vano , 1. 3o.

Editti dei magistrati, compresi fra le leggi presso i Romani; raccolti dall' imperatore Adriano col nome d'editto perpetuo, I. 30.

Editto di Rotari come diviso, quali leggi comprende, I. 296. si conserva nell'archivio del monastero della Cava, I. 295.

Egidio predicatore di Siviglia è accusato come eretico all'inquisizione, abjura, maore ed è bruciato in effigie, VII 109.

Elena sorella di Roberto Normauno e moglie di Costantino figlio di Michele Ducas imperatore d'oriente è chiusa in un monastero da Niceforo Botoniste usurpator dell'impero, e liberata da Alessio Comneno suo successore, II. 257.

Elettori dell'impero quando istituiti e da chi, II. 146. a 149. Enrico I. duca di Baviera è re di Germania dopo Otto: Il 150. ad istigazione d' A arcivescovo di Milano, assi duino re d'Italia. lo confi Pavia, tiene una dieta in F glia, riceve la corona imp da Benedetto VIII. . II. 15 avviso dell'invasione dei ( unisce una grand'armata in Italia, prende Troja, fa tenar Pandolfo conte di C lo conduce seco in German 180, muore, II. 181. destit suo successore Corrado du Franconia, II. 182.

Enrico II. detto il negro su a suo padre Corrado nell'i d'occidente, II. 188. 203 mina la guerra dell'Ungi viene in Italia, va a Rom: 203. scaccia i tre Papi Bene Silvestro e Gregorio, fa nare Clemente II., II. 204 passa a Capua, determina maro a rinunziare al prin di Capua, e lo restituisce: dolfo IV., II. 205. conqui Beneventano, e lo de na a manni, II. 206. torna in mania, Il. 207. per libe Chiesa di Bamberga da un dovuto alla Chiesa di H cede al Papa la città di Ber to, I!. 215. 2:6. muore, Il

Enrico VI. figlio dell' imp Federigo Barbarossa pren moglie Costanza figlia ( Guglielmo di Sicilia, 1:1 invade dopo la morte di Gu mo terra di lavoro e la 1 per mezzo d' Enrico Testi 196. dopo la morte del pariconcilia con Enrico du Sassonia, va a Roma, è in nato imperatore III. 198. ni nel regno, assedia Napo. obbligato dal caldo a riti-, III. 199. e a tornare in agna, III. 200, fa prigio-Riccardo Re d'Inghilterra, nunicato da Papa Celesti-II. 201. cala di nuovo in a tempo del giovine Guno III., III. 203. entra senza olo in Napoli, prende e eggia Salerno, III. 203. enella Puglia, la soggioga tutimpadronisce per mezzo ibate Roffredo anche della ria, e di quasi tutta la Siobbliga la regina Sibilia, giovine Guglielmo a ricorlo per re, e a conteniarsi rincipato di Taranto, III. dopo sul pretesto d'una ura fa arrestare Guglielmo, nadre, e tre figli del gran lliere, sa impiccare prelati oni, fa acciecar Guglielmo, i sotterra i cadaveri di Tane di Ruggiero per privarli corona, III 205. torna in agna, III. 207. riunisce una a per esterminare i Nori, cala in Italia, va a Cafa legare il conte Riccardo oda d'un cavallo, ed ime per i piedi, III. 207. e lo ingolare, III. 208. passa in ı, fa strage dei Normanni, var gli occhi al duca di zo. è assalito dai baroni i ad istigazione della mosi ritira in un forte, si ilia seco, promette di lail regno in pace, s'im-, III 208. va a minacciare o Angelo imperator d'o-, e ne ottiene sedici talenritira a Messina, e muore, III. succede ad Enrico II.

suo padre nell'impero, Il. 223. sotto la tutela d' Agnesa sua madre, II. 224. irritato dall'elezione d'Alessaudro II. al pontificato. fa eleggere Onorio II. e lo manda in Roma con una armata, II. 22/1. è scomunicato da Gregorio VII raduna un Concilio a Vormazia, vi depone il Papa, II. 255. passa l'Alpi, va a chiederli perdono, II 255 l'ottiene, IL 256. è scomunicato per la seconda volta, prende l'armi contro Ridolfo che è nominato imperatore dal partito del Papa, vinto ed ucciso; torna in Italia, fa deporre Gregorio in un concilio, ed eleggere Clemente III. va in Roma assedia Gregorio in castel Sant' Angelo, vi stabilisce Clemente, ne riceve la corona imperiale, II. 256, lascia Roma all'arrivo di Roberto, e dei Normanni, II. 260. muore, II. 261. Enrico IV. succede ad Enrico III. suo padre nell'impero d'occidente, viene in Italia con una armata, entra in Roma, sa prigioniero il Pontefice , l'obbliga a coronarlo imperatore, parte d'Italia, II. 281, all'elezione di Gelasio II. vi torna, va in Roma, obbliga Gelasio a fuggire, II. 283. fa eleggere Gregorio VIII. è scomunicato da Gelasio, II. 284. si riconcilia colla Chiesa sotto Calisto, Il. 285. muore, II.

Enrico figlio di Federigo Ruggiero re di Sicilia e di Puglia succede al padre per sua rinunzia, IV. 3. 26. è coronato re di Germania in Aquisgrana, IV. 10. è creato re de' Romani, IV. 26. sposa Margherita figlia di Leopoldo duca d'Austria, IV. 10. convoca una assemblea in Aquisgrana per

la guerra di Terra Santa, IV. 31. prende l'armi contro il padre, IV. 60. chiede perdono, è chiuso nella rocca di S. Felice in Puglia, IV. 62. dopo nel forte di Nicastro, e in ultimo a Martorano, ove muore, IV. 77.

Enrico figlio dell'imperatore Federigo è avvelenato per opera del fratello Corrado, IV 124.

Enrico di Castiglia si trae addosso l'indignazione del re suo fratello, è cacciato di Spagna, va a servire il re di Tunisi, IV. 175. va a Roma, vi ottiene il titolo di Senatore, espone le sue pretensioni al regno di Sardegna, sollecita Corradino a venire a scacciare Carlo e i Francesi dal regno di Napoli, IV. 176. è scomunicato da Papa Clemente, e spogliato della dignità di Seuatore, IV. 178. parte da Roma con Corradino per invadere il regno, IV. 179. fugge dopo la battaglia di Tagliacozzo, si ritira in un monastero, donde è mandato al Papa in ferri, e dal Papa al re Carlo in Napoli, IV. 180. è condannato al carcere perpetuo in Provenza, IV. 183.

Enrico di Lorena duca di Guisa invade con l'armata francese la Romagna, assedia Civitella, VII. 175. si ritira, VII. 176. torna in Francia, VII. 177. va per affari domestici a Roma, è invitato ad andare a governare Napoli dal popolo r.belle; vi va, presta giuramento, prende il titolo di duca di Napoli, VIII. 54. vuol trarre a sè tutto il comando, e si trae addosso l'odio di Gennaro Annese, VIII. 57. va alla punta di Posilipo per prender l'isola di Nisita, riceve avviso della rivoluzione accaduta in Napoli, fugge, è preso, condotto a (quindi in Spagna, liberi istanza del principe di CVIII. 59. parte da Tolor una flotta, invade di nu regno, entra in Castella VIII. 65. prende il titolo di per il re di Francia, VIII. saccheggiar la città all' dell' arrivo dell' armata S la, si rimbarca torna a TVIII. 67.

Enrico V.I. della casa di L burgo succede nell'imp Alberto d' Austria, V. 88. ronato in Roma, V. & Roberto a presentarsi con sallo dell'impero, lo di decaduto al regno, V. 89. muore di veleno, V. 90. Enrico II. succede a France nel regno di Francia: fa : za con Solimano imperate Turchi per invader seco il di Napoli, VII. 133. da mando della flotta al princ Salerno, V.I. 134. il qu ritira dopo la ritirata della di Solimano, VII. 135 f dopo col Pontefice Paolo i assalire il regno a tempo lippo II., VII. 165. a 1 manda il duca di Guisa 171. lo richiama, VII. 1 pace con Filippo, e mu una giostra, VII 189.

Enrico figlio di Sebastiano Portogallo, gli succede i gno ed unisce la corona a pello di cardinale, VII. 281 sa di stabilirsi in vita un i sore, convoca un parlamer esaminare le ragioni dei j denti, VII. 288. 289. 290. prima della decisione, VI Enrico di Turingia combatt tro Corrado figlio di Fe

atore: è ucciso da un colpo :ta all' assedio d' Ulma, IV.

conte di Malta grand'am io di Sicilia va per ordine lerigo re di Sicilia e di a portar soccorsi in dei Cristiani crociati in Da-, la lascia prendere dal 10 d'Egitto, è spogliato ti i beni ed impieghi, è ionato, IV. 9.

nobile Svevo riceve dalratore Enrico IV, il ducato ria per dote di sua figlia

1, III. 224.

esta maresciallo dell'imıvade terra di Lavoro per dell'imperatore Enrico, n Puglia . assedia Ariano, a per same e per caldo,

(Giovanni Alfonso) amio di Castiglia è nominato per la Sicilia, VIII. 32. 33. per Napoli, VIII. 32 36. soccorsi al gran maestro ta, ne manda per la gueratalogna; esige un dona-'un millione di ducati, 7 ottiene la dimissione, loma, torna in Spagna,

io bastardo dell'imperator go II. è creato dal padre Šardegna, IV 27. 68. e d'Italia; va ad occupar la d' Ancona , IV. 72. invade era di Genova, IV. 73. i Genovesi, IV. 75. resta in Lombardia, IV. 76. na a travagliare i Lomfa impiccare un parente ntefice, è scomunicato, va col padre a riprendere ribelle, è vinto, fatto niero dai Bolognesi, IV,

89 e muore in carcere, IV. 90. Epistole dei sommi Pontefici del primo e secondo secolo, I. 148. 149.

Epistole decretali dei Vescovi e dei Papi approvate dai Concili fino a Carlomagno, IV. 188.

Eracleone fratello di Costantino imperatore d'oriente gli succede per opera della madre; è scacciato ed esiliato seco, I. 304.

Eraclio toglie l'impero a Foca suo competitore in oriente; manda governatori in Ravenna, ed in Napoli, 1. 289. non vale ad impedire i progressi dei Longobardi nei suoi stati d'Italia; muore, I. 3o3.

Erarico succede ad Ildebrando nel regno dei Goti; è ucciso dai suoi per maneggi di Giustiniano, I. 224.

Eremiti moltiplicati nel tredicesimo secolo nell' Abruzzo e nella Marca d' Ancona, condannati da Onorio IV. da Niccolò IV. soppressi da Clemente V. e da Giovanni XXII. perseguitati ed incarcerati da Bonifacio VIII. si ritirano in Sicilia, declamano contro la Chiesa, IV. 211.

Eremiti dell'ordine di S. Agostino si stabiliscono nelle città, IV. 217. fondano la divozione della

cintola, IV. 221.

Eretici come erano puniti al tempo degli Apostoli, come al tempo degli imperatori, III. 250. 251. 252. fino all' ottavo secolo, III. 252. fino al dodicesimo, III. 253. al tempo di San Domenico e di San Francesco, III. 254 255. sotto quali nomi erano designati nel secolo decimoterzo, IV. 211. Eriberto conte di Francia della famiglia d' Ugo Capeto fa suo

figlio fanciullo di cinque anni

arcivescovo di Reims, e ne ottien la conferma da Papa Giovanni X., II. 112.

Errera (Giovan Alfonso Pimentel d') conte di Benavente è nominato vicerè di Napoli in luogo del conte di Lemos, pone una tassa sui frutti e sul sale, man. da il marchese di Santa Croce a snidare i Turchi da Durazzo, VII. 342. disputa cogli ecclesiastici per le immunità, VII. 343.

345. 346. rimette il governo al coute di Lemos figlio, VII. 346. sua magnificenza, sue prammatiche, VII. 347.

Eruli invadono I Italia con Odoa-

cre . son disfatti da Teodorico re degli Ostrogoti, cessano di dominare dopo dodici anni, I 180.

182.

Esarca titolo dato ai Vescovi, che presiedono a una diocesi, l. 134. Esarcato d'Antiochia quali provincie dell' impero comprendeva,

I. 134. quali d'Alessandria, I. 134. 135. quali d'Efeso, I. 135. quali di Cesarea, I. 135. 136. quali d'Eraclea, I. 136. quali di

Tessaglia, I. 136.

Esarcato di Ravenna fondato dall'imperator Giustino II., I. 233. quali città comprendeva, I. 371 conservato dagli imperatori di oriente per 184 anni, I. 365 conquistato sugli imperatori da

Astolfo re dei Longobardi, I. 364. conquistato da Pipino re di Francia sui Longobardi, I. 369. e donato alla Chiesa, 1. 371

Esarchi dell'oriente, 1. 134. dell'Egitto, dell'Asia, 1. 135. del Ponto, della Tracia, 1. 136.

Esilarato duca di Napoli pretende di far ricevere l'editto di soppressione delle imagini; tenta di far ammazzare il Pontefice, I. 345. è massacrato dal pop 346

Etelulfo re d'Inghilterra si fermare il titolo di re dal fice Leone IV. e rende il tributario della Sede Apo 111. 4.

Eugenio Patrizio governato
Puglia per gli imperator
rieute vince Pandolfo ci
ferro sotto Bovino, lo
prigioniero in Costantia
invade il principato di Be
to, prende Avellino, s'i
fino verso Capua, II. 120.
avviso dell'arrivo d' Otto
peratore, si ritira in Sale
è bene accolto da Gisulfo;

in Puglia, II. 121.

Eugenio III succede vel p
cato a Lucio II sollecita
stiani alla guerra di terra
III. 91. reprime i disordini
nati dagli Arnaldisti, w

III. 94
Eugenio IV. succede nelpont

a Martino V. perseguita i nesi col soccurso della Giovanna, V. 263. prete tutela del regno dopo morte, V 268. soccorre l na Isabella vicaria del contro Alfonso d' Aragor 271. è deposto dal conc Basilea, V. 289 VI. 6 è 1 sciuto per legittimo Por anche dopo nel regno di l e in Francia, V. 290. VI pace con Alfonso d'Ara VI. 7. lo assolve dalle cer VI 8. gli dà l'investitu regno di Napoli e di S spedisce altre bolle in suc re, Vl. 8. a 10 legittima nando suo figlio, VL 11. 1

V. 290. VI. 12. Eutichio esarca di Ravenna ussassinare Papa Gregorio, escomunicato, va in armi nna, la ricupera, offre di Luitprando contro il rirasimondo duca di Spo-347 lo accompagna nella ome, va seco all'assedio na. 1 348. ottien grazia ntefice per intercessione prando, è accolto in Ro rta l'armi contro l'usur-Tiberio, lo assedia, lo . mauda la sua testa all' :ore, I 349 è assalito in a da Astolfo re dei Lon-, si rende, I. 364. torna ia, I. 364.

a un codice di leggi nacon cui scredita le leggi 1, 1, 166, 167, 168.

o governator della Puglia imperatori d'oriente viettaglia coi Normanni, è e donato al duca Adinollo rivende ai Greci, II.

r regium sua origine, VII. ioso ai Pontesici Romani, ano di toglierlo ai re, VII. ichiesto per tutti gli atti rte di Roma, VII. 223. a Francia ed in Fiandra, i. 226. 235. in Italia, VII. l regno di Napoli sotto i oini. VII. 226. 227. sotto agonesi, VII. 227. a 233. e Austriaci, VII. 233. a chi si concede, VII. 225.

ido figlio di Marcomiro di Franconia passa il ri Franchi, e si stabilisce allie, IV. 223. marchese di los Velez è nominato vicerè in Catalogna per reprimere la rivoluzione, VIII. 27. assedia inutilmente Tarragona, VIII. 31. va ambasciatore a Roma, VIII. 33. dopo vicerè in Sicilia, VIII., 34. è scacciato dal popolo ribelle, e obbligato a partire, muore d'afflizione, VIII. 47.

47. FaxardoFerdinando marchese di los Velez, prima vicerè di Sardegna è nominato vicerè di Napoli in luogo d' Alvarez, VIII 129. aduna soccorsi per la spedizione di Messina, ottiene un donativo di dugento mila ducati, VIII. 130, finita la guerra di Messina riordina meglio che può il regno, perseguita i falsificatori di monete. VIII. 135 e i banditi i ladri egli assassini, VIII. 136. i giudici iufedeli VIII 137 celebra la festa per la pace , VIII - 39. prepara una spedizione per la Catalogna, VII 1/10. rassegna il governo a de Haro marchese del Carpio, VIII 141.

Federico I. soprannominato barbarossa, duca di Svevia succede a Corrado nell'impero, III 94. si collega coll'imperator Comneno, e coi Pisani contro Guglielmo re di Napoli e di Sicilia, III. 104. va in Roma, è coronato imperatore dal Pontefice Adriano, torna in Alemagna, III. 106. ripassa in Italia, ripone in dovere i Milanesi, III. 112 tiene una dieta in Roncaglia, III. 114 fa arrestare l'arcivescovo di Londra, con che irrita il Pontefice; lo placa, III. 116. torna in Italia per far guerra al suo successore Alessandro. III 145.assale castel sant Angelo, sa mettere il fuoco a S. Pietro. si fa coronare dall'antipapa Pasquale III. torna in Alemagna a

motivo della peste insorta nell'armata, M. 146 cala di nuovo in Italia, attacca la Lombardia, III. 149. è vinto, fugge in Pavia, III. 150. chiede pace al Pontefice, III. 152. l'ottiene ; si pacifica anche con Guglielmo, e coi Lombardi, III. 156. da il titolo di re a Pietro di Danimarca, ai duchi d'Austria e di Boemia, III. 4. e5. parte con 150. mila uomini per terra Santa, III. 176. resta un anno in viaggio per l'opposizione dell'imperator greco, III. 177. muore in Armenia, III. 179. sue leggi feudali, III. 189. 190. 191. Federigo II. figlio d'Enrico VI, imperatore è riconosciuto re di Si-cilia e di Puglia sotto la tutela della madre, e ne riceve l'iuve stitura dal Pontefice Innocenzio III., III. 212. prende per moglie Costanza figlia d'Alfonso re d'A ragona, III. 244. lascia Palermo a motivo della peste, III. 245 è nominato imperatore, va a Costanza, III. 247. indi in Aqui sgrana, ove è coronato, III. 248. promette di cedere il regno di Sicilia al figlio Enrico, IV. :. e 3. e d'andare in terra santa, IV. 2. sa restituire alla Chiesa le sue terre, e vi aggiunge la contea di Fondi; va a Roma, vi è incoronato, IV. 3. torna nel regno, istituisce la corte Capuana IV. 6. va a reprimere i baroni ribelli nella contea di Molise IV. 7. irrita il Pontefice Onorio, taglieggiando le Chiese, e scacciando i prelati, IV. 8. va in Sicilia, tiene un parlamento in Messina, manda soccoiso in terra santa IV q. va a trovare il Pontefice, si pacifica seco, torna in Sicilia ove reprime i Saraceni, indi in Puglia. IV. 10. promette d'andare in terra santa,

IV. 14. torna a batt ne manda una co glia, IV 15. rist versità, IV. 16 pe il Pontefice Onoric della Chiesa dai tr combattere coi Sare vi lascia una arma regno, IV. 25. fa ric glio Enrico per re gli cede il regno di irrita di nuovo il F sando di riconosc eletti senza sua sa Enzio re di Sardo seconde nozze Jole vanni di Brienne IV il titolo di re di C IV. 14. torna in Pu governo ad Enrico in armi'in Lombar una dieta a Cremo Spoleto, IV. 27. ranno Ezzelino, r zione dai tributi a terre della Chiesa, di nuovo il Pontefi parte di Spoleto, e bardia, tien la dieta IV. 28. va a Parma cavalieri, riconosce minati dal Pontefi-Sicilia, 29. fa con glio una assemblea na per la spedizione IV. 30. 31. passa d Otranto, indi in Bri a Otranto per con moglie si ammala, stabilisce, torna a B barca per terra santa tro malato, è scon Pontefice Gregorio, di Pozzuoli, IV. 3 giustificarsi col Povoca un parlamento mandar nuovi soco

33. lascia vicario del ldo duca di Spoleto, ovo per terra santa, abatte con successo, e avviso dell'invasio-, fa pace con Saladino, na in Italia, IV. 41. uoistati, IV. 42. a 44. æ conGregorio, 45. la V.46.va in Alemagna, tre giorni col Ponte-1 Puglia IV. 48. La fore le piazze del Regno, ribelle Bertoldo, IV. viso della ribellione i in Alemagna, IV 61. endersi, lo fa chiudere a; sposa in terze noza del re d'Inghilterra, in Colonia re dei Rodo suo secondo figlio, armi contro i Longo-.gli vince lV.63 torna na per reprimere il tria, lo vince, gli per-64, gli da il titolo , IV. 91. torna in Itala gran battaglia di con rovina totale dei [V. 65. torna in Aleunir nuove armate sto dell' Italia, IV. 66. e conquiste, taglieg. lelle Chiese per pagar lla guerra, IV. 67. ri. lere la Sardegna al ed è scomunicato di scrive a tutti i prinni per giustificarsi, monte Casino i frati IV. 70. e dal regno i Lombardi, manda vadere la Marca d'An-71. attacca il patrimon Pietro, saccheggia e oco il territorio di Roin Puglia, ne scaccia i

Veneziani alleati del Pontefice fa impiccare Tiepolo figliodel doge, IV. 72. mauda Enzio contro i Genovesi, IV. 73 scaccia i frati cordeglieri dal reguo, IV. 74. sequestra gli arredisacri delle chiese, IV. 75 dopo la morte di Gregorio pone in libertà i cardinali prigionieri, e torna in Puglia, IV. 76. è invitato dal nuovo Pontefice Innocenzio a rendergli conto del suo operato, torna in armi nello stato della Chiesa, IV. 79. manda ambasciatori al concilio di Lione, IV. 81. è destituito dal Pontefice, IV. 83. scrive a tutti i principi cristiani per giustificarsi, IV. 84. fa acciecare Pietro delle Vigne, che ha tentato d'avvelenarlo, lascia Enzio in Lombardia,torna nel regno per punire i baroni ribelli, IV. 87. gli sa morire, è scomunicato di nuovo col figlio Enzio per l'assassinio di un parente del Pontefice, IV. 88. parte di Puglia, ricupera Parma ribelle, passa in Toscana, IV. 89. aduna una armata per liberare il figlio prigioniero dei Bolognesi, muore avvelenato da Manfredi suo figlio bastardo, IV. 90. suoi pregje sue colpe, IV. 91. a 96. suoi quattro editti sull'inquisizione, III. 255. sue leggi in favor della Chiesa. IV. 3. 4. sua legge contro gli ecclesiastici, IV. 71 sue costituzioni, IV. 48. a 54. suo testa-mento, IV. 111. a 116. città di sua fondazione, IV. 97. siere di sua istituzione . IV. 100.

Federigo fratello di Giacomo re di Sicilia, prende il governo del Regno dopo la partenza del fratello per la Spagna, V. 31. è acclamato re dai Baroni e dal popolo, V. 35. assale il regno di

Napoli con successo, V. 36. permette alla madre d'andare a trovare il re Giacomo, V. 37. si accinge a difendersi contro Carlo II. d'Anjou; crea Doria suo ammiraglio, V. 39. resiste all'armi riunite di Carlo e di Giacomo, V. 40. parte da Messina con 58 galee, V. 41. attacca l'armata di Ruggiero di Loria, è vinto si ritira in Messina, V. 42. all'avviso della partenza del re Giacomo va a Castro Giovanni, torna a soccorrere Messina, conclude una tregua di sei mesi, V. 43. fa pace a condizione di conservar il regno finchè vive, giura sedeltà a Benedetto II., V. 45. fa lega coll'imperatore Enrico VII. per vendicare un ministro assassinato, è creato ammiraglio dell'impero, V.88. infesta le Calabrie, V. 89 alla morte d'Enrico torna in Sicilia, V. 91. è assalito da Roberto, fa tregua per tre auni, VI. 01. è assalito di nuovo, ottiene un'altra tregua di cinque anni, V. 92. muore, V. 96.

Federico figlio secondogenito di Ferdinando re di Sicilia e di Puglia va a Salerno a richiesta dei baroni ribelli per trattar la pace col padre, VI 108 rifiuta l'offerta, che gli fanno del regno, è posto in ferri, VI. 110. fugge per opera d'un capitano di Corsi, torna a Napoli, VI.111. comanda una armata del fratello Alfonso contro il PonteficeInnocenzio, VI. 155. accompagna il nipote Ferdinando II. nella sua fuga da Napoli in Sicilia, VI. 159. alla sua morte gli succede nel regno, VI. 165, pe riceve l'investitura dal Pontefice Alessandro VI. è coronato in Capua, VI. 166. 167. è assalito da un esercito di Luigi

XII. re di Francia, sollo gran capitano a venire soccorso, gli affida la dife. Calabria, VI. 172. si ri Capua, VI. 174. indi in I e infine in Ischia; ottiem di Francia di passare n stati, 175. ne riceve il to d'Anjou, VI. 176. 1 VI. 185. suoi figli, VI. 187.

Federigo III. il semplice fi Luigi d'Aragona re di Sic succede nel regno, V. pace con Luigi re di Nap 159 conserva il regno dogli tributo; muore, V

Federigo duca d'Austria seg corradino nella sua spe contro il regno di Napol 175. fugge dopo la batta Tagliacozzo. è preso, IV. decapitato, IV. 184.

Federigo III. imperatore d' gna concede a Filippo suc il titolo d'arciduca d' A IV. q1.

Felice V. succede nel pontifi Eugenio 1V. per elezic commissari del concilio de lea, V. 289. VI. 6. rinu favore di Niccolò V.e si o della diguità di primo ca V. 290. VI. 13.

Ferdinando I. figlio bastard fonso re di Napoli riceve dre il titolo di duca di C VI. 5. è legittimato con b Pontefice Eugenio, VI. 1 gnato per successore del nel regno, VI. 2. 4 am testamento, VI. 51. è acc re dopo la sua morte dal J VI.55. resiste al Pontefice che pretende di destituir 56. rende omaggio a Pio

sore, ne riceve l'investitura, ronato, VI. 57. 58. prende i per reprimere la rivolususcitata da del Balzo, VI nce e pone in fuga l'armata incipe di Rossano, VI 62. soccorsi dal duca di Miguadagna il conte di Mar-72 seco in Calabria, e la ri-1. VI. 63. riprende terra di o col soccorso del Pontefice. 1220 con nuovi soccorsi del di Milano, spoglia la chiesa nte Gargano, riceve socanche dagli Albanesi, VI. L Alfonso suo figlio a terla conquista della Calabria, i ribelli in Capitanata, la , perdona al principe di to, fa porre in catene il pe di Rossano, VI 65. peral duca Giovanni di ritirarlschia, l'obbliga dopo ad carsi per la Provenza, comchia dal Torreglia, VI. 66. figlia Eleonora per moglie a di Ferrara, VI. 67. di-col Pontefice Paolo II., VI. ristabilisce gli ufizialidelona, fonda l'ordine dell'ar-10, Vl. 71. introduce nel l'arti della seta, VI. 72. lana, VI. 73. della stampa, i. riforma i tribunali, VI. rovvede l'università di proi abili, VI 93. ingrandisce li, VI. 93. 94. da il titolo erè ai governatori di pro-:, riunisce al regno il prindi Taranto, VI. 95. congrandi privilegi a Lecce,VI. disgusta i sudditi, manda io Alfonso contro i Fioren-VI. 97. lo richiama per incontro i Turchi, Vl. 102. suo segretario Antonello zi, il quale in ricompensa

prende parte alla congiura orditagli contro dai baroni, VI. 107. tratta la pace coi congiurati per mezzo di Federigo suo figlio se condogenito, VL 108. dichiara la guerra al Poutefice complice della congiura, VI. 110. gli manda contro il figlio Ferdinannando con una armata. VI. 111. fa imprigionare in un convito i capi della congiura, e gli fa giustiziare, IV. 113. ristabilisce la pace, VI. 115. accoglie i letterati di Costantinopoli, VI. 117. 119. favorisce le lettere, VI. 120, le coltiva, VI. 121. prepara una armata per opporsi all'invasione di Carlo, VIII. re di Francia, e muore, VI. 116. suoi figli, VI. 70. sue leggi, VI. 133. 134. da

chi commentate, VI. 135. Ferdinando II. siglio primogenito d'Alfonso, e nipote di Ferdinando I. prende l'armi per ordine del padre contro il Pontefice Innocenzio, VI. 111. alla pace va a prestargli giuramento di fedeltà in suo nome, VI. 112. va in Roma con una armata per opporsi a Carlo VIII. re di Francia, VI. 155. torna indietro ad insinuazione del Pontefice Ales. sandro; è incoronato per, la rinunzia del padre, VI. 156. va sui confini del regno; è richiamato a Napoli dopo la fuga del padre, raccoglie l'esercito, si accampa a San Germano, l'abbandona all'invasione del re di Francia, si ritira a Capua, dopo a Napoli, Vl. 158. s'imbarca, va all'isola d'Ischia, VI. 159, passa in Sicilia dal padre Alfonso, lo consulta sul modo di ricuperare il regno, VI. 161. ottien soccorso da Ferdinando il cattolico, VI. 162. torna a Napoli, vi è accolto in trionfo, VI. 165. prende per moglie Giovanua sua zia, si ammala, e muore, VI. 265.

Ferdinando il cattolico figlio di Giovanni re di Navarra d' Aragona e della Sicilia, gli succede nei suoi stati, V. 160. VI. 114. e unisce alla corona anche le due Castiglie sposando Isabella ultima erede, VI, 114. ad istanza di Ferdinando II. re di Napoli, manda in Sicilia una armata, con cui discaccia Carlo VIII. re di Francia. VI. 162. conviene con Luigi XII. suo successore di divider seco il regno di Napoli, VI. 170. 171 mandu Consalvo a conquistar la sua parte, VI. 172. ne riceve dal Pontefice Alessandro l'investitura, VI. 173 entra in discordia col re di Francia sui confini, VI. 177. fa pace seco per la mediazione dell'arciduca Filippo, VI. 180 ricusa di mandat le ratifiche per la pace, VI. 182 la tratta di nuovo, mentre Consalvo scaccia i Francesi dal regno, VI. 184 la conclude a condizione di amministrar tutto il regno, VI. 185. vi manda Consalvo per vicerè, VI. 190. sa pace con Filippo successor di Luigi XII. sposa in seconde nozze Germana sua primogenita, e ottiene a titolo di dote la parte francese del regno, VI. 192. cede la Castiglia a Filippo, si ritira nell'Aragona, Vl. 195. s' imbarca a Barcellona, va nel regno di Napoli, vi resta per sette mesi, VI. 197. conferma a Consalvo la dignità di gran contestabile, VI. 196, passa a Savona, torna a Barcellona, VI. 198 riprende il governo della Castiglia per la morte di Filippo, VI. 200. manda Giovanni d'Aragona per vicerè a

Napoli, VI. 200. fa pace perator Massimiliano, vuole stabilire l'inquisi: regno di Napoli, dopo zia, VII. 83. muore, sue prammatiche, VI. leggi, VI. 220. 221. Ferdinando fratello di C.

eletto re de Romani i sgrana, VII. 46. e impera la rinunzia del fratello. Feudi son conosciuti in Fi dal tempo di Childebei 270; sono ignoti ai Gre Romani; introdotti in dai Goti, in Italia dai Loc nelle Gallie dai Fra 271. nel Sannio e nella nia dai Longobardi, nel e nella Calabria dai No I. 272. si concedono per sotto Filippo II. VII. 2 regolati secondo le cons locali prima di Corrado in Italia, II. 86. 87. III. anche nel regno di Napi Guglielmo I. e a Federij 181. dopo colle costiti Corrado il salico, e d' peratori, II.86.III. 181. e di Federigo I., III. 189 Feudi fondati con beni ce Chiesa, per sottrarli ai II. 113. 234.

Fiere stabilite nel regno c da Federigo II. dove e giorni, IV. 100. 110.

Filiberto di Chalons princ range comanda gl'impe tro Lautrech, VII. 27. si in Napoli, VII. 28. s Moncada nella dignità c VII 32. scaccia i Frar regno, VII. 34. spogl baroni, e ne divide le i tra i capitani dell'impero 56. è ucciso in battaglia ra prammatica stabilita egina Giovanna II. perchè hiamata, V. 280. i. ordine monastico, quanmdati in Napoli; fanno i progressi nel regno, VII.

II. figlio di Carlo V. sposa me nozze Maria di Portoin seconde Maria regina hilterra, VII. 139. riceve dre il regno di Napoli e di , e lo stato di Milano, e lopo i paesi bassi, i regni igna, Sardegna, Majorica, ica, e l'Indie, VII. 140. orte di Maria seconda moscia la Fiandra per trasfe-3 Spagna, VII. 108. 158. una gran tempesta nel o, arriva in Spagna, fa re nove eretici e cinque e. VII. 108. riceve dal ice Giulio III. l'investitura gno delle due Sicilie, VII. si pone in braccio degli uoli, VII. 158. manda il l'Alba a difendere il regno poli dal Pontefice Paolo, dai Francesi, VII. 163. asultare se può respinger rmi l'aggressione del Pon-, VII. 169. scrive al duca a che prosegua l'impresa, 70. fa pace col Pontefice, 78. riunisce al regno il duli Bari, e il principato di no per la morte di Bona ı di Polonia, VII. 187. cede imo de' Medici lo stato di , e si ritiene i presidj, VII. 183. tratta la pace con En-L re di Francia, VII. 188. iclude; prende per moglie ze nozze Isabella sua prinita, VII. 189. proibisce lo limento dell' inquisizione

nel regno di Napoli, VII. 114.115. manda i suoi ministri ai sinodi provinciali, consulta i vescovisui decreti del concilio di Trento, VII. 193. ne ordina l'accettazione nelle provincie di Fiandra, VII. 194. e nel regno di Napoli, ove scrive poi al vicerè segretamente per farli esaminare, VII. 195. si oppone alla pubblicazione della bolla di Pio V., VII. 206. esige fermamente l'exequatur regium per gli atti della corte di Roma, VII. 245. proscrive i cavalieri di San Lazzaro. VII.255. ricusa di dar soccorsi per la guerra di terra santa VII 262. di cangiare l'amministrazione del regno di Sicilia, VII. 263. riceve due legazioni del Pontefice, VII. 261. 262. manda un ministro a Roma per compor le differenze relative al regno di Napoli e allo stato di Milano, VII. 265. per supplire alle spese della guerra di Fiandra esige in quattro volte dal regno di Napoli quattro millioni e quattrocento mila ducati, VII. 267. 268. sposa in terze nozze Anna sua nipote, VII. 271. comincia a vender gabelle titoli e feudi per la guerra di Fiandra, e della Turchia,VII. 273. manda Giovanni d'Austria all'impresa di Tunisi, 277. pretende alla successione del regno di Portogallo, VII. 289. si prepara ad invaderlo, VII. 290. a 292. consulta i teologi sulla giustizia dell'invasione, VII. 292, 293. vi manda il duca d'Alba che lo conquista, 293. 294. fa pace con Enrico IV. re di Francia, si ammala, VII. 311. muore, VII. 312. suo testamento, VII. 312. 313. suoi codicilli, VII 314 sue leggi, suoi funerali, VII. 3.5.

Filippo III. siglio di Filippo II. re di Spagna delle due Sicilie e di Portogallo gli succede nei suci stati, VII. 313. 335. riceve l'investitura del regno di Napoli da Clemente VIII., VII. 335. conferma Olivares nel governo del regno, VII. proibisce l'esecuzione degli ordini del sant'usizio di Roma senza la permissione del vicerè, VII 124. muore; suo carattere, suoi figli, e sue figlic, VII. 367.

VII. 367.

Filippo IV. figlio di Filippo III. gli succede nei regui di Spagna, delle due Sicilie, di Portogallo, e nel ducato di Milano, VII. 367. riceve l'investitura del regno di Napoli da Gregorio XV. dà l'amministrazione del regno al Gusman conte d'Olivares col titolo di Duca, VIII. 1. lo destituisce, e gli da per successore Luigi di Haro, VIII. 32. 33. perde il regno di Portogallo, VII. 294. fa pace col re di Francia e a quali condizioni, VIII. 75. a 77. muore, VIII. 82.

Filippo V. succede nel regno di di Spagna a Carlo II. in vigore della pace d'Utrecht, VIII. .66. cede all' imperator Carlo VI. il regno di Napoli e di Sicilia, VIII. 170. e dopo manda Carlo suo figlio ad invaderlo, VIII. 171.

Filippo duca di Svevia fratello dell' imperatore Enrico invade lo stato della Chiesa, è scomunicato, ed assoluto a condizione che liberi Sibilia madre di Guglielmo III. e le sue figlie, III. 212. è eletto re di Germania dopo la morte d' Enrico, III. 243 è ucciso da Ottone conte Palatino, III. 244.

Filippo III. re di Francia è invitato dal Pontefice Martino IV. a

prender l'armi contro Pietro re d'Aragona e di Sicilia, per istabilire nel regno di Sicilia Carlo di Valois suo figlio secondogenito, IV. 288. parte con una armata, IV. 289. alla morte di Carlo I. manda a Napoli per governare il regno Roberto conte d'Artois, V. 1. invade l'Aragona, prende Perpignano, e Girona; è costretto dopo l'incendio della sua flotta a ritirarsi in Perpiguano, ove si ammala e muore, V. 2.

Filippo figlio di Carlo II. re delle due Sicilie è principe di Taranto grand ammiraglio del regno, imperator titolare di Costantinopoli, crea re e governatori, V.62.63.

Filippo figlio di Massimiliano imperatore passa per la Francia, fa pace tra il re Luigi XII. e Ferdinando il Cattolico, VI. 180. prende il titolo di re di Castiglia, parte di Fiandra giunge in Spagua, VI. 194. obbliga Ferdinando a cedergli la Castiglia, VI. 195. muore, VI. 197.

Filippo fratello di Roberto principe di Taranto gli succede nel principato; muore senza figli, V. 165. lascia erede del principato Giacomo del Balzo, V. 164. Filippo d'Isernia celebre legista,

suoi impieghi, V. 130.
Filippo eunuco grand'ammiraglio del regno delle due Sicilie sotto Ruggiero, prende Bona sui Turchi, torna trionfante in Sicilia, odia i Cristiani, manda doni alla Mecca, è condannato al fuoco da un consiglio di baroni, e bruciato, III. 67.

Filosofia di Gassendo e di Descartes introdotta nel reguo di Napoli al tempo di Filippo IV., VIL 120. 130. Foca generale di Maurizio imperatore d'oriente si fa acclamare
imperatore in Pannonia, I. 316.
giunge in Costantinopoli, fa
morire l'imperatore coi suoi figli; manda Smaragdo esarca in
Ravenna, I. 289. ordina che il
solo Pontefice Romano porti il
titolo di patriarca ecumenico;
concede al Papa Bonifacio IV. il
Panteon per farne una Chiesa,
I. 317. è ucciso per opera d'Eraclio suo competitore, I. 289.

Formoso disputa il pontificato a Sergio, II. 98. persuade Arnolfo re di Germania a venire in Italia, lo corona imperatore, muore, ed il suo cadavere è gettato nel Tevere dai partigiani di Ste-

fano VI., Il 99.

Fozio patriarca di Costantinopoli autore del nomocanone, IL 93.

Francescani, e frati minori ordine monastico istituito da San Francesco d'Assisi, IV. 214. sono approvati e introdotti nel regno, IV. 215. 216. istituiscono la devozione del cordone, IV. 221. sono in credito nel [secolo decimo quinto, V. 291.

Francescani romiti, ordine monastico instituito da San Francesco di Paola, VI. 225. fondano un piccolo monastero in Napoli, si diffondono successivamente per tutta l'Europa, VI. 226. si moltiplicano e si arricchiscono nel regno, VI. 227.

Francesco d'Assisi (Santo) fondatore dell'ordine dei trati minori, III 170. sua vita esemplare, IV.

215.

Francesco Santo da Paola abita per trentadue anni in una spelonca, non impara a leggere, Vl. 225. è tolto dal suo ritiro per opera di Federigo figlio del re Ferdinaudo, è accolto con grand' onore dal re di Napoli, dal Pontefice Sisto IV. dai re Luigi e Carlo di Francia, parla con tutti con gran sapienza, fonda il primo monastero in Francia, VI. 226

Francesco I. succede a Luigi XII. nel regno di Francia, VI. 201. fa pace con Carlo re di Spagna per andare a disendere il ducato di Milano assalito da Massimiliano imperatore, VII. 2. aspira all' imperio dopo la morte di Massimiliano, VII. 5. riprende l'armi d'accordo col Pontefice Leone, ricupera per mezzo di Lautrech la Navarra, VII. 10. manda inutilmente Lautrech a tentare di ricuperar Milano, VII. 11. vi va dopo con una armata, assedia Pavia, è satto prigioniero e condotto in Spagna, VII. 12. rinunzia a tutte le ragioni sul regno di Napoli alla pace, VII. 13. è posto in libertà, VII. 14 riprende l'armi, VII. 17. fa alleanza col Pontefice e coi principi Italiani contro Carlo di Spagna, VII. 18. manda un'armata con Lautrech in Italia per liberar il Papa prigioniero degli Spagnoli, VII. 23. lo manda ad invadere il regno di Napoli, VII. 27. fa pace con Carlo, VII. 39. muore, VII. 133.

Francesco duca di Modena allatesta dei Francesi rinnova la guerra nel Milanese, VIII. 67. è costretto a ritirarsi, VIII. 68.

Francesco d'Andrea gran giureconsulto, ristoratore della buona giurisprudenza nel regno, VIII. 95.

Francesi vengono per la prima volta nel regno di Napoli con Leotaro, s'inoltrano fino in Puglia, in Calabria, e in Sicilia,

son disfatti, e scacciati da Narsete, e dai suoi Greci, I. 228. 229. vi tornano con Carlo d'Anjou. IV. 167. conquistano seco il regno di Napoli, e la Sicilia, IV. 170. 173. son massacrati in Sicilia nel famoso vespro siciliano. IV. 269 270 cessano di dominare anche nel regno di Napoli dopo centosettantasette anni alla fuga di Renato d'Anjou, V. 275. vi tornano al tempo di Luigi XII. col duca di Nemours, VI. 178. conquistano la Capitanata, penetrano in Puglia. pella Calabria, son vinti da Cousalvo, VI. 179. dispersi, perse-guitati fino in Napoli, VI. 181. vinti di nuovo al Garigliano, scacciati dal regno, VI. 184. ricuperano la Navarra con Lautrech, VII. 10. vanno seco a liberare il Papa Clemente prigioniero degli Spagnoli, VII. 25. passano nel regno di Napoli, lo assalgono, VII. 27. pongono l'assedio a Napoli, VII. 29. tornano in Francia alla pace VII. 40. partono per una nuova spedizione contro il regno col principe di Salerno al tempo d'Enrico II. e tornano indietro senza toccar la costa, VII. 135. 136. invadono di nuovo il regno coll'arcivescovo di Bordeos, VIII. 22. tentano lo sbarco alla piaggia di Chiaja, son respinti, VIII. 23. invadono col principe Tommaso di Savoja sotto Luigi XiV lo stato dei Presidj, VIII. 42. assalgono inutilmente Orbetello, Vill 42. prendono Portolungone, VIII. 44. son obbligati ad abban donarlo, VIII. 62. invadono il regno di Napoli col duca di Guise, prendono Castellamare, VIII. 65 lo fortificano, VIII 66.

sono obbligati a ritrarsi, 67. invadono il Brabante, 111. ne conservato una alla pace per il trastato d'. sgrana, VIII. 115. vann duca di Vivonne grand'a raglio di Francia un soccor Messinesi ribell, VIII. pongono in rotta la flotta guola, entrano in Messina 127 scorrono le marine d lermo, s'inoltmo fino a li, son respini, VIII 129 tano di nuovo inutilment lermo, VIII 131. prende partito di ritirarsi, VIII. 1 Franchi abitano sulle rive de no, conquistano le Gallie

223.
Fratelli della carità istituiti d
Giovanni di Dio, bene a

nel regno, VII. 331. 332. Fratrie introdotte dai Cu in Napoli ad imitazione dei ci, 1 16. IV. 254. dedicato Dei ed agli eroi, I 16. 17. divise a tempo di Carlo d'A IV. 254. 255.

Friuli ducato creato da Alboi dei Longobardi, I 264. suc chi . I. 264. II 3 tributai Carlomagno, II. 1. riuni Carlomagno al regno d'Ita governato per mezzo d'un c II 3.

Fulgenzio Ferrando diacon Cartagine autore d'una col ne di canoni, l. 254.

Fulcone III. coute d'Angiò da canonico per cautare in nella Chiesa di San Mar V. 53.

Cabella sul pesce, la carnlata, e il formaggio impost Toledo eccita un tumult i. VII. 60. sui frutti e sul 'eccita un altro, VII 342. ıtti imposta di nuovo dal d'Arcos produce una gran zione , VIII. 48. ittà del regno di Napoli. ice vescovado dipendente mente dalla Sede Aposto-I. 167. eretta in ducato da no IL imperator d'oriente, . II. 137. governata sotto peratori d'oriente da un io, VI. 38. conquistata da nagno, e ceduta al Pontedriano; tolta ad Adriano chi principe di Benevento, tuita all' impero d'oriente, . VI. 38. ricuperata dalla i nel nono secolo, e ceduta iovanni VIII. a Pandolfo pe di Capua; ricuperata imperatori d'oriente, VI. onservata anche alla fine cimo secolo, II. 137. 138. alla fine dell'undicesimo, o. 242. conquistata dai anni, VI. 38. e riunita al di Puglia e Calabria, regno di Napoli sotto Ric-Normanno, II. 254. iglio di Radelgario usurpa icipato di Benevento, alla d'Adelghisio, e n'esclude chi suo figlio; è deposto, nato. e mandato in Franigge di Francia, si ritira rincipato di Bari, II. 80. lostantinopoli, ottiene dalerator Basilio il governo a, d'onde non cessa di are i Beneventani, II. 81. Giovanni Bernardino d'A-

o figlio di Grimoaldo re

è condannato come eretico,

itato, e bruciato al cospetto

a la città in Napoli, VII.

dei Longobardi, gli succede nel regno; è scacciato da Pertarite, I. 313.

Garzia Arias del collegio di S. Isidoro introduce nel collegio il luteranismo; ed è bruciato vivo, VII. 100.

Gelasio II. succede nel pontificato a Pasquale II. minacciato da Enrico si ritira in Gaeta, ove è consacrato, conferma l'investitura a Guglielmo duca di Puglia, ed a Roberto principe di Capua, II. 283. scomunica l'imperatore, e l'antipapa Gregorio, e tutti i suoi complici; abbandonato dai Normanni si ritira in Francia nel monastero di Clugny, e vi

muore, II 284.
Generale delle galee creato dai re della dinastia d'Austria, sue incombense, VI. 210.

Genovino Giulio eletto del popolo e caro alla plebe, tiene armate in terra ed in mare, entra nella congiura del vicerè Giron, VII. 361. fugge in Piombino all'arrivo del cardinal Borgia, VII. 362. è preso, condotto a Barcellona, condannato al carcere a vita nel forte d'Orano, liberato da Filippo IV. torna in Napoli, si fa prete, VII. 366. e al tempo della ribellione capo popolo, VIII. 48. Genserico re dei Vandali in Africa

Genserico re dei Vandali in Africa ad istigazione d'Endossia vedova di Valentiniano III. viene in Italia, saccheggia Roma, devasta la Campania, torna a Cartagine, I. 179.

Gentile di Sangro cardinale legato d'Urbauo VI. perseguita atrocemente tutto il clero del regno, V. 286.

Gepidi vengono coi Goti dalla Scandinavia, si arrestano dapprima alla Vistola, vincono i

mar irmia.

nuisce i rigori v 241. fugge nel per sottrarsi al tuante, accorda facoltà di nomi ricusa di scaccia anardato a vista regina nel caste e telta la guard bandona il regne en esi fa mons Gaermo figlio di I zica e di Sicilia : rel regno di Sici carcaito a Paler eri cente d' Artoi Calibria V. 24 che riceve soccor d'Anjou, è vint tregua di due an in Sicilia , V. 27. d' Aragona per 'l f nso suo fratello Federigo altro ! g verno della Sic cederla a Carlo; t Calabria, V. 31. sciatori a Roma race con Carlo, rinunziar la Sicilia dal Pontesice l'in regno di Sardegna antalania i

Pontefice, manda inutilmente a pregare il fratello che venga a parlar seco a Ischia, ottiene che gli mandi la madre, V. 37, pone in ordine una armata, V. 38 per costringere il fratello a lasciar la ; Sicilia, parte da Barcellona, va a trovare il Pontefice, torna a : Napoli, si unisce con Roberto suo cognato, invade la Sicilia, V. 39. passa il faro, assedia senza successo Siracusa, si ritira a Napoli, si ammala, torna in Spagna, riunisce una nuova armata, V. 40. torna a Napoli, ne affida il comando a Ruggiero di Loria, V. 41.

Giacomo d' Aragona prende per moglie Giovanna regina di Napoli, ed è riconosciuto re, muore mella guerra del re d'Aragona suo cugino col re di Majorica,

V. 163.

Gincomo di Milo avvocato, suoi

impieghi, V. 130.

Gilberto antipapa occupa la Chiesa di San Pietro, n'è cacciato per Sorza, la ricupera, obbliga Vit-Lore a rifugiarsi a monte Casino, 👱 scomunicato dal concilio di Benevento, cede ad Urbano II., IL 266.

Collezione d'una collezione

di decretali, IV. 189.

Oracchino Calabrese monaco e Prez eso proseta; suoi talenti, sue oper condannate nel concilio di At = Tano. III. 197. 198.

na I. nipote di Roberto re due Sicilie gli succede nel 🗪 🗢 con Andrea suo marito re J gheria, è coronata in Napoli 🕶 rdine di Papa Clemente VI., 7. è esclusa dal governo influenza di frate Roberto dispone di tutto, V. 146.

Colpata della morte d'An-

drea, si marita con Luigi principe di Taranto, rinunzia la corona, V. 151. s'imbarca, va a trovare il Pontefice, e si giustifica, V. 153. torna a Napoli, V. 154. è accolta con giubilo, V. 155. alla morte di Luigi di Taranto prende per marito Giacomo d' Aragona, lo perde; rispinge Ambrogio Visconti figlio del duca di Milano, V. 163. va a visitare i suoi stati di Provenza, ed Urbano V. torna in Napoli, dà Margherita sua nipote in moglie a Carlo di Durazzo, dichiara ribelle Francesco del Balzo, V. 164. occupa i suoi stati, V. 165. si marita ad Ottone duca di Brunsvich, gli dà il principato di Taranto, dà sua nipote Giovanna a Roberto conte d'Artois, V. 166. reprime due sollevazioni popolari, V. 172. 173. è scomunicata e privata del regno dal Pontefice Urbano . V. 174. all'avviso dell'incoronazione di Carlo chiede soccorso a Giovanni I. re di Francia e gli promette il regno per Luigi d'Anjou, V. 175. 176. è presa da Carlo nel castel nuovo, V. 179. e fatta morire, V. 181. sue virtù , V. 181. 182. 184. 185.

Giovanna II.ª sorella del re Ladislao, e nipote di Giovanna I.º sposa Roberto conte d'Artois. V. 166. succede nel regno a Ladislao, V. 235. da l'amministra. zione a Pandolfello suo drudo; a sua richiesta fa porre Sforza in ferri, V. 236. offre la mano dopo la morte di Roberto a Giacomo della Marca, a condizione che si contenti del titolo di governatore, V. 237. libera Sforza, gli fa sposar la sorella di Pandolfello. V. 238. è privata da Giacomo di

tutti i cortigiani, V. 239. e guardata a vista, V. 240. ottiene di parlare con chi le piace, scuopre la congiura di Giulio Cesare di Capua contro Giacomo, e glie la rivela, ottiene di sortire, V. 241. è ricondotta in trionfo nel castello di Capuana, ottiene la facoltà di crearsi una corte, fa gran siniscalco il nuovo drudo Sergianni, V. 242. libera Sforza, lo mauda per voler di Sergianni a disendere il castel Sant'Angelo, allontana per voler di Sergianni Origlia bel giovane dalla corte, e lo manda al concilio di Costanza, pone una guardia al re, scaccia tutti i francesi, V. 243. prende al suo servizio Francesco Orsino, V. 244. è assalita da Sforza, V. 245. per dargli sodisfazione lascia andar in esilio a Procida Sergianni, V. 246. manda Sforza di nuovo in soccorso del Pontefice, V. 247. è incoronata e riceve l'investitura del regno, V. 249. è assalita da Luigi III. d'Anjou, V. 250. chiede soccorso ad Alfonso re d'Aragona, V. 252. si obbliga a farlo suo successore, prende al servizio Braccio da Montone, V. 253. va a Castellamare, indi a Gaeta a motivo della peste. V. 255. irritata contro Alfonso, torna a Napoli, si rinchiude nel castello di Capuana, V. 256. ne fa impedir l'ingresso ad Alfonso, è difesa da Šforza, V. 257. va seco a Nola, revoca l'adozione d'Alfonso, adotta Luigi, V. 258. riceve soccorsi dal Pontefice, e dal duca di Milano, V. 259. per la morte di Luigi nomina suo successore Renato duca d'Anjou suo fratello, V. 267. fonda un collegio di dottori per la collazione dei gradi, V. 282. 283. n V. 267. sue leggi, 277. 27 prammatica intitolata la giera, V. 280. 281. suo alla tesoreria, ai monaster ospedali, V. 268. 291.

Giovanni di Navarra è istitu di Sicilia e d' Aragona da nando suo fratello, VI. 51. il regno di Napoli offerto Papa Calisto, VI. 57. lo anche all'offerta dei prin Taranto, di Rossano, Veredita quattrocento mila della dote di Maria moglire Alfonso, VI. 61. repi Catalani ribelli per mezi duca Giovanni d'Anjou, V

muore, VI. 114. Giovanni d'Austria figlio be dell' imperator Carlo V. di gio del suo valore contr Arabi di Granata, VII. 27 ceve il comando della sped contro i Turchi, parte da N va a Messina, gl'incont mari di Dalmazia, gli pe rotta, torna a Napoli. VII riparte per la conquista d nisi, la prende, torna di a Napoli, VII. 277. minac vicerè Granvela, VII. 282 minato dalla regina reggei cario del regno, va colla so Olandese a ridur Messina scacciarne i Francesi, VII è nominato primo ministi regno, VII. 137. parte co armata per reprimere la ri ne di Napoli, VIII. 52. indi di più i ribelli colle mis rigore, VIII. 53. determ vicerè Ponz di Leon a cede governo, VIII. 56. tratta la coi ribelli, VIII. 57. depe governo nelle mani del Gu VIII. 58. parte da Napoli

Messina, VIII. 59. vi ristabilisce l' ordine, VIII. 60. va in soccorso del Guevara per ricuperare gli stati dei Presidj, VIII. 61. torna

in Sicilia, VIII. 62.

Giovanni duca d'Anjou figlio del re Renato, e governatore di Genova assale il regno di Napoli ad istigazione di Giacomo del Balzo, VI. 61. va fino a Napoli, invade terra di Lavoro, VI. 62. abbandonato dai suoi partigiani, VI. 65. va ad Ischia, indi in Provenza, VI. 66. va a combattere in Catalogna per il padre, e muore in Barcellona, VI. 67.

Giovanni di Milano famoso medico di Salerno, autore d'un trattato di medicina dedicato a Roberto secondo figlio di Guglielmo il conquistatore, II. 303. 304. suoi commentatori, II. 3o5. 3o6.

Giovanni duca di Braganza è proclamato re di Portogallo dalla nazione, VIII. 29. a 31.

Giovanni II. di Lamberto succede a Mansone e a Giovanni I. nel principato di Salerno, si associa il figlio Guido, e alla sua morte l'altro figlio Guaimaro; è trovato morto nel letto, II. 144.

Giovanni VIII. succede nel Pontisicato ad Adriano II., II. 73. incorona Carlo il calvo, e lo fa acclamare Augusto, II 76. assalito dai Saraceni e dai Napoletani ottien soccorso dal nuovo imperatore, si pone alla testa dell'armata, scomunica Sergio duca di Napoli, II. 77. da il ducato ad Atanasio suo fratello, scomunica anche Atanasio e Napoli ed Amalfi, sollecita di nuovo l'imperatore a soccorrerlo, II. 78. concede Gaeta a Pandonulfo, II. 80. è assalito da Lamberto duca di Spoleto, fugge in Francia, consacra imperatore Lodovico III. detto il balbo, II. 83.

Giovanni X. ottiene il Pontificato dalla fazione di Teodora meretrice Romana, Il. 111.

Giovanni XI. figlio bastardo del Pontefice Sergio ottiene il papato all'età di venti an ni, II. 111.

Giovanni XIV. succede a Benedetto nel Pontificato; è carcerato dal suo competitore Bonifacio, rin-· chinso in castel Sant'Angiolo, e vi muore di fame, Il. 142.

Giovanni XV. succede nel Pontificato a Giovanni XIV. è obbligato da Crescenzio a fuggire in Toscana; ricorre all'imperatore Ottone, è richiamato; muore, II. 142.

Giovanni XXI. succede nel Pontificato ad Adriano V., IV. 234. corona Carlo fratello di Luigi re di Francia per re di Gerusalemme, IV. 235. muore, IV. 234.

Giovanni XXII. prima cancelliere del regno di Francia, dopo Vescovo, V. 141. succede nel Pontificato a Clemente V., V. 92. 137. si stabilisce a Avignone, V. 137. ricusa di riconoscere per imperatore Lodovico di Baviera e Federico d' Austria, scomunica il primo, chiama il re Roberto a combatterlo, V. 92. è dichiarato eretico dai Vescovi del parlamento di Trento, V. 93. in venti anni di pontificato accumula 25. millioni, IV. 197. V. 138. mezzi che impiega per accumularli, V. 138. 139. muore, V. 137. sue costituzioni, e sue regole di cancelleria, V. 144. 145.

Giovannni XXIII. succede nel Pontificato ad Alessandro V. soccorre il re Luigi per la spedizione di Napoli contro Ladislao, V. 226.

lascia Braccio da Montone alla difesa dello stato della Chiesa, V. 229. prende l'armi contro Ladislao, lo vince, V. 288. torna trionfante in Roma, dopo fa pace seco a condizione che lo

pace seco a condizione che lo riconosca per legittimo Pontefice, V. 288. 289, va al Concilio di Costanza, V. 229, è deposto,

riconosce Martino V. e lascia l'abito Pontificale, V. 289. Giovanni vescovo di Piacenza suc

cede nel pontificato a Gregorio V. per opera di Crescenzio, si ritira seco in castel Sant' Angelo all'arrivo dell'imperatore Ottone, è preso, gli son cavati gli

occhi, troncate l'orecchie ed il naso, ed è condotto per la città sopra un asino, lI 143.

Giovanni di Brienne re titolare di Gerusalemme viene nel regno di Napoli, IV. 25. ottiene un governo negli stati Romani dal Pontefice Onorio, IV. 20. dà la figlia Jole per moglie a Federigo Ruggiero, e gli cede le sue ragioni sul regno, IV. 14. comanda l'armata del Pontefice Gregorio contro Rinaldo duca di Spoleto, IV. 36. l'obbliga ad abbandonar la Marca, e a rifugiarsi nell' Abruzzo, passa in terra di Lavoro, si unisce all'armata del Cardinal

Pelagio , IV. 37. è costretto a ri-

tirarsi a Teano, indi negli stati

Giovanni generale di Costantino imperator d'oriente segue per suo ordine Adelghiso con una armata di Greci, sbarca seco in Calabria, è vinto e preso da Ilde brando duca di Spoleto, e fatto

della Chiesa, IV. 43.

morire tra i tormenti, II. 25. Giovanni di Procida nobile Salernitano spogliato dei suoi beni da Carlo re di Sicilia, si ritira in Aragona presso il re P IV. 266. va sconosciuto in lia per farla ribellare a ( IV. 267. guadagna il Pont IV. 268. suscita la rivolun fa massacrare i Francesi 269. s' imbarca a Palermo trovare il re Pietro, lo dei na a portarsi a Palermo, IV lo fa incoronare, IV. 271. iovanni il digiunatore nati

Giovanni il digiunatore pat di Costantinopoli prende stoso titolo di patriarca ei ufco. I. 316.

Giovanni da Capistrano, I giudice nella gran corte vicaria, dopo frate minore, d'una crociata contro gli I soccorre Belgrado contro i chi, muore in Ungheria, V.

Giovanni di Parigi dell' ordin predicatori autore d' un' c sulle due potestà, V. 133. Giovanni Scolastico autore c collezione di leggi e di cai I 254.

Giovanni Gallense autore (
collezione di decretali, IV.
Gioviano succede a Giuliano
l'impero d'occidente; sua
te I. 80.

Giordano I figlio di Riccardo d' Aversa gli succede negli di Capua e d' Aversa, II 255 prende per moglie G grima sorella del princip Salerno, II. 242. leva l'ai da Napoli, abbandona Robsi unisce al Pontefice, è atta da Roberto, II. 253. ne oli perdono per intercessioni l'abate Desiderio, consei principato di Capua e di G II. 254. si unisce con E contro il Pontefice Gregori 256. invade la Campanii

nto da Roberto e assediato Iversa, II. 250. dond'esce la partenza di Roberto, II. muore, II 269. no II. fratello di Roberto cipe di Capua succede al

te Riccardo III. nel princi-; riceve in dote dalla moglie elgrima Nocera; muore dopo

anni, 11 285.

no III. figlio di Roberto II. cipe di (apua dopo la presa padre fugge in Costantinoe si pone sotto la protezione imperator Emanuelle, che anda suo ambasciatore ad andro III. Pontefice . III.

Antiocheno grand'ammio del regno delle due Sicilie il re Ruggiero, III. 66. uista e devasta la Morea e recia, III. 92. porta le sue me fin sotto Costantinopoli, a dalle mani dei Greci Luigi Francia, III. 67.

del Negro ed Oberto comori della prima collezione ggi feudali , III. 182. 183. no di Filippo avvocato di to, suoi impieghi, VIII.

4. 'ietro duca d'Ossuna è noto vicerè di Napoli dopo ca, VII. 302. otilene due tivi di due millioni quattromila ducati, abbellisce di con nuovi edifizi VII. si oppone all' esecuzione bolla in cœna domini, VII. rassegna il governo, VII.

Pietro II. duca d'Ossuna è di Sicilia, dopo di Napoli; un donativo d'un millione zento mila ducati, VII. 333. la soccorso al governatore

di Milano contro il duca di Savoja per la guerra del Monferrato, VII. 354. accoglie nel regno gli Uscocchi, attacca i Veneziani, VII. 355. 356. 357. congiura col marchese di Bedmar per appropriarsi il regno, VII. 350. a 361. è chiamato in Spagna, VII 362. si discolpa, VII. 363 è processato nuovamente sotto Filippo IV. muore in ferri nel castello d'Almeida, VII. 363.

Gisulfo I. figlio di Romualdo I. duca di Benevento succede al padre nel ducato in compagnia del fratello Grimoaldo II. indi lo amministra solo, devasta la campagna di Roma, muore, L. 314.

Gisulfo II. succede a Godescalco nel ducato di Benevento, arricchisce il monastero di monte Casino, fonda la Chiesa di Santa Sofia in Benevento, I. 314. muore dopo 17. anni, I. 315.

Gisulfo figlio di Guaimaro II. principe di Salerno gli succede nel principato, Il. 111. si presenta all' imperatore Ottone a Capua, II. 118. accoglie in Salerno Patrizio ed i svoi Greci con splendidezza, IL 121. richiama in Salerno Lasdolfo figlio ramingo di Atenolfo II. principe di Benevento, gli la la contea di Consa, è costrettoa scacciarlo, II. 123. lo richiana in compagnia dei figli, gli gricchisce tutti di contee, n'è asalito per ricompensa. posto in ferri, e mandato in Amalfi, 1. 124. è restituito coll' armi ni suoi stati da Pandolfo capo di firro, II. 126. si associa Pandolfall. figlio del suo liberatore, emuore, Il. 126.

Gisulfo figlo di Guaimaro IV. prin-

cipe di Salerno e duca d'Amalfi gli succede nei suoi stati, II. 214. 249, marita due sorelle a Roberto Guiscardo, e a Giordano I. principe di Capua, II. 242. tratta gli Amalfitani più aspramente che il padre, n'è ripreso da Roberto, lo disprezza, II. 249 è assalito e preso in Salerno; liberato si ritira a monte Casino, dopo presso il Pontefice Gregorio VII. che gli assegna una terra, II. 250.

Giudei quando si introducono nel regno di Napoli, quando e perchè ne son discacciati, VII. 76.

77. Giulia di Marco da Sepino monaca terziaria soudatrice di una società misteriosa, è chiusa per ordine dell'inquisizione di Roma in un monastero di Napoli, trasferita in Cerreto, VII. 124. indi a Nocera, ove a forza di protezioni ottiene di tornarsene a Napoli; va ad ahitare nel palazzo del reggente, si sa un gran partito, è accusata dai padri Teatini, disesa dai Gesuiti, protetta dal vicerè, incarcerata nella prigione dell'arcivescovado, VII. 125. è mandata al sant'usizio a Roma, dichiarati eretica e condannata al carcere a vita, VII. 126. abjura gli errori, e confessa i misteri alla presenza d'infinito popolo , VII. 127.

Giuliana Santa sue ssa trasferite da Cuma a Napoli III. 241.

Giuliano succede a lostanzo nell'impero d'occidate, I. 88. abjura la religion-cristiana, I. 114. sua morte, I. 19. sue leggi, I. 115.

Giulio II. succede ne Pontificato a Pio III., VI. 183. ccorda l'investitura del regnodi Napoli a Ferdinando II., VI. 199 tuisce la fabbrica di Sau per la costruzione del su pio, VII. 150. a 154.

Giulio III. succede nel pon a Paolo III. annulla le ci zioni di beni d'eretici fi regno di Napoli, e le pi per l'avvenire, VII 106. de l'investitura del regno poli a Filippo II., VII

muore, VII. 159.
Giulio Cesare da Capua va
tro a Giacomo della Marc
della regina Giovanna II
luta re, V. 238. si bai
Sforza, è arrestato per
del re, e liberato prima d
V. 239 irritato col re,
tutti gl'impieghi ai Fr
offre alla regina d'uccid
denunziato, preso e deca
V. 241.

Giureconsulti Romani illu 30. ufficio che esercitano 31. autorità di cui godon 32. in grand' onore fino atino; opere che ne rima I. 32. autorità che ottena 34. per una costituzione leutiniano Ill., I. 36. in la legge in casa, I. 43.

Giureconsulti illustri fra i al tempo della repubblic sotto i primi imperatori al tempo di Giustiniano 207.

Giureconsulti illustri delli di Bologna al tempo di go I., III. 114.

Giureconsulti illustri del 1 Napoli sotto Federigo 20. 21. sotto Roberto e l Giovanna La V. 118. a 1: Giovanna 2. a V. 280. 28 i re Aragonesi, VI. 135 sotto Filippo II., VII. 3: po III. e Filippo IV., VIII.

**08.** 

rudenza Romana quali legemprendeva al tempo della bblica, I. 28. a 30. al tempo 'imperatori fino a Costan-, I. 32. a 37. e 42. a tempo stantino e de' suoi succes-I. 111. a 115. a tempo di losio, L. 128. di Giustinial. 205. a 216. orudenza in grand' onore fra mani al tempo della repub-, e degli imperatori fino a antino, I. 3o. 31. prende e forme sotto Costantino, 1. declina sotto i suoi sucri, I. 75. 116. è ristabilita lalentiniano I., I. 90. 118. da Valentiniano III., I. 119. itato nel nono secolo in Ita-II. 85. suoi progressi nel o di Napoli sotto Roberto e gina Giovanna L. V. 118. i re Aragonesi, VI. 131. sotto Filippo II., VI. 317. 3 sotto Filippo III. e IV., 173. 174.

lizione criminale concessa Ifonso II. ai duchi, ai mari, ai conti, ai baroni, VI.

17.

lizione ecclesiastica si limita rimi secoli alla cognizione ; cause spirituali, I. 151. 154. non la concessero alla sa nè Costantino nè Teodo-I. 155. 156.

pe di Rosa grand'avvocato, impieghi, sue opere, VIII.

15.

iano nipote dell'imperator tino è associato all'impero; a solo dopo quattro mesi, 5. manda Belisario a contar la Sicilia e l'Italia, I. lo richiama per sospetti, e gli sostituisce Giovanni e Vitale' i quali riperdono tutte le sue conquiste, I. 224. 225. vi manda Belisario di nuovo, lo richiama, I. 25. 26. vi manda Narsete, ricupera per suo mezzo l'Italia. I. 226. 229. 230. la riunisce all' impero d'oriente, L 231. abolisce tutti gli atti di Totila. I. 230. distrugge ogni vestigio di libertà popolare, I. 10. ordina la compilazione del primo codice. I. 205. lo pubblica, ordina la compilazione del digesto, I. 206. e delle istituzioni, che pubblica prima del digesto, I. 207. sa compilare un secondo codice, e annulla il primo, I. 212. 213. abbraccia gli errori d'Eutichio, I. 232. sua morte, I. 231 sue leggi, 206. 210. 211. 214. 215. 216. 230. 231. 246. 247. 257 258. tenute in vigore dai Pontefici Romani, e perchè, I. 293. 294.

Giustino I. prima pecorajo, dopo soldato, I. 232. succede ad Anastasio nell'impero d'oriente, I. 204 232. fa suo collega il nipote Giustiniano; muore quattro mesi

dopo, I. 205.

Giustino II. succede a Giustiniano nell' impero d'oriente, si dà in braccio alla moglie, richiama Narsete d'Italia, I. 232. dà nuovo governo all' Italia per mezzo di Longino, I. 232. 233. sua morte, I. 268.

Giustizieri delle provincie, quale autorità esercitano, V. 108. 109. Giustizieri grandi del tempo di Gu-

glielmo II., Ill. 78. 79.

Giustiziero (gran) dignitario del regno creato da Ruggiero, III. 77. sue prerogative, III. 78. conserva il semplice tifolo sotto i re austriaci, III. 79. Glicerio prende il titolo d'imperatore d'occidente a Ravenna; è deposto da Giulio Nipote, I. 180.

Godescalco succede a Gregorio nel ducato di Benevento; muore dopo quattro auni, I. 314.

Goffredo monaco autore d'un' istoria dei Normanni, II. 172.

Goti, perchè così chiamati, I. 164. lasciano la Scandinavia al tempo di Costautino; alla morte d'Ermanrico si dividono in due nazioni, gli Ostrogoti ed i Vestrogoti, I. 100.

Graziano monaco Benedettino figlio d'adulterio; sua collezione di canoni, III. 217. ricevuta con applauso dai Pontefici Romani, e nel foro; suoi commentatori, III. 218.

Greci dell'impero d'oriente dominano al tempo dell'imperator Giustino II, nella Puglia, nella Calabria, nella Lucania, nell'Abruzzo, nei ducati di Napoli, Gaeta, Amalfi, Sorrento, e nell'esarcato di Ravenna, I. 286. perdono l'esarcato per l'armi dei Longobardi, I. 365. e il resto per l'ami dei Normanni, II. 145. e 225. III. 39

Gregorio successore d'Adelai nel ducato di Benevento, tiene il governo per sette anni, e muore, I. 314.

Gregorio Santo II. il magno succede nel pontificato a Costantino, I 341 prende il titolo di servo de'servi di Dio, I. 316. chiama i Veneziani a ricuperar Ravenna per l'imperatore Lione Isaurico, scrive inutilmente a Lione per determinarlo a rinunziare alla persecuzione dell'imagini, 1. 342. scomunica l'esarca Patricio con tutti i suoi complici, impedisce ai Romani di creare un altre ratore, I. 344. e di trucid emissario dell'esarca Eu che veniva ad assassinarlo munica Eutichio, I. 317 Liutprando a levar l'asse Roma, I. 384. perdona all Eutichio determina i Ron accompagnarlo nella specontro l'usurpatore Tibe 349. impedisce l'esecuzio l'editto sulle imagini, riceve i Romani sotto la bidienza, ma senza attrib sovranità, I. 360. scol Anastasio patriarca di C nopoli, riconosce Leone peratore finchè vive, I. 3 corre a Carlo Martello ge tore del regno di Francia la sua persecuzione. I. 353 cia Demetrio vescovo di l per delitti, I. 321. ristabil disciplina, nelle chiese del I. 330. sua morte, I. 35 grandi liberalità, suo a meuto agli imperatori d' I. 316.

regorio III. succede a Greg nel Pontificato, accoglie mondo duca di Spoleto r stati, con che si trae addon mi di Liutprando; nomin Martello amministratorde di Francia : console di Re colla sua mediazione fa p Liutprando, I. 353, 354. I, 355.

Gregorio VI. occupa con l' cattedra di S. Pietro, II. rilegato in Germania dal ratore Enrico. II. 204.

Gregorio VII. è eletto Ponte clero e dal popolo dopo la d' Alessandro II. è coni dall'imperatore Enrico, l 249. accoglie Gisulfo prir .II. 260. onde si trae adarmi del Duca Roberto. ccardo conte di Capua: nunica, II. 252. assolve o, II.253. anche Roberto. e seco, II 254. scomunica atore Enrico, perchè inscovi, e abati; Indichiara o dall'impero e dal regno. ica tutti i Vescovi del di Vormes, Il. 255. per-1 Enrico, lo scomunica o, chiama al regno Riaca di Svevia, è deposto oncilio, si ritira in castel gelo, II. 256. chiama in Roberto, da cui è libe-. 260. va seco nel regno. ova l'investitura si stabi-Salerno, II. 260. vi muo-

VIII. eletto al pontificato co VI. imperatore all'ari Calisto II. legittimo z lascia Roma, si fortifica io, è assalito e preso da col soccorso di Roberto e di Capua, e custodito orte finchè vive, Il 284. X. succede ad Onorio III. atificato; sollecita Fedepassare in terra Santa, IV. iferma la scomunica di bnorio contro Federigo, lo scomunica di nuovo, è scacciato di Roma dal , fugge in Perugia, IV. munica Rinaldo duca di . che ha invaso lo stato hiesa, invita i Lombardi arsi da Federico, IV. 35. Giovanni di Brienne conaldo, e un'altra armata ia, IV. 36. lancia un insopra Gerusalemme, IV. ecita nuove spedizioni in unta, IV. 62. 68, chiede

inutilmente soccorso contro Federigo a Giacomo d'Aragona, IV. 66. scomunica di nuovo Federigo, VI. 68. ed Enzio suo figlio, IV. 72. invita i Veneziani a muover guerra a Federigo, IV. 72. convoca un concilio in Roma, IV. 73. stabilisce la monarchia illimitata dei Pontefici Romani coi suoi decretali, III. 219. 220. IV. 187. muore, IV. 76.

Gregorio X. succede nel pontificato a Clemente IV. fa legge che i Cardinali stiano chiusi in conclave fino alla nomina del Pontefice, IV. 226. tiene un concilio per una nuova spedizione in terra Santa. IV. 227. muore, 234.

Gregorio XI. succede nel Pontificato ad Urbano V., V. 137. 165. trasferisce la sede apostolica da Avignone a Roma; muore, V. 167.

Gregorio XII. succede nel pontificato ad Innocenzio III., V. 221. è attaccato dal re Ladislao, lascia Roma, vi torna per l'armi di Paolo Orsino, V. 222. tiene un concilio in Udine, V. 223. fugge in Abruzzo, per sottrarsi ai suoi competitori nel Pontificato, è invitato dal re Ladislao ad andare a stabilirsi in Gaeta, e vi va, V. 225. 288. si ritira dopo nella marca d'Ancona sotto la protezione di Carlo Malatesta; vi resta fino al concilio di Costanza, dal quale è deposto, V. **289.** 

Gregorio XIII. succede nel poutificato a Pio V. VII. 265. 276. fa emendare il calendario romano, VII. 297. 298. emenda il decreto di Graziano, VII. 329. 330. muore, 305.

Gregorio XIV. succede nel pontificato a Clemente VIII. pubblica una bolla, colla quale pretende di dilatare le immunità, e di diminuire la giurisdizione temporale, VII 343.

Gregorio XV, succede nel pontificato a Paolo V. VII 365. da l'investitura del regno delle due Sicilie a Filippo IV, VIII. 1.

Grimoaldo I. figlio di Gisulfo duca del Friuli governa il ducato di Benevento con Radoaldo suo fratello in nome d'Ajone figlio d'Arechi, l. 206 alla morte d'Ajone è duca col fratello; alla morte del fratello è duca solo, L 297. esteude i confini del ducato, riporta più vittorie sopra i Napoletani ed i Greci, I. 298. dh il sacco al tempio di monte Gargano, I. 200 300. sull'invito di Garibaldo duca di Torino va con una armata verso Pavia con intenzione di impadronirsi del regno; giunge a Piacenza, manda a dire al re Garibaldo che gli vada incontro, gli vien supposto dal duca di Turino che Garibaldo medita d'assassinarlo I. 302 si conferma nella sua opinione incontrandolo armato, lo uccide, I. 303. è proclamato suo successore, I. 303.298 riceve nel ducato di Benevento i Bulgari, I. 309. estirpa l'arianesimo, I. 319. sua morte, I. 323. sue leggi I. 311. 312.

Grimoaldo II figlio di Romualdo, duca di Benevento gli succede nel ducato in compagnia del fratello Gisulfo: muore dopo tre anni, I. 314.

Grimoaldo I. figlio d'Arechi principe di Benevento è condotto in ostaggio in Francia da Carlo magno, II. 22. alla morte del padre è posto in libertà ad istanza dei Beneventani; riceve il ducato da Carlomagno a demolirvi tre forti unisce con Ildebra Spoleto contro i Gratino imperator d'on prende per moglie con che si trae adde Pipino, IL 25. per p dia la moglie, la Costantinopoli, è Pipino e da Lodovic lo, si difende valore tredici anni e mu principato, IL 26. Grimoaldo II. tesorier

Grimoaldo II. tesorier aldo I. gli succede n di Benevento, fa pa magno, e coi Napo pre la congiura di l si rifugia a Napoli, I l'armi contro Teod Napoli, gli accorda è ucciso in una seco ordita da Sicone ca renza, Il. 30, 40.

Guaiferio figlio di Dai bo, ad instigazione conte di Capua pi Adimaro usurpator pato di Salerno, e s il governo, II. 60 di far lega coi Saracen varlo; si distacca dal ge l'armi contro il poli, II. 77. è rispi muore, II. 82.

Guaimaro figlio di Gr cipe di Salerno, nel principato; è Atanasio duca di Na racevi, e soccorso da Leone imperatore d'o fermato nel principat è offerto da Guido l Spoleto il principato to, si pone in viaggio per istrada da Adelfe llino ad istigazione dei Betani, II. 103. torna a Saler-104. è deposto dai Salerni-L 106.

DIL succede a Guaimaro I. dre nel principato di Sa. per voler del popolo, II. ccorre Landolfo e Atenol. **∍cipi di Capua contro i** ⊐i, II. 107. muore, II. 111. ▶ III. figlio di Giovanni II. di Salerno tiene il prinsseco, lo amministra solo sua morte, II. 144. si assoglio Guaimaro IV, II.145. 🛥 grazia dell'Imperatore 🕳 ne ottiene la libertà di No IV. a cui da soccorso gerare il principato di Ca-183. muore, II. 145, 185. IV. figlio di Guaimaro III. e di Salerno tiene il prin-≥©l padre, II. 145. l'ammi-◆lo dopo la sua morte; i Normanni, che venseabilirsi nei suoi stati coi Tancredi conte d'Alta- 185. riceve dall' impeorrado il principato di II. 187. conquista coi ni i ducati di Sorrento e i, 11. 188. 305. da il fratello Guido, II. 188.

> 249.
>  te di Brienne prende Albinia figlia primoregina Sibilia, va a andare al Pontefice I regno di Sicilia e ottiene la contca principato di Taran-

l titolo di Duca di Ca-

li Puglia, II. 188. 205.

all'imperatore Eurico neipato di Capua per

V. II. 205. è ucciso in

ıra ordita dəgli Amal-

to, III. 230. torna in Francia aduna una armata, III. 231. entra in terra di Lavoro, si unisce all'abate Roffredo, conquista la contea di Molise, il principato di Taranto, III. 233. attacca Diopoldo e lo vince, fa prigioniero il suo fratello, III. 235. è assediato da Diopoldo dentro Terracina di Salerno, perde un occhio per un colpo di saetta, III. 237. è assalito di nuovo, fatto prigioniero, muore per ferite, III. 238.

Gualtieri della Pagliara gran cancel liere del regno e vescovo di Troja si fa creare dai canonici arcivescovo di Palermo, III. 232 usurpa l'autorità in tutta la Sicilia, dà il governo del palazzo e del giovane re al fratello Gentile, passa in Calabria ed in Puglia, vi saccheggia le Chiese, 111. 234. è scomunicato dal Pontesice Innocenzio, III. 235. è assoluto, ripassa in Sicilia, riprende il posto di gran cancelliere, giura di riconoscere il Pontesice per tutore del regno, III. 237. sa imprigionare Diopoldo e suo figlio, III. 239 pone in rivolta Palermo, per impadronirsi del palazzo reale e del re, III. 242. va in terra Santa a portar soccorsi in denaro a Damietta, contribuisce alla sua perdita, è spogliato di tutte le sue dignità, e di tutti i suoi beni, fugge a Venezia, e vi muore, IV. 9.

Guelsi donde trassero origine, e come vennero in Italia, 1V. 5.
Guevara (Innico Velez conte d'Onatte) vicerè di Napoli dopo Ponz di Leon. VIII. 58. perdona al popolo sollevato; leva le gabelle, ristabilisce la pace nella città VIII. 59. va con una armata

ai principi Boncompagni, VIII. 61. riprende Porto Lungone, torna a Napoli, lascia il governo, VIII. 62. abbellisce Napoli, ristabilisce il palazzo dei regi studj, VIII. 63 sue prammatiche, VIII. 64. Guglielmo I. quarto figlio del re Ruggiero succede al fratello Anfuso nel principato di Capua; dopo è duca di Napoli, III 16. 91. dopo duca di Puglia, e collega del padre nel regno, Ill. 16. 93 gli succede dopo la sua morte, III. 16. è incoronato in Palermo, III. 99. dà il governo della Puglia ad Asclettino, proibisce ai Vescovi di riconoscere il Papa Adriano IV., III. 102. fa imprigionar Simone conte di Policastro, si chiude nel palazzo, III. 105. perde quasi tutto il regno per la ribellione della Puglia e di terra di Lavoro. IlI 105. 106. acclieta il popolo di Palerino sprigionando il conte Simone, prende l'armi, toglie Brindisi ai ribelli, III. 107. entra in Bari, assedia Benevento, III. 108 fa pace col Pontesice Adriano, III. 109. si riserba il diritto di approvar l'elezioni, III. 220. dà il governo della Puglia al gran siniscalco, muove guerra ad Emanucle Comneno imperatore d'oriente, e l'obbliga a chiederli pace, III. 111. manda a rendere ubbidienza al nuovo Poutefice Alessandro III., III. 117. ordina ai baroni armati contro Majone di rientrar nell' ordine, scrive alle città fedeli, III. 118. dopo la morte di Majone nomina grand'ammiraglio Enrico arcivescovo di Catania, III. 122. fa porre in ferri il fratello e il figlio di Ma-

a scacciare i Francesi dai Presidj, ricupera Piombino, lo restituisce

jone, fa grazia al Bonello, dopo lo prende in odio per le calumie degli eunuchi, III. 123. cade in mano dei baroni congiurati, IL 126. è liberato dal popolo di lalermo, III. 127 riprende il go verno, uccide il figlio Ruggian con un calcio e lo piange, IL 128. perdona ai ribelli, fa pom in carcere a vita Bonello, IIL 130 passa in Calabria, fa impiccare i suoi due zii, prende Tampto inquieta Salerno, toma a Palermo, III. 131. è assalito dai carcerati, è salvat o dai soldati, e da Odone, III. 133. stabilisce il tribunale della gran corte, ill. 142. fabbrica un palazzo di delizia, muore, III. 134. sue leggi, 111. 135. a 142, sue qualità, III. 135.

Guglielmo II. succede a Guglielmo I suo padre nel regno di Sicilia e di Puglia, III 134. è coronato, III. 144 manda una armata contro Saladino in Egitto, III. 148. prende per moglie Giovanna d'Inghilterra, III. 150. manda Tancredi conte di Lecce contro Andronico imperatore d'oriente, III. 172. dà Costanza figlia del re Ruggiero per unoglie ad Enrico figlio di Federigo harbarossa, III. 172. a 174. muore, III. 177. sue qualità, sue leggi, III 177. 178. 150.

Guglielmo III. figlio di Tancredi, ne di Sicilia e di Puglia è incoronato vivente il padre, e gli succede dopo la sua morte; è assalio dall'imperatore Enrico, III. 203. è preso con la madre e le sorelle, III. 205. condotto in Alemagna, III. 207. muore in prigione, III. 212.

Guglielmo figlio di Ruggiero due di Puglia e di Calabria gli sucucato, soccorre il Ponquale nelle sue contese o, ne riceve in ricomrestitura del ducato, II. ceve anche dal successio, II. 283 e da Cali-5. mnore senza figli, 11.

xaccio di ferro uno dei di di Tancredi conte a. IL 1-0. va coi fragone ed Umfredo a nella Puglia. 11. 185. i di valore nella guerra Saraceni, II. 193. è nte di Puglia, IL 170. muore, Il. 201. il conquistatore figlio edi conte d'Altavilla, onquista l'Inghilterra, coute d'Olanda e eletto mania, 1V. 88. prende 22, è incoronato, vince IV. 8q. Santo ) fondatore deldei monaci di monte II. 311. li Puglia autore d'una

di Spoleto col favore mi e del Pontefice Stei preclamare re d'Italia norte di Carlo il grosso; Spoleto con una arma-Berengario suo compeobbliga a fuggire, conitta la Lombardia, entra , è riconosciuto re da alia, va a Roma, è inimperatore dal Ponteog terma in Pavia, è da Zundetaldo figlio o re di Germania, lo obbliga a tornare indieocia il figlio Lamberto,

i Normanni in versi, II.

fugge all'arrivo d'Arnolfo in Spoleto, e muore, II. of.

Guido III. figlio di Guido II duca di Spoleto sull'invito dei Beneventani, prende l'armi contro i Greci gli scaccia dal principato di Benevento, lo amministra per due anui, e lo cede a Guaimaro principe di Salerno suo cognato, II. 103.

Guido di Lusignano disputa la corom di Gerusalemme a Raimondo coute di Tripoli, che prevale : è spogliato de' suoi stati , e fatto prigioniero da Saladino e posto in libertà colla cessione d'Acre e di Berito IV. 11.

Guido fratello di Guaimaro IV. principe di Salerno, ricupera Salerno sugli Amalîtani, e lo restituisce a Gisulfo figlio di Guaimaro. II. 214.

Gundeberga vedova d'Ariovaldo re dei Longoberdi gli succede nel regno, e divide il trono con Rotari duca di Brescia, maritandosi seco, I. 292.

Gundeberto liglio d'Ariperto re de' Longobardi divide il regno col fratello Partarite, resta in Pavia . L. 302. manda Garibeldo duca di Torino a chieder soccorso a Grimoaldo duca di Benevento per ispegliare il fratello, L 302. e acciso da Grimoaldo . 1-3o3.

Gusman Enrico Conte d'Olivares. nominato vicere di Napoli in luogo di Zunica, VII. 368. riforma abusi, stermina ladri, fa costruire il magazzioo dei grani, VII. 309. termina la dogana, fa imprigionare tre deputati della città . e il duca di Vietri, è accusato al re, erichiamato in Spagua, VII. 310. Gusman Gaspare figlio d'Enrico

conte d'Olivares, favorito del re Filippo, IV. e decorato del titolo

di duca governa a sua voglia il regno per ventidue anni, VII. 309. VIII. 1. sollecita soccorsi dal regno di Napoli per la guerra d'Italia, VIII. 3. manda un'armata in Catalogna per reprimere la rivoluzione, VIII. 27. invita i Portoghesi a prender l'armi in favor del re, VIII. 28. è destituito da Filippo, VIII. 32. 33. Gusman Emanuele conte di Monterev è vicerè di Napoli dopo Rivera, VIII. 12. punisce i preti assassini di Salgado, manda il vescovo Brancaccio a Roma, e pone in ferri Carlo suo fratello. VIII. 14. invia grandi soccorsi per la guerra d'Italia, VIII. 15. a 18. fortifica Barletta Taranto e Gaeta, VIII. 17. abbellisce Napoli, VIII. 18. lascia il go-verno, VIII. 19.

Gusman Ramiro duca di Medina las Torres è vicerè di Napoli dopo Emanuele Gusman, esige un donativo d'un millione di ducati. VIII. 20. soccorre la Calabria devastata dai terremoti, manda in galera il profeta Sassonio, VIII. 21. sa condannare a morte il marchese d'Acaja capo d'una congiura in favor dei Francesi, VIII. 22. obbliga i Francesi a ritirarsi, VIII. 23. guarnisce le piazze dei presidj, VIII. 31. ordina il nuovo catasto, VIII. 32. abbellisce Napoli, lascia il governo, VIII. 34. sue prammatiche, VIII. 35.

Gusman marchese di castel Rodigo figlio del Duca di Medina las Torres è mandato vicerè in Sicilia, riprende l'armi per riacquistare di Messina, combatte valorosamente i Francesi che la tengono, muore di colica, VIII.! 131. Haro Gaspare marchese del Carpio è vicerè di Napoli dopo Fai VIII. 141. fa coniare la moneta, VIII. 145. a 147. guita i banditi, VIII. 147. sua morte, sue virtà, VIII sue riforme, VIII. 144. sue p matiche, VIII. 143.

Haro Luigi succede ad Ol nell'amministrazione del di Spagna sotto Filippo IV 33. conchiude la pace col Francia, VIII. 25.

Adolatria sempre in vigore fi Arcadio ed Onorio, I. 234 si conserva appena nei cas nei campi, I. 235. regna i in Spagna, in Germani Brettagna, in Africa sotto stino II., I. 235. 236.

Ilarione (Santo) primo forme dei monaci solitarj in Pak 1. 144.

Ildebaldo successore di Vitiq regno degli Ostrogoti in è massacrato per le sue cri 1. 224.

Ildebrando nipote di Luitt re de Longobardi è nor duca di Ravenna dal pas 341. cade in mano de'Ve ni, I 342. è compagno d dre nel reguo, gli succi scacciato dal trono dopo mesi dai Longobardi;, I. 3 Innocenzio II. è eletto Po dopo la morte d'Onorio concorrenza con Anaclete 8. parte di nascosto da l va a Pisa, si fa riconosce Pisani per Pontefice legi va in Francia, aduna u cilio a Reims, scomunic cleto, chiede soccorso a l imperatore, III. 11. lo inco Roma, III. ra. si pone all di una armata, prende Sa Capua, HI. 18. Benevento e .III. 19. torna a Roma, dena Vittore successore d'Anaa rinunziare il papato, III. luna una nuova armata per al duca Rainolfo, convoca acilio in Roma, scomunica 10vo Ruggiero, III. 30. vviso della morte di Raisi pone alla testa dell'ar-, va a San Germano assedia te del Galluccio, è fatto miero dal figlio del re, III. pace col re, gli accorda stitura del regno, III. 33. principato di Capua, III. tiene la restituzione di ento, III. 35. muore, III.

zio III. succede a Celestino el pontificato, III. 211. sco-> Filippo duca di Svevia invasione dello stato della 1. e lo assolve a condizione metta in libertà la regina 1 e le sue siglie, III. 212. ivestitura del regno all' imice Costanza e a suo figlio igo Ruggiero, III. 212. ive all'imperatrice il mela tenersi nell' elezione dei vi, III. 213. accetta la tulel regno conferitagli per nento dell' imperatrice, a un governatore in Sici-II. 225. vi spedisce un'arper reprimere Marcovaldo. 6. lo scomunica con Dio-, III. 227. vi manda nuovi si, III. 229 concede la a di Lecce e il principato ranto a Gualtieri conte di ne, III. 230. scomunica ieri arcivescovo di Paler-II. 235. l'assolve a condiche lo riconosca per tutore gno, III. 237. va in Sicilia,

conclude il matrimonio del re colla figlia d' Alfonso d' Aragona, III. 242. 244. riordina il regno, torna a Roma, III. 243. conferma l'elezione dell'imperatore Ottone, III. 244. lo incorona, III. 244. 245. lo scomunica perchè invade il regno, e lo dichiara decaduto dall' impero, III. 246. acconsente che si dia l'impero al re Federigo, lIL 247. invita i principi cristiani ad andare in terra Santa, III. 248. aduna un concilio a Roma, III. 240. conferma Federigo nell'impero, III. 250. muore in Perugia , III. 255. IV. 1.

Innocenzio IV. succede nel pontificato a Celestino IV., IV. 78. 79. assalito dall'imperator Federigo fugge a Genova, IV. 80. e dopo in Francia , aduna un concilio a Lione, IV. 80. 81. destituisce Federigo dal regno, e dall'impero, IV. 81. a 84. dopo la morte di Federigo ripassa in Italia, muove i Genovesi contro il regno di Napoli, prende Napoli e Capua, IV. 118. lascia Roma a motivo delle fazioni, manda soccorso ai conti d'Aquino, IV. 120. invita Riccardo fratello del re d'Inghilterra ad assaltare il regno, l'offre anche a Carlo fratello di Luigi IX. re di Francia, IV. 122. l'offre ad Edmondo figlio d' Enrico, IV. 125. aduna una armata per invadere il regno dopo la morte di Corrado, IV. 127. conferma a Manfredi il principato di Taranto, lo crea vicario del regno, IV. 131. lo crede assassino di Borello, e lo invita a venire a giustificarsi, IV. 133. all'avviso delle conquiste di Manfredi invita Carlo d'Anjou ad occupar il reguo,

muore di dispiacere, IV. 134. suo carattere, IV. 135.

Innocenzio V. succede nel pontificato a Gregorio X. muore dopo pochi mesi, IV. 234.

Innocenzio VI. succede nel pontificato a Clemente VI., V. 137. e 161. fa assolvere il re Luigi dalla scomunica, V. 161. muore, V. 164.

Innocenzo VII. succede a Bonifacio IX. nel pontificato, V. 220. indispone i Romani, chiama Lodovico suo nipote per punirli, è costretto da Ladislao re di Napoli a fuggire a Viterbo, è richiamato dai Romani, fa pace con Ladislao; muore, V. 221.

Innocenzio VIII. succede nel pontificato a Sisto IV., VI. 106.
prende parte alla congiura dei
baroni contro Ferdinando, offre
il regno a Renato d'Anjou duca
di Lorena, VI. 108. 15a. chiama
in soccorso i Veneziani per difendersi da Alfonso III. fa pace con
Ferdinando VI. 112. riconosce
per suo suecessore Alfonso suo
figlio primogenito, riceve il giuramento di fedeltà d'Alfonso per
mezzo di Ferdinando suo figlio,
VI. 112. muore, VI. 116.

Innocenzio X. succede nel pontificato ad Urbano VIII., VIII. 36. perdona ai Barberini, VIII. 44. muore, VIII. 67

Innocenzio XI. succede nel pontificato a Clemente X., VIII. 137. sua morte, VIII. 150.

Innocenzio XII. succede nel pontificato ad Alessaudro VIII., VIII. 154. sua morte, VIII. 158. sue savie leggi, VIII. 179. 180.

Innocenzio XIII. succede nel pontitificato a Clemente XI., VIII. 169. 183. spedisce bolla d'investitura del regno di Napoli all'imperator Carlo V ve il giuramento d VIII. 169.

Imperatori Romani si att l'autorità legislativa

I autorità legislativa. Imperatori d'oriente si a no il diritto di regolar della Chiesa, sottoj sacerdozio al principi dispongono delle dioc scono e diminuiscono metropolitani, L. 315 ciano nel sesto secolo a i diritti del popolo e per la nomina del P. 323. esercitano assolu sulla Chiesa nell'otta I. 399.

Imperatori d'occidente eserciti armati per co diritto di investire i Romani . II. 212. prei dar titoli di re, e di stati in regni , III. 4. Impero Romano diviso

sotto Augusto, I. 11. vincie sotto Adriano diviso in due da Cost gno, 1. 76.

Impero d'occidente fonstantino magno. I. 71 vincie, sue diocesi, e 136. a 142. termini stolo per l'armi d'ocgli Eruli, I. 180. de l'armi d'ocgli Eruli, I. 180. de l'armi d'occidente fonciente l'armi d'occidente l'armi d'occidente

da Carlomagno, II. 2 Impero d'oriente fondi stantino, I. 76. sue sue diocesi, I. 77. 78 136. termina sotto Paleologo per l'armi VI. 100.

Indice dei libri proibiti da due congregazioni VI. 81. 82. ordinato c di Trento, VI. 83. cc VI. 83. 84. esaminato ne dei re di Napoli, VI.

lio di Landolfo I. prinlapua si ritira col padre isolfo principe di Salerceve iu dono la contea 11. 124. aspira al prini Salerno, la lega col Napoli, è scoperto, dal padre ad Amalfi; ato; congiura contro il r ristabilire Gisulfo. Salerno, è preso e cou-1 padre . 11. 125.

spediti da Roma in lia, in Romagna, nella revigiana, IV. 207. 208. Li, ajutati e pagati sotto aoini nel regno di Na-- 200. 210. rifiutati nel >tto gli Svevi, gli An-gli Aragonesi, VII. 80. uali delitti inquisiscono, 82. prendono l'uso di

: i laici senza licenza ·è nel regno di Napoli, andarli a Roma, VII.

monaco di Clugny, dono della Chiesa di Roma, corte dell' imperatore dopo la morte del Pontene per pregarlo in nome ro e del popolo Romano dargli per suo successore lo vescovo d'Eichstadt, alla morte d' Alessandro tto Pontefice dal popolo ero sotto nome di Gre-II., II. 248. ne sua indole al tempo ostoli, Itl. 250. al tempo peratori, III. 250. a 252. l'ottavo secolo, III. 252. dodicesimo, III. 253. suoi si al tempo di San Doniedi San Francesco, III.

254. 255. è introdotta nel regne di Napoli da Federigo II., IV. 93. 94. è esercitata per mezzo d'un tribunale nel secolo decimo terzo a Roma, IV. 206. 207. suoi orrori in Spagna, ove brucia uomini e donne sotto Filippo II., VII. 108. 109. è rifiutata dai Napoletani, VII. 78. 79. perchè, VII. 82. 83. sotto i re Svevi, VII. 80. sotto Ferdinando il cattolico. VII. 81. 83. sotto Carlo V., VII. 84. a 106. sotto Filippo II., VII. 106. a 122. sotto Filippo III. e Filippo IV., VII. 123. a 133.

Inquisizione occulta introdotta in Roma, VII. 123. suoi atti arbi-trarj, VII. 127. 130. 131.

Isabella moglie di Renato d'Anjou parte di Provenza a richiesta degli ambasciatori di Napoli per andare a prendere l'amministrazione del regno fino all'arrivo del marito, va a Gaeta, V. 270. è ricevuta con allegrezza a Napoli; all' avviso della liberazione d' Alfonso competitore di Renato chiede soccorso al Pontefice Eugenio, V. 271. torna coi figli in Provenza per ordine del marito, V. 273. che rinunzia il regno, V. 274. e la segue, V.

Inforziato, nome che si dà al secondo libro de'Digesti, e per-

chè, I. 209.

Investiture date dai Pontefici Romani a Roberto Normanno del ducato di Puglia e [Calabria, II. 238. del regno delle due Sicilie a Carlo d'Anjou, IV. 162. donde presero origine le pretensioni dei Pontefici Romani sul regno di Napoli e di Sicilia , II. 239.

Irene imperatrice d'oriente tiene un gran concilio prima in Costantinopoli dopo in Nicea per la riforma della disciplina ecclesiastica, I. 401. 402.

Irlando Crisopolitano autore d'una collezione di canoni, II. 112.

Irnerio gran giureconsulto, sua patria, suoi viaggi, suoi studi, III. 23. 24. insegna filosofia e leggi romane in Bologna, III. 24. 113. suoi allievi, III. 25.

Isidoro Mercatore fabbricante di decretali Pontificie, I. 149. sua collezione di canoni, quali canoni contiene, I. 403.

Istituzioni di Giustiniano che comprendono, da chi compilate, quando pubblicate, come divise, I. 207.

Italia conquistata dai Romani nel corso di 500. anni, I. 8. sa parte dell'impero Romano fino a Costantino, I. 11. 27. 79. dell' impero d'occidente sotto Costante e i suoi successori fino ad Augustolo, I. 87. 89. 91. 180. è invasa dai Goti a tempo d'Onorio, I. 100. che gli obbliga a ritirarsi, I. 102. è invasa dai Vandali. e devastata al tempo di Massimo, L 179. è conquistata dagli Eruli con Odoacre sopra Augustolo ultimo imperatore d'occidente, I. 180. e dagli Ostrogoti con Teodorico sopra gli Eruli, I. 182. e da Belisario sopra i Goti per l' impero d' oriente, I. 221. ricuperata dai Goti, I. 229. e da Narsete per l'impero d'oriente, I. 229. conquistata dai Longobardi con Alboino e coi suoi successori, ed eretta in regno, I. 264. 267. 269. 272. 279. 364. **365**.

Italia divisa in regioni al tempo d'Augusto, I. 11. in provincie al tempo d'Adriano, 1. 27. e di Costantino, 1. 79. e di Teodorico re dei Goti, I. 190. in un esarcato

e in ducati sotto gl'imp d'oriente, 1.233. in duca i Longobardi, I. 264. : ducati, contee, e march tempo di Carlomagno, Il Italia sue città municipi, o presetture, e città seder 5. 6. 7. sue regioni sotto sto, l. 11. 12. sue provin ministrate dai consolari Adriano, I. 27. dai con dai presidi, I. 28. sue pr sotto Costantino, 1. 79. 80 consolari, quali presidiali correttoriali; quali del vi di Roma, quali del vi d'Italia, I. So. sue prov tempo dei Goti, I. 190. 1 esarcato e suoi ducatia degli imperatori d'orie 233. suoi ducati a tem Longobardi, l. 264. 265. Italia regno fondato dai Long sotto Alhoino, I. 265, c stato da Carlomagno sopr derio ultimo re de' Longo 1. 381. comprende la Ligi Venezia, la Corsica, il ¡P te, il Genovesato, l'Em Toscana, l'alpi Cozie, l 382. suoi ordini di baron gnati, II. 2. si conserva dinastia di Carlomagno Carlo il grosso, II. 37. 66. 76. 79. 83. passa dop Italiani, Provenzali e Tec II. 97. 98. 99. 100. 11t 142. 151.

Ivone di Chartres autore collezione di canoni, IIL

L'adislao figlio di Margher Carlo di Durazzo V. 166 clamato re di Napoli d morte del padre, e soti al consiglio degli otto, V

colla madre a Gaeta, V. 206. riceve l'investitura gno da Bonifacio IX. è coin Gaeta, V. 209 sposa nza figlia di Manfredi di amonte, V. 207. 208. e la ia dopo ad insinuazione madre, V.213. parte in armi eta, vince i conti Cantelmo, nell'Abruzzo, prende Aquirna a Gaeta, si ammala a 1, V. 214. riprende l'armi, Aversa, va a Roma, da ontee ai fratelli del Ponteorna a Gaeta. V.215. porta i contro il duca di Sessa ze seco, V. 216. l'obbliga a lar la figlia al re Luigi, e Napoli d'assedio, e la e. V. 217 spoglia i Sanseed i conti di Sessa, sposa in le nozze Maria sorella del re ro, è nominato re d'Unghe-7. 218. manda la moglie a erne il governo, s'imbarca fredonia, passa nel Friuli, a Zara, vi è ricevuto, la ca; sposa dopo la morte di la principessa di Taranto cuperare il principato, V. vende Zara ai Veneziani, e il regno a Sigismondo, a Napoli, V. 220. va in rso dei Romani contro Loo nipote del Papa, obbliga e l'altro a rifugiarsi in bo, entra in Roma e in ia, è obbligato a ritirarsi pentimento dei Romani, nel regno, fa pace con Inzio, V. 221. torna a Roma Gregorio XII. obbliga Orsino a ceder la città, e il titolo di re di Roma, a Napoli, perde Roma, V. accoglie nei suoi stati il sice Gregorio, è scomunicato e destituito da Alessandro suo successore, V. 225. ricupera Roma sotto Giovanni, XXIII. vi lascia Peretto conte di Troja, che si ritira all'arrivo del re Luigi, torna in Napoli, V. 226. va nella Campania, combatte contro il re Luigi, è vinto, si ritira in S.Germano, ristabilisce l'armata, V. 227. infesta lo stato della Chiesa, fa pace col Pontefice Giovanni. V. 228. soccorre Braccio ribelle del Papa, V. 229. prende Roma, conquista tutte le terre della Chiesa, si ferma in Perugia, si ammala, torna a Napoli e muore, V. 230. sue mogli, V. 233. sue concubine, V. 234.

Laidolfo fratello di Landenolfo principe di Capua gli succede nel principato per opera de' suoi assassini; n' è spogliato da Ottone, e mandato in esilio oltremonti, II. 143.

Lamberto figlio di Guidore d'Italia, associato al regno dal padre, fugge seco in Spoleto, II.98. riprende l'armi, attacca Berengario, l'obbliga a lasciar Pavia, è acclamatore, II. 99. è coronato imperatore da Stefano VI. è ucciso, II. 99.

Lamberto duca di Spoleto dopo la morte di Carlo il Calvo sorprende Roma, e pretende la corona imperiale, II. 83.

Lanciano metropoli senza suffraganei, II. 157.

Landenolfo fratello di Landolfo VI. succede nel principato di Capua con Aloara sua madre, è confermato dall' imperatore Ottone, II. 133. e ucciso dai suoi, II. 133. 143.

Landolfo I.figlio d'Atenolfo I.conte di Capua, e di Benevento e suo compagno nel governo va a Costantinopoli a chieder soccorso a Leone imperatore d'oriente, riceve avviso della morte del padre torna in Capua, governa lo stato col fratello Atenolfo II. Il. 107. va contro i Saraceni, gli obbliga a ritirarsi nel monte Gargano, II. 108. riceve sotto la sua protezione la Calabria e' la Puglia; la riperde per l'armi dei Greci uniti ai Saraceni dell'Africa II. 108.prende l'armi contro Ursileo governatore di Bari, resta prigioniero, è liberato, vince i Greci, invade la Puglia, la con serva per sette auni, rinnuova il

trattato d'alleanza col duca di

Napoli, II. 100. asssocia al prin-

cipato i figli Atenolfo III. e Landolfo II. muore, II. 110. Landolfo I. figlio d' Atenolfo II. principe di Capua si ricovera col padre in Salerno a tempo di Guaimaro II. indi va a Napoli; torna in Salerno a tempo di Gisulfo, ne riceve la contea di Consa, II. 123. è discacciato per la sua cattiva condotta, torna a Napoli, è richiamato da Gisulfo, vi conduce anche i figli, è arricchito; medita in ricompensa d'impadronirsi del principato, pone in ferri Gisulfo, e la moglie, gli manda ad Amalfi, gli fa creder morti, prende il governo, si associa il figlio Landolfo, II. 124. fa preudere il figlio Indolfo, lo manda in Amalfi, è assalito da Pandolfo capo di ferro, II. 126. e scacciato da Salerno, II. 126.

e scacciato da Saierno, II. 120.
Landolfo II. figlio di Landolfo I.
succede nel principato di Capua,
e di Benevento, col fratello Atenolfo III. resta solo per la sua
morte, si associa i figli Pandolfo
capo di ferro, e Landolfo III. e
muore, II. 110.

Landolfo III. figlio di Land principe di Capua e di Ber porta la sua sede a Benev lascia al fratello Paudolf di ferro il principato di muore, II. 110.

Landolfo IV. figlio di Pacapo di ferro riceve dal principato di Benevento. alla sua morte gli succede nel principato di Capua; gliato del principato di vento da Pandolfo II. en gittimo, e muore poco combattendo nell'armata tone imperatore contro i ed i Saraceni, II. 133.

Landolfo V. figlio di Pando principe di Benevento, s al padre in compagnia di prio figlio Pandolfo III. n II. 145.

Landolfo V. figlio di Pando principe di Capua gli s nel principato, II. 205. assediato da Riccardo Nor conte d' Aversa, e spoglia principato, II. 228. 229. Landolfo VI. figlio di Pando

principe di Benevento g seco il principato, II. 145 liato seco all'arrivo del fice Leone IX. in armi, l 221. è restituito seco nel pato, Il. 221. 239. 246. verna solo dopo la sua m zione, e lo conserva sin morte, Il. 221. muore, 1 Landolfo vescovo di Capua tello di Landone III. co Capua gli succede nella c II. 72. soccorre l'imperat derigo contro i Saraceni, ne ne in ricompensa il princi-Benevento, II. 74. lascia tea ai nipoti, e muore, Il Landolfo castaldo di Capua

endente dal principe di prende il titolo di conre , II. 70.

glio di Landolfo primo Capua gli succede nella fonda la nuova Capua,

glio di Landolfo conte

scaccia il fratello Lan-

II. 70.

dagli stati ereditati dal : scacciato ugualmente fratello Atenulfo, II. agia in Salerno, II. 104. lo conduce Francesco I. ro in Spagna, VII. 12. è vicere di Napoli, VII. due donativi di dugento amila ducati dal regno, ındare l'armata di Lom-II. 16. va in Francia per are la capitolazione di orna a Napoli, VII. 19. stato ecclesiastico, VII. Roma, accorda al Poni tregua, VII. 21. torna, muore, VII. 22. onquista la Navarra per o I. re di Francia, VII. de il ducato di Milano. to a ritirarsi dagl'im-711 11. muove di Franberare il Papa, VII. 23. a sua libertà, VII. 25. regno di Napoli, inbruzzo, VII 27. s'inol-

ifici spediti dai Ponteni per tutto il mondo ; incombense, prerogarisdizione, di cui sono II. 272. a 274. quando iano ad introdursi nel Napoli, VII. 243. invagiurisdizione temporale, . a 248. son repressi dai

Napoli . VII. 28. muore

o per infezione d'aria,

vicerė, VII. 245. a 249. estorsioni che commettono, VIII. 99. Legge Giulia fa cittadini Romani

tutti gl' Italiani, 1. 8.

Leggi delle dodici tavole compilate dai decemviri, l. 29. da chi raccolte, e interpetrate, I. 36. 37. Leggi Romane si propagano per tutto il mondo, l. 2. son tratte dalle leggi dei Greci e degli Etruschi, I. 29. sono spiegate da uomini di sapienza incomparabile al tempo della repubblica, 1. 31. da uomini vili e d'oscura fama dopo Costantino, I. 76. son cangiate ed accresciute da Costantino e dai suoi successori, l. 112. 113. raccolte da Teodosio, I. 123. 124. da Giustiniano, I. 205. a 2.6. ritenute da Teodorico in Italia, e confermate con suoi editti , I. 186. 187. tollerate da Ataulfo, I. 165. screditate da Evarico, I. 166. proscritte in Spagna da Chindesvindo, I. 172. Leggi degl' imperatori Romani divise in editti, rescritti, epistole,

prammatiche, I. 39. Leggi seudali introdotte nel regno di Napoli dai Longobardi, III. 57. accresciute da Ruggiero, III. 58. 59. 60. e da Federigo I., III.

orazioni, decreti, mandati e

189. a 191.

Leggi Longobarde sui matrimoni, sul concubinato, sulle tutele, I. 386. 387. sui contratti, sui giudizj, sui delitti, 1. 388. ammettono il duello, l. 389. la prova del ferro rovente, dell'acqua bollente e gelata, I. 390. son conservate nel ducato di Benevento dopo la caduta del regno in Italia, 1. 394. nel nuovo regno d'Italia per ordine di Carlomagno, e de' suoi successori, 1. 393. son diffuse nel ducato di Napoli,

nella Calabria, e nell' Abruzzo; son conservate anche dai Normanni, I. 394. sono in vigore nel nono secolo nelle provincie greche del regno di Napoli, II. 86. 87. 95. anche nell' undecimo secolo, II. 291. nel regno di Napoli anche a tempo di Carlo I., IV. 293. 294. non sono ancora annientate sotto la regina Giovanna II. V. 278. cedono alle leggi romane sotto l' imperator Federigo II., IV. 21. sono abolite interamente sotto Ferdinando I., VI. 147.

Leggi navali dei Romani prese dai Rodiani, Ill. 60. degli Amalfitani, dei Pisani, dei Genovesi, dei Veneziani, dei Catalani, degli Aragonesi raccolte e pubblicate

sotto il nome di consolato di mare, accresciute da Federigo

II. dai re Angioini, Aragonesi ed Austriaci, III. 69. 70.
Lemigio esarca di Ravenna irrita

gli abitanti, è ucciso dal popolo, l. 289. Leone il trace succede a Marciano

nell' impero d' oriente, I. 178. 179. è incoronato da Anatolio patriarca di Costantinopoli, I. 185. tiene come figlio Teodorico figlio di Teodemiro re degli Ostrogoti; lo rimanda in Italia dopo la morte di Valamiro, I. 178. proibisce l' elezioni simoniache di Vescovi sotto pena d' infamia, I. 246. muore, I. 181.

Leone Isaurico imperatore d'oriente muove guerra alle imagini, I. 339, ordina che si abbattano tutte, fa deporre il patriarca di Costantinopoli che vi si oppone, I. 340, manda l'editto di soppressione all'esarca di Ravenna, I. 341, perde l'esarcato, I. 345.

e il dacato di R confisca i beni de Roma in Sicilia e 352. muore, 354. Leone VI. figlio di cedone imperatore succede nell' impe manda una armai nel principato di riduce in suo domi un governatore, I il compendio delle lato da suo padre, i basilici, II. 91. n a Landolfo princ contro i Saraceni opere, II. qo. a q: Leone I. Pontefice di Patriarca da M ratore d'oriente, l Leone III. succede a pontificato, I. 373. a prestare il giura deltà a Carlomagn popolo Romano, l lito e straziato dai Adriano, chiuso it ro, liberato da G di Spoleto, va iu I a Carlo la sua inu a Roma, II. 28. Carlo il titolo d'im cidente, II. 29. 32 Leone VIII. concede ad Ottone il gran successori il regn l'impero d'occide ritto d'eleggere i conferma il diritto stitura a tutti gli vescovi coll'anello II. 152.

Leone IX. succede n
a Damaso, entra
abito di pellegrino
dal clero e dal po
visita il santuario

va a monte Casino, indi wento, revoca l'interdetto nato da Clemente, va a , torna a Benevento, II. usa in Alemagna, persuade ratore Enrico a prender contro i Normanni, parte sta d'un'armata, II. 213. composta di Tedeschi e ani, II. 217. rifiuta la parde una battaglia, si ritira ta Ducale, è prigioniero rmanni, II. 219. è rimesso rtà, accompagnato fino a mto, torna a Roma, conl Umfredo l'investitura del di Puglia e di Calabria. , II. 220.

successore di Giulio II. utificato conferma al re ando l'investitura del re-Napoli, VI. 199, riempie do cattolico d'indulgenze, l'esazione per la Sassonia rella, VII. 84. si unisce imperator Carlo V. contro esco I. re di Francia, VII. uore di gioja per la libere del ducato di Milano mi francesi, VII. 12. escovo d'Ostia autore

escovo d' Ostia autore cronaca del monastero di Casino, II. 173.

l'Austrasia invade l'Italia la armata di Franchi, e nanni, penetra nella Punella Calabria, I. 228. tutta l'armata per il cal-229.

lo re dei Vestrogoti in a vince gli abitanti della lia, e della Navarra, I. na morte, sue leggi, I.

tutti assoggettati alla re-: nel regno di Napoli, e i quando offendono i buoni costumi, o i diritti del principe o la religione, VI. 79. 80. Libri eretici son proibiti con peue temporali dagli imperatori dopo la censura dei vescovi, VI. 77. anche nel regno di Napoli, VI.

Lingua italiana quando prese piede in Italia, I. 300, 310.

Liutperto figlio di Cuniperto re dei Lougobardi gli succede nel regno, I. 3,3. è scacciato da Rogumbarto I 3,5

Ragumberto, I. 315. Lodovico figlio di Carlomagno, gli succede nell'impero, si associa il figlio Lotario, lo dichiara re d'Italia, dà l'Aquitania a Pipino, la Baviera a Lodovico, l'Alemagna, la Rezia e la Borgogna a Carlo, con che irrita gli altri figli, Il. 43. obbliga Lodovico ribelle a tornare in Baviera; muore, II. 43. sue leggi, II. 43. Lodovico II. figlio di Lotario imperatore è eletto dal padre re d'Italia II. 66. ad istanza di Landone conte di Capua ristabilisce la pace tra Radelchisio e Siconolfo, II. 66. riceve giuramento di fedeltà dai duc principi, II. 67. va in soccorso di Benevento e di Salerno contro i Saraceni, affida il governo del principato di Salerno ad Ademaro, torna in Francia, II. 69. riprende l'armi contro i Saraceni, gli vince, gli obbliga a rifugiarsi in Taranto, è incarcerato a Benevento per opera d' Adelghiso , II. 72. è liberato, va a Roma, prende la corona imperiale per mano d'Adriano II. torna nel principato di Benevento, s'inoltra fino a Capua, II. 73. vince di nuovo i Saraceni, II. 73. perdona ad Adelghiso, muore in Milano. H. 74.

Lodovico di Baviera succede ad Enrico VII. nell' impero, fa guerra a Federigo suo competitore, lo vince, lo fa prigioniero, è scomunicato da Giovanni XXII. va in Italia, V. 92. tiene un parlamento a Trento, è coronato a Milano, passa a Roma, crea un nuovo Papa da cui si fa incoro-

nare, è costretto dal re Roberto a uscir di Roma e ritirarsi in Toscana, V. 93.

Lodovico re di Provenza nipote

dell'imperator Lodovico II., II. 99. viene a scacciar Berengario dal regno d'Italia, è inceronato re d'Italia a Milano, e dopo proclamato imperatore, è vinto e fatto prigioniero da Berengario,

e gli son cavati gli occhi, II. 100. Lodovico re d' Ungheria prende l'armi per vendicare l'assassinio d'Audrea suo fratello re di Napeli e di Sicilia, V. 151. entra nel regno, riceve gli omaggi dell'Abruzzo, arriva a Napoli, fa gettar da una finestra Carlo duca di Durazzo, fa mettere in ferri cinque principi della famiglia reale, V. 152. per mandarli nel castello di Visgrado, V. 155. riordina il governo, va in Puglia, vi lascia un vicario, torna in Ungheria, V. 153. riceve avviso della guerra mossa dalla regina Giovanna, e dal re Luigi ai suoi Ungheri, parte con una armata, invade la Puglia, combatte fieramente, fa tregua per un anno per intercessione del Poutefice, torna in Ungheria, acconsente a sar pace con Giovanna, e libera i cinque principi

della famiglia, V. 155.

Lodovico re di Germania fratello
di Lotario invade la Francia, II.
76. muore in Francfort, II. 77.

Lodovico Moro duca di l'
riceve in dono dal re Alfo
il ducato di Bari e il prin
di Rossano; invita Carlo
alla conquista del regno
poli, perde i suoi stati di
Rossano per confisca; gli
pera dal re Federigo suo
d' Alfonso dopo la pace; a
da Luigi XII. nuovo re di
cia, fugge in Germania
Bari e Rossano ad Isabella
gona per rimborso di doti
184.

Longino primo esarca di Ri
riforma il governo per on
Giustino Il. imperatore d'
te, abolisce il senato ed ic
dà un duca a Roma, sta
la sede dell' esarcato a Ra
I. 233. persuade Rosman
dova d'Alboino a dar il
ad Almachilde per ispo
I. 266. è richiamato a Co
nopoli dall' imperator Ma
I. 269.

Longobardi popolo originari Scandinavia, L. 261. 262. si chiamano così, I. 262. no i Vandali sotto Ibo Ajone; I. 262. si arrestan Pannonia sotto Agilmon 262. 263. per quarantadu I. 263. al tempo d'Alboina in soccorso di Narsete ca Goti nel Sannio, I. 263, t in Pannonia; vengono di in Italia con Alboino sull di Narsete , I. 263. 264. c stano il Friuli, vi stabil un duca, occupano tutta. vincia della Venezia, I. 26 la Liguria, prendono M I. 264. vi gridano Albo d'Italia, invadono seco l' I la Toscana, l'Umbria. prendono Pavia, che di lel re. I. 266. continuano nquista dell'Italia sotto L 267. durante l'interre-I. 268. con Autary, I. 269. 279. con Astolfo, 1. 364. con Luitprando, 1. 354. vano il dominio in Italia sgento anni I. 269. conquiil Sannio, e vi fondano il p di Benevento I. 274. a governano il paese conquiper mezzo di duchi, I. 264. 268. con quali ceremonie mo i re, I 265. introduco-Italia i feudi, I. 271. abano la religione Cristiana, ). 290. 284. lasciano vivere oli soggetti, colle leggi ne, I. 295. vivono sotto le dei propri re, I. 295. 296. le stabiliscono, I. 295. sanrcedere il figlio al padre acato, I. 284. 285. cessano minare in Italia sotto Desiultimo re, I. 381. nel reli Napoli al tempo di Ro-Normanno, ma non si guono, II. 251. Romano sparge gli errori

zinglio in Caserta, dopo in li, VII. 80. è scoperto per so e fugge, si presenta a a, e abjura, VII. 90. duca di Sassonia succede a :0 IV. nell'imperio d' Alea, II. 286. all' invito del efice Innocenzio II. cala in con una armata, è incoroin Roma, III. 12. muove o Ruggiero re di Sicilia e glia, è obbligato a tornare emagna, III. 14. ripassa in , III. 17. invade di nuovo mo di Napoli, scaccia il re iero di Puglia, III. 18. resce il principato di Capua a rto, da l'investitura del ducato di Puglia a Rainulfo conte d'Avellino, III. 19. preude Amalfi, libera Napoli dall'assedio, III. 20. assedia Salerno col soccorso dei Pisani, III. 26. la prende, III. 27. lascia Rainulfo alla testa dell'armata, torna in Alemagna, III. 28. muore, III. 30. sue leggi e costituzioni, III. 13. 17. 18.

Lotario figlio d'Ugo di Provenza è re d'Italia col padre; spogliato da Berengario II. si ritira in Milano; vi muore poco dopo, II.

Luca di Penna gran giureconsulto, sue opere, V. 128. Lucania regione dell'impero roma-

no colla Puglia al tempo d'Augusto, I. 13. provincia dell' impero Romano sotto Adriano, I. 28. e sotto Costantino, I. 79. dell' impero d' occidente sotto Valentiniano, I. 95. del regno dei Goti sotto Teodorico, I. 195. dell' impero d'oriente sotto Giustino II., I. 286. del ducato di Benevento sotto Arechi, Il. 5. dell'impero d'or ente sulla fine del nono secolo, II. 101. 102. e sulla fine del decimo, II. 140. dei Normanni sulla fine dell' undecimo, Il. 210. suoi confini. I. 95. suoi correttori sotto gli imperatori, I. 95. a 98. sotto Teodorico, I. 195. 196.

Lucio III. succede nel pontificato ad Alessandro III., III. 170. sollecita i re d'Inghilterra e di Francia ad andare in terra Santa; muore, III. 171.

Lucera città illustre, I. 26. sua magnifica chiesa fondata da Carlo II. d'Anjou, e arricchita, V. 56. 57. suo vescovo eletto dal clero ed approvato dal re, V. 58.

Lucio II. succede nel pontificato a

Celestino II. concede le insegne reali a Ruggiero, III. 90. n'è accusato all'imperator Corrado; muore. III. 91.

Luigi figlio di Roberto principe di Taranto sposa Giovanna I.ª regina di Napoli, V. 151. va seco

in Avignone, overiceve il titolo di re dal Pontefice Clemente VI., V. 154. torna a Napoli, vince gli Ungheresi, fa pace con Lodo-

vico, V. 155. è incoronato in Napoli, V. 156. manda una piesta cha armata in Sicilia a richiesta chi hereni che gli rendono

dei baroni, che gli rendono omaggio, V. 157. va a Reggio, entra in Messina, riceve il giu-

ramento di fedeltà, V. 158. è obbligato a tornare in Napoli per reprimere una ribellione, ristabilisce la pace, torna in Sicilia, fa pace col re Federigo.

V. 150. muore, V. 161.
Luigi I. d'Anjou figlio di Giovanni
re di Francia, e fratello di Carlo
V. suo successore è scelto dalla
regina Giovanna I.º per succe-

derglia Giovanna 1.º per succedergli nel regno di Napoli, V. 175. ne riceve l'investitura dal Pontefice Clemente, V. 175. ne riceve anche l'investitura dello stato della chiesa col titolo di re d'Adria, V. 176. occupa seuza contrasto la contea di Provenza,

V. 188. è coronato dal Pontefice in Avignone, prende l'armi contro Carlo re di Napoli, va per terra verso la capitale, V. 189. prende Caserta, passa nel piano di Foggia, V. 190. si ritira a

Bari, indi a Bisceglia, ove muore; istituisce erede del regno Luigi II. suo figlio primogenito,

V. 191. Luigi II. figlio di Luigi I. d'Anjou è istituito dal padre suo successore nel regno di Napoli; ne ri-

ceve l'investitura del Clemente in Avignone è salutato re dai deput guo a Marsilia, V. 205. in Avignone, V. 209. con applausi in Napoli 210. riceve gli omagg gli ordini del regno, la consegna dei castelli tà, V. 212. ottiene soc Pontefice Clemente pe gere Ladislao suo con Ÿ. 215. e dal suo succi nedetto XIII., V. 216. na Napoli all' arrivo di si ritira in Taranto, V tiene da Ladislao la l Carlo suo fratello, e Provenza. V. 218. è s dal Pontefice Alessand tare di ricuperare il 1 224. va a Pisa e a Fi 225. ottien soccorso da XXIII. successore resi Bologna, prende Roma s'incammina verso il Napoli, incontra Ladisl ce, torna a Bologna a inutilmente nuovi soc 227. torna malcontent venza, e muore poco 228.

Luigi III. duca d'Anjou Luigi III. accetta l'offe quistare il regno di l pace con Amadeo VII Savoja, V. 250. giung provviso a Napoli, l'a 253. si fortifica in A 254. consegna Acerra del Papa, fa tregua cova a trovare Papa M 255. torna ad Aversa, dalla regina Giovanni assedia Napoli, la p 261. ottiene dalla regicato di Calabria; va

V. 262. si stabilisce a prende per moglie ita figlia del duca di V. 266. muore di feb-267.

i Francia successore di il bello fa chiudere i i nel convento dei frati ori di Lione, e ve gli aranta giorni, finchè non etto un Papa, V. 137. duca d'Orleans succede VIII. nel regno di Fran-168. prende il titolo di due Sicilie, e di duca o, VI. 169. viene in Itaruista il ducato di Miī prigioniero il duca, col re Ferdinando il di divider seco il regno li, VI. 170. 171. manda ad assalirlo, VI. 172. l duca di Nemours in sta, in Puglia, in Cala-. 178. 179. fa pace col nando, VI. 180.

. regna sotto la reggenza gina madre, e sotto il del cardinal Mazzarini, . manda alla conquista to dei Presidi il principe o di Savoja, che torna senza successo, VIII. vi manda la Melleraye, s Parin, che prendono o e Portolungone, VIII. riperdono dopo, VIII. manda il duca di Guisa lere il regno di Napoli, . ugualmente senza suc-7111.67. sa pace con Fi-'., VIII. 76. 77. dopo la te pretende il ducato del e, VIII. 107. vi manda ata a conquistarlo, VIII. pace conservando le sue ie, VIII. 112. manda a soccorrere i Messinesi ribelli per mezzo del duca di Vivonne, VIII. 126. fa guerra nei paesi bassi, VIII. 131. manda a Messina il maresciallo d'Estrees per far ritornare la flotta, VIII. 133. fa pace colla Spagua a Nimega, VIII. 138. riprende l'armi dopo la morte di Maria Teresa, invade la Catalogna, fa pace a Risvich, VIII. 142. fa guerra di nuovo per istabilire sul trono di Spagna Filippo d'Anjou, VIII. 163. e in Italia per conservare il ducato di Milano, VIII. 164. fa pace in Utrecht, VIII. 166.

Luigi figlio di Pietro d'Aragona re di Sicilia gli succede nel regno. V. 96. governa sotto la tutela dei Catalaui, V. 156. muore poco dopo l'invasione di Luigi di Taranto re di Napoli, V. 157.

Luitprando figlio d' Asprando re de Longobardi gli succede nel regno, 1. 315. all' avviso della sollevazione di Ravenna va ad assediarla, la prende con molt'altre città dell'esarcato, l'erige in ducato, ne fa duca Ildebrando suo nipote, I. 341. la perde per l'armi dei Veneziani, e per istigazione di Papa Gregorio, I. 342. salva Gregorio dall aggressione di Patricio esarca, arresta i Greci a Spoleto, e gli obbliga a tornare indietro , 1. 343. determina gli abitanti dell'esarcato a riconoscerlo, I. 345. perde Ravenna per l'armi del nuovo esarca, accetta i suoi soccorsi contro Trasimondo duca di Spoleto ribelle, I. 347. obbliga Trasimondo a chiedergli perdono, gli restituisce il docato, I. 348. conduce l'armate riunite coptro Roma, è vinto dalle parole del

Pontefice, I. 348. gli giura di rispettar sempre la Chiesa, ottiene grazia per Eutichio, I. 349. si ritira nei suoi stati, I. 349. prende l'armi contro Trasimondo ribelle per la seconda volta, lo vince, assedia Roma per vendicarsi di Gregorio, che lo ha accolto, ne riceve quattro città, e toglie l'assedio I. 354. restituisce le quattro città a Zaccaria successore di Gregorio, gli cede la Sabina e Cesena, muore, I. 355. sue virtù, I. 355. sua pietà religiosa. I. 356. sue leggi, I. 300.

Luitprando succede a Gisulfo II. nel ducato di Benevento; muore

dopo otto anni, I. 315.

Lutero (Martino) grida contro gli abusi delle indulgenze; e poi attacca i principi della religione, VII.85. trova credito in Svizzera, in Francia, in Germania ed in Italia, VII.86.

Maestri razionali della regia camera in numero di 15 umministrano gli affari delle 12. provincie, il patrimonio regale, la dogana di Foggia, VI. 33. son creati dal re, VI. 34.

Maestro delle foreste, o gran montiere; sue ingerenze, VI. 215.

Maestro delle razze regie, o gran cavallerizzo; sua giurisdizione, VI. 214. sua abolizione, VI. 215.

Maestro delle poste, o gran corriere; sue incombenze, VI. 216. 217. 218.

Maestro primo del palazzo, grand'ufficiale della casa reale in Napoli, V. 66

Maggiorano è proclamato imperatore d'occidente dal senato e dai soldati, e massacrato per ordine di Severo, I. 179. Majone Giorgio di Bari, figli venditor d'olio, notaro in del re Ruggiero, dopo vi celliere, e in ultimo gra celliere, III. 74 guada cuore del re Guglielmo su di Ruggiero, III. 101. c grande ammiraglio, e ou governo del regno, 111.744 una congiura contro il re mette auche l'arcivescovo lermo, Ill. 101 dà ad intene re, che Roberto di Bassavi congiura contro, ne ordir resto, accusa anche Simo Policastro d'intelligenza o berto, III. 104. all'avvis rivoluzione cagionata dall voce della morte del re, l suade a scrivere ai suoi fed rassicurarli, III. 106. 107 di corrompere col denaro tefice Alessandro, III. 117 da Matteo Bonello a rep la sollevazione della Calab 119. disputa coll'arcivesco fa avvelenare, III. 120. gl nuovo veleno, è assalito nello nell'atto d'uscir dal vescovado . 121. ed è truc III. 122.

Manfredi figlio bastardo di F go II. re di Sicilia e di Pu avvelena, IV. 90. prende verno, IV. 117. accheta l bolenze suscitate dal Po Innocenzio IV. facendo mare per re Corrado re d mania, IV. 118. assedia N IV. 119. va ad incontrar Co lo accompagna nella sped contro i conti ribelli, IV. è obbligato a rinunziarl parte delle sue terre, IV dissimula il suo risentii per i cattivi trattamenti, c riceve, IV. 124, dopo la

di Corrado, IV. 126. e la fuga di Bertoldo tutore del regno, riprende il governo, IV. 127. e lo rimette nelle mani del Pontefice, IV.129. dal quale è creato vicario del regno, IV. 131. è accusato dell'assassinio di Borello, si ritira presso il conte d' Acerra, IV. 133. va in Lucera, è accolto dai Saraceni, che lo proclamano re, pone in rotta l'esercito del Pontefice, disperde le genti di Bertoldo, IV. 134. ricupera per il re Corrado quasi tutta la Puglia, IV. 136. va a Brindisi per reprimere una sollevazione, IV. 139. soggioga quasi tutta la Calabria, e la Sici-Tia, IV. 140 fa tregua col Pontefice, obbliga il legato assediato in Foggia a dimandar pace, IV. 142 perdona a Bertoldo, scuopre una congiura, lo fa imprigionare, IV. 143. convoca un parlamento, ristabilisce la pace in Calabria e nella Sicilia, IV 144 entra in terra di Lavoro, la rieupera, prende senza opposizione Napoli, Capua, Aversa, riduce Brindisi, IV. 145. è riconosciuto re sulla falsa voce della morte di Corradino, IV. 147. 148. incoronato in Palermo, IV 149. crea molti cavalieri, IV. 247 ricusa di restituire il regno a Corradino, IV. 151. 152. è scomunicato dal Pontefice Alessandro, IV. 150 fonda Manfredonia, IV. 153 è scomunicato dal Pontefice Urbano IV.. IV. 155. invade lo stato della Chiesa, IV. 156. coi Saraceni, IV. 157. è attaccato da Carlo d'Anjou, IV. 168. si ritira in Benevento, muore in battaglia, IV. 16q. è sepolto in un fosso presso ili ponte di Benevento, IV. 171. dissotterrato per ordine dell'arcivescovo di Cosenza e gettato nel fiume Marino, IV. 171. 172. Manfredi di Chiaramonte conte di Modica regna sopra i due terzi della Sicilia per la puerizia del re e le discordie dei baroni, V. 207. acconsente a dar sua figlia Costanza a Ladislao, V. 208. muore, V. 212.

Mansredino figlio di Mansredi re delle due Sicilie alla morte del padre si ritira colla madre in Lucera; vi è diseso dai Saraceni contro l'armata dal re Carlo d'Anjou, IV. 173. dopo la presa di Corradino, è satto prigioniero in Lucera colla madre, condotto nel castel dell'uovo in Napoli, e satto morire, IV. 181.

Mangone Benedetto assassino terribile, è legato a un carro, sbranato con tanaglie, condotto al mercato, e tolto di vita a colpi di martello, VII. 304.

Maniace generale dell'armi di Michele Paflagone imperatore d'oriente viene in Italia per suo ordine per discacciare i Saraceni dalla Sicilia, prende al suo servizio i Normanni, Il. 192. assale Siracusa, vince i Saraceni per la bravura dei Normanni. ricusa di ammetterli alla divisione delle spoglie II. 193 mostra di volersi rendere indipendente in Sicilia, è accusato e posto in ferri, II. 196. torna in Calabria contro i Normanni, gli vince, si ribella a Zoe, II. 197. uccide Pardo nominato per suo successore nel governo, e si appropria il suo tesoro, II. 198. si fa proclamare Augusto; è assalito da Argiro e dai Normanni, si ritira a Taranto, dopo ad Otranto, s'imbarca, va in Bulgaria, è vinto preso, ed ucciso dai Bulgari, II. 198.

Mansone duca d'Amalfi scaccia Pandolfo II. dal principato di Salerno, lo ritiene, si associa Giovanni I. suo figlio, è confermato dall' imperatore Ottone II. alla morte dell' imperatore è scacciato dai Salernitani, e prima dagli Amalfitani; ricupera il ducato d' Amalfi, vi resta per 16. anni, II. 144.

Maometto II. imperatore de'Turchi prende Costantinopoli, sa morir Costantino, pone sine all'impero d'oriente, conquista l'impero diTrabisonda; l'isola di Metelino, Negroponte, Caffa, Scutari, VI. 100. assale l'isola di Rodi. manda ad invadere il regno di Napoli, Vk. 101. conquista due imperi e dodici regni, e prende più di ducento città, VI. 103.muore, VI.

Maometto III. ed Ahmed successore di Amurat III. nell' impero dei Turchi conquistano sui Veneziani Candia, quasi tutta la Dalmazia, la Bosnia, la Schiavonia, VI. 104.

Marca d'Ancona conquistata da Pipi no re di Francia sui Longobardi, e donata alla Chiesa; quali città e territori comprende, I. 371.

Marcello II.succede a Giulio III. nel Pontificato; muore dopo pochi giorni, VIII. 159.

Marchese titolo dato ai conti che governano le frontiere a tempo di Carlomagno, 11. 2.

Marciano succede nell impero d'oriente a Teodosio il giovane, I. 177. indispone gli Ostrogoti ricusando i soliti stipendi, e si lascia por sossopra la Dalmazia e l'Illirico; gli determina a far pace, I. 177. esige che mandino tantimopoli in ostaggio Teodorico figlio del re 'Teodemiro, I. 178. assegna ai Gepidi la Dacia per abitarvi, l. 177. conferma i canoni del conculio di Calcedonia ad istanza dei Vescovi, I. 150.muore, l. 178.

Marciano Marcello grand'avvocato, snoi impieghi, suoi consigli, VIII. 8q.

Marciano Gian Francesco figlio di Marcello, famoso avvocato; suoi impieghi, sue opere, VIII. 89. Marciano Marcello il giovine figlio

di Gian Francesco grand'avvocato, suoi impieghi, VIII 89. Marciano Francesco figlio di Marcello il giovane famosoavvocato;

cello il giovane famosoavvocato; suoi impieghi, VIII. 89. 90. Marcovaldo da Menuder gran giu-stiziere dell'impero d'Alemagua, accompagna Enrico imperatore nella conquista del regno di Sicilia, ne rice ve la contea di Molise e la marca d'Ancona, III. 211. 212. dopo la morte dell'imperatore è esiliato dalla regina Costanza, III. 211. va nella marca d'Ancona, IIL 212. vi è assediato dai Romani nel forte di Guarniero, Ill. 210. dopo la morte di Costanza raduna un esercito, invade il reguo, ricupera la contea di Molise, assedia e brucia San Germano, 111, 226. assedia monte Casino, obbliga l'abate Rossredo a riscattarlo a forza d'oro, torna a San Germano, devasta il suo territorio, fa saccheggiar le chiese, è scomunicato dal Pontesice Innocenzio, Ill. 227. assedia Avellino, e lo libera per deuaro, lascia Diopoldo in Puglia, passa a Salerno e quindi in Sicilia , III. 229. guadagna i Saraceni, è assalito dall'armata del Pontefice e vinto, III. 231. fugge , III. 232. fa amicizia cos

ile governatore della casa re, e ne ottiene il governo Puglia,III.234. lo guadagna oro e si fa cedere tutta la ia; muore, III. 236.

rita nipote della regina anna I. si marita con Carlo Jurazzo, V. 164. alla sua e fa proclamare re di Nail figlio Ladislao, indie i sudditi coll'avidità di lenaro, V. 201. ottiene dal efice Clemente la tutela del o, e l'investitura per il figlio, 22 all'arrivo di Sanseverino e a Gaeta con Ladislao, vi reer tredici anni, V.204 ottiene uo figlio la figlia di Manfredi hiaramonte, re di due terzi Sicilia, V. 208 lo persuade a repudiarla, V. 213. va a lirsi in Salerno, l'abbandona tivo della peste, ya ai balella Mela, e vi muore, V.

rita vice regina di Portoè presa dai Portoghesi rie accompagnata ai confini, . 30.

rita madre di Guglielmo III. Sicilia e di Puglia governa egno, durante la minorità iglio, III. 144 reprime le plenze cagionate dalle genti palazzo e dai baroni, III. 146.

iglia di Luigi re d'Ungheria clamata regina dal popolo la sua morte, V. 194. si ta con Sigismondo figlio di IV. imperadore, V. 195. rrivo di Carlo re di Napoli iene ad occupare il regno si nel castello, V. 196 riceve riso della sua destituzione, 97. cede la corona, e lo p. assiste all'incoronazione

di Carlo, V. 198. riprende l'amministrazione dopo l'assassinio dell'usurpatore, V. 200.

Maria figlia di Melisina figlia d'Isabella regina di Gerusalemme cede le sue ragioni a Carlo d'Anjou: con qual diritto, IV. 235. 236. 237.

Maria figlia di Federigo III. il semplice re di Sicilia gli succede nel regno, V. 160 212, prende per marito Martino figlio del duca di monte bianco, V. 212. muore, V. 160.

Mariconda (Andrea) gran giureconsulto; suoi impieghi, VI. 140. Marinis Donato Antonio grand' avvocato; suoi impieghi, suo testamento. VIII. 91. 92.

Marino di Caramanico autore d'un commentario sulle costituzioni di Federigo II., IV. 55.

Martino IV. succede nel pontificato a Niccolò III., IV. 269. proibisce a Carlo re di Napoli di battersi col re Pietro, scrive ad Odoardo re d'Inghilterra perchè lo impedisca, IV. 284. scomunica Pietro, lo dichiara decaduto dal regno d' Aragona e di Valenza, e concede il regno a Carlo di Valois figlio di Filippo III., re di Francia, IV. 288. fa pubblicar la crociata in Francia contro Pietro, IV. 280. manda ambasciatori a Pietro per trattare la pace, e ottener la libertà del figlio del re Carlo, IV. 202. dopo la morte di Carlo manda un governatore nel regno, V. 1. muore, V. 2.

Martino V. è eletto Pontesice dai deputati del concilio in Costanza, ed è riconosciuto da tutta la cristianità, V. 244. fuori che nel regno d'Aragona, V. 289. dimanda alla regina Giovanna la liberazione del re Giacomo, passa da Mantova a Firenze, gli son restituiti da Sergianni tutti gli stati occupati dal re Ladislao, V. 246. manda a coronar la regina, e a darle l'investitura del regno, V. 247. e ottiene per mezzo del legato la liberazione del re Giacomo, e il principato di Salerno col ducato di Amalfi per i suoi nipoti, V. 248. chiede soccorso alla regina per Sforza vinto da Braccio, V. 250. la soccorre contro Alfonso d'Aragona, V. 259. fa pace con Alfonso, V.

262. muore, V. 263.

Martino I. figlio del duca di Montebianco fratello di Giovanni re d'Aragona prende per moglie Maria regina di Sicilia, e regna seco in una parte dell'isola, V. 160. 212. alla morte di Manfredi di Chiaramonte la riunisce tutta, V. 212.

Martino II. succede a Martino I. nel regno di Sicilia; muore senza figli, V. 160.

Martino di Praga sua collezione di canoni, I. 254.

Masaniello garzone d'un venditor di pesce si pone alla testa del popolo sollevato a motivo del l'inquisizione, strappa l'editto che la stabilisce dalla porta della cattedrale, VII. 96. è citato dal fisco, vi va accompagnato da una moltitudine infinita, è licenziato dopo breve esame, VII. 97. si mette di nuovo alla testa del popolo al tempo della ribellione per la tassa sui frutti, VIII. 48. prende a sassi i ministri del dazio, VIII. 49. lacero e seminudo con un palco per teatro, e una anada per scettro con 150. mila uomini dietro, comanda in Napoli con assoluto impero, fa recider teste, fa metter il fuoco dove vuole, obbliga il vicerè ad abolir la tassa; onorato all'eccesso dal vicerè s' invanisce, è ridotto dalle vigilie e dal vino a delirare, diviene insopportabile anche al popolo per le sue crudeltà, è massacrato; sepolto, VIII. 50. dissotterrato, esposto con luni nella chiesa del carmine; e sepolto dopo con regali esequie, VIII. 51.

Massimiliano imperatore, VI. 180. acconsente che Ferdinando il cattolico suo fratello governi i regni di Castiglia fino che Carlo V. nipote comune giunga a 25. anni, VI. 201. si prepara ad ssalire il ducato di Milano per ricuperarlo sopra i Francesi, con che obbliga Francesco re di Francis a far pace con Ferdinando, VII. 3. tratta cogli elettori dell'impero per fare elegger Carlo suo nipote dopo la ssa morte, VII. 4. muore, VII. 5. Massimo assassina Valentiniano III.

Massimo assassina Valentininao III. sposa Eudossia sua moglie, usr pa l'impero, è lapidato e shanato dal popolo Romano, l.

Matilde Contessa dona alla Chien molte terre e castelli della Liguria, 11. 255.

Matteo degli Afflitti, sua origine, suoi talenti, suoi impieghi, set opere, VI. 142. a 147. sua collezione delle decisioni del sacro consiglio, VI. 28. 29. suoi commentari sulle costituzioni di Federigo II., IV 56. 57.

Maurenzio duca di Napoli per l'imperator Maurizio obbliga i monaci a far sentinella sulle mura, I. 288. manda le truppe a quatiere anche nei monasteri di done, I. 310.

Maurizio di Cappadocia capitan

rio imperatore d'oriente, sede dopo la sua morte pero, l. 268. richiama dal governo dell'esar-Ravenna, gli manda un ore, l. 269. aggiunge al di Napoli l'isole d'Ischia, e Procida, l. 287. è to, e fatto morire da l. 280.

Lolliano è consolare in nia sotto Costantino, doernatore di tutto l'orienfetto di Roma sotto Coe prefetto d'Italia sotto

o , 1. 86.

Lorenzo) capo della rea fiorentina determina i ni a collegarsi coi Fiocontro Ferdinando re di , VI. 97 chiama Mao-I. alla conquista del re-Napoli, VI. 98. 101. 2 discepolo di Lutero;

enti, sua influenza nello lella teologia, VI 132.

maresciallo di Francia er la conquista dello stato sidj, prende Piombino e ingone, VIII. 44.

le capitano Lombardo si la testa dei Baresi ribelli pero d'oriente, si avvede diono tradirlo, fugge in in Benevento, in Saler-Capua. ove è accolto dale Pandolfo IV. ottien socai principi di Benevento alerno, prende al suo anche i Normanni, torna lire i Greci, gli vince in aglie, perde la quarte per ento dei Longobardi, si presso l'imperatore Enuore nei suoi stati, II. 8.

rancesco, gran giurecon-

sulto e gran ministro; suoi impieghi, VIII. go.

Meroveo re dei Franchi dopo Glodione, estende le sue conquiste nella Gallia Celtica fino a Parigi, fa pace coi Galli, governa con leggi moderate il regno, IV. 223. Messinesi si ribellano al re di Spagna, assalgono il marchese Bajona vicerè, lo costringono a colpi di cannone a ritirarsi in Melazzo, VIII. 123. chiedono ajuto al re di Francia, VIII. 124. rifiutano il perdono; sono assediati dal Toledo, e dal marchese del Viso, VIII. 125. ricevono soccorso dalla Francia per mezzo dell'ammiraglio duca di Vivonne, VIII. 126. sono abbandonati dai Francesi, VIII 133. ottengono la pace e il perdono dal nuovo vicerè Gonzaga, VIII. 134.

Metropoli della Siria, I. 130. 131. della Palestina, della Cilicia, della Fenicia, I. 131. dell'Egitto, l. 134. dell'Asia, del Ponto, I. 135. della Tracia, dell'Illirico, I. 136. delle Gallie, l. 137. di Roma, l. 139. del regno di Napoli, I. 140. 141. nel decimo

secolo, Il 153. a 168.

Metropolitani ignoti al tempo degli apostoli, l. 129. donde trassero origine, I. 130. istituiti nel nel quarto secolo, I. 72. presiedono a tutta una provincia, I. 134. ordinano tutti i vescovi della provincia, I. 139. sono aggiunti alla gerarchia ecclesiastica, I. 142.

Mendozza Innico Lopez Urtado marchese di Mondejar è nominato vicerè dopo Perenotto, VII. 281. si rende nemici Perenotto e Giovanni d'Austria, VII. 282. prende provvedimenti per impedire la propagazione della peste. VII. 283. esige in tre donativi tre millioni e quattrocento mila ducati, VII. 286. entra in odio alla nobiltà ed al popolo, VII. 284. è richiamato alla corte, VII. 285.

Michele Calefato succede a Michele Paflagone nell'impero d'oriente; è scacciato per le sue crudeltà; IL 195.

Michele Ducas imperatore d'oriente è scacciato da Niceforo Botoniate, II. 256. 257.

Michele Paflagone succede a Romano Argiro nell' impero d'oriente, per opera di Zoe imperatrice, II. 192. 195. manda un'armata in Italia per discacciare i Saraceni, II. 192. si fa monaco, II. 195.

Michele Stratiota succede a Teodora nell'impero d'oriente per elezione degli ufficiali del palazzo; lascia l'impero, e si fa monaco, II. 226.

Michele Scotto famoso medico ed astrologo; sue opere, IV. 96.

Minimi ordine monastico, da chi istituiti, VI. 225. quando introdotti nel regno, VI. 226

Mitola conte di Capua da una grande sconfitta a Costanzo imperatore d'oriente presso il fiume Calore, I. 306. ottiene in ricompensa il ducato di Spoleto da Grimoaldo re de' Longobardi, I. 308.

Moles Diego grand' avvocato, VIII.

Molineo Carlo sue opere proibite con bolla speciale da Clemente VIII. restano fra le mani di tutti i giureconsulti, e di tutti i pratici anche dopo, VI. 88. 89.

Molise contea, provincia del regno di Napoli; origine del suo nome; dipende dalla capitanata per il governo, IV. 106.

Monachismo passa da orio occidente verso la fine del secolo, l. 145.

Monache, donzelle, che si riu in comunità, fanno voto ginità, e prendono il vele vono una regola da San Pi I. 145.

Monache della visitazione i da S. Francesco di Sales sitar gl'infermi, VIII. 1 trodotte nel regno di I VIII. 102.

Monache Domenicane int nel regno di Napoli, sotti II. poste nel monastero di tro a Castello, trasferite i nastero di S. Sebastiani 213.

Monache Teresiane scalze dotte nel regno di Napol prano il palazzo del prir Tarsia per 16000. duci cangiano in monastero, ricchiscono, VII. 331.

Monache Francescane istitu Santa Chiara d'Assisi, int nel reguo di Napoli sot berto, stabilite in un mo magnifico, dotate d'in rendite, IV. 216. 217.

Monache Benedettine istitu Santa Scolastica, introdol regno di Napoli sotto Re IV. 216.

Monaci nei primi secoli de cristiana fino a Valentinia I. 142. a 147. al tempo de I. 247. a 251. al tempo de gobardi, I. 403. a 408. me decimo secolo, II. 309. nel decimoterzo, IV. 21 al regno degli Aragonesi, a 292. sotto gli Aragone alla fine del secolo decimo to, VI. 224. a 226. alla fi decimo sesto, VII. 331.

i Carlo II., VIII. 100. a 104. ine del secolo decimosetti-VIII. 184. a 187.

non appartengono alla gein ecclesiastica fino a Valen-10 III., I. 146. son sempre posti ai vescovi al tempo di ino II. si moltiplicano al o dei Longobardi, I. 328. traggono alla giurisdizione vescovi, I. 405. 406. si nuiscono le decime dovute scovi ed ai parrochi, I. 407. rvano le scienze nell'undesecolo . II. 296. 297. sono i dal foro secolare nel secolo noterzo, IV. 200. decadono secolo decimosettimo dalnione di santità, ma non no d'arricchirsi, VIII 185.

Benedettini sono instituiti in Benedetto, in monte Casi arricchiscono subito dopo a morte, I. 248. fondano il istero Vivariese, I. 249. si igano nella Sicilia, in Frani moltiplicano nella Cam-, e nel Saunio, I. 250. si iplicano anche di più al o dei Longobardi, I. 404. si iguono nelle scienze nell'unno secolo, II. 297. 298.

Basiliani istituiti nella Grea San Basilio: sono obbliai tre voti d'obbedienza, di à, di povertà, l. 144 sono dotti nella Campania da Benedetto nel sesto secolo, 5. si moltiplicano nella Pulalabria, Lucania, ed Abruz-250. anche di più al tempo ongobardi, I.404. si rendono ri nell'istruire la gioventu anto, V. 120.

Francescani, conosciuti la denominazione di frati ri, istituiti da San Francesco d'Assisi, IV. 214. approvati da Innocenzio III. stabiliti in Francia e in Italia, e nel regno di Napoli, perseguitati sotto i re Svevi, IV. 214. favoriti sotto gli Angioini, e arricchiti, IV. 216.

Monaci Domenicani conosciuti sotto il titolo di frati predicatori istituiti da San Domenico per l'estirpazione dell'eresie, propagati in Francia, introdotti nel regno di Napoli nel secolo decimo terzo, IV. 212. vi fondano tre conventi, e si arricchiscono, IV. 213. si moltiplicano in tutto il 1egno, IV. 214. fondano il magnifico monastero della Sanita, VII. 333.

Monaci solitarj instituiti nella Tebaide da san Paolo primo eremita; nella Palestina da Sant' Ilarione, nei deserti d'Egittto da
San Geronimo, I. 144 ivivono
nelle solitudini e nei deserti,
passano il giorno lavorando, fanno grandi elemosine, si moltiplicano nel I. secolo per tutto
l'oriente, penetrano anche nella
Campania, I. 143. in progresso
di tempo frequentano le città,
s'intrigano negli affari del secolo,
cagionano tumulti e disordini,
I. 144.

Monaci della Trinità istituiti per la redenzione degli schiavi da Giovanni Mata di Provenza, e da Felice anacoreta di Valois, approvati da Innocenzio III.IV.218. Monaci Celestini istituiti nel regno di Napoli da Pietro d'Isernia, a tempo di Carlo I. d'Anjou, stabiliti nell'Abruzzo ed in Napoli, IV. 219.

Monaci Carmelitani scalzi istituiti da SantajTeresa in Castiglia, introdotti nel regno e arricchiti, VII. 331. Monaci Teatini istituite a tempo di Paolo IV. si arricchiscono straordinariamente nel regno di Napoli, e fondano monasteri magnifici, II. 312.

Monaci della carità istituiti da San Giovanni di Dio, introdotti nel regno nel secolo decimo sesto; governano lo spedale, VII. 331. 332.

Monaci Serviti instituiti in Firenze nel secolo decimo terzo, approvati da Alessandro IV., IV. 219. accolti nel regno di Napoli da Sannazzaro, fondano una nuova Chiesa, e un convento più co-

modo, VII. 332. 333.

Monaci dell'Oratorio istituiti da San Filippo Neri in Napoli fondano un monastero magnifico, e si arricchiscono immensamente,

VII. 332. Monaci Camaldolesi instituiti nelle campagne dell'Aretino da San

Romualdo; si moltiplicano in tutta l'Italia, e penetrano anche nel regno di Napoli, II. 310. si

arricchiscono, VII. 333.

Monaci cappuccini s'introducono
nel regno di Napoli, fabbricano
un vasto convento in Napoli
VII. 333.

Monaci Carmelitani istituiti dagli eremiti del monte Carmelo, ricevono una regola da Alberto patriarca di Gerusalemme, sono approvati da Onorio III. si spargono in Italia, e si stabiliscono nel regno di Napoli sotto il re Carlo, IV. 218.

Monaci eremiti, riuniti in un solo ordine sotto il titolo di S. Agostino dal Pontefice Alessandro IV. stabiliti nelle città, impiegati nelle funzioni della gerarchia ecclesiestica, IV. 217. introdotti nel regno sotto Carlo

Larricchiti sotto Carlo II. fondano la divozione de tola, IV. 221.

Monaci Silvestrini istituiti it Fano da Silvestro Guzoli 219.

Monaci cruciferi ristabilit nocenzio IV. servono gl' nello spedale di Napoli, l Monaci di moute. Veccine

Monaci di moute Vergine da Guglielmo da Vercelli del re Ruggiero; si arricci II. 311.

Monaci Certosini instituiti
Brunone nell'undecimo
arricchiti dai re Angio
3:0.

Monaci Olivetani instituiti
da tre Senesi nel terrii
Montalcino, introdotti ne
di Napoli a tempo del n
slao, e arricchiti, V. 2
226.

Monaci di S. Maria della i instituiti da San Pier No Barcellona al tempo di G I. e approvati da Grego IV. 219. introdotti nel i Napoli da Alfonso I. VI.

Monaci minimi istituiti (
Francesco di Paola in Ci
VI. 225.226. confermati (
sandro VI. si arricchisco)
227 fondano un vasto ci
e una magnifica Chiesa
334.

Monaci operarj instituiti d Caraffa Napoletano, ap da Gregorio IX. fanno a di beni, VIII. 101.

Monaci Barnabiti di S. Pac tuiti a Milano, introde regno di Napoli, VIII. 10 Monasteri divengono più me e si moltiplicano al tem Longobardi, I. 328. 404.

Monastero di monte Casino

n Benedetto, e arricchito o dopo la sua morte, I. anche di più dai duchi di ento, I. 328. reso magnida Petronace: consacrato ontefice Zaccaria coll'interdi 13. arcivescovi, e 68. vi j esentato dalla giurisdi. dei vescovi, I. 405. è fre tato dai pellegrini di tutto ndo, II. 251. saccheggiato ongobardi, I. 282. arricda Gisulfo II, I. 314. ro di Squillace fondato da doro per l'ordine di San letto, passa ai Basiliani, è ato dai Saraceni, I. 249. ro di San Basilio a Napoli to da S. Agnello, amminii da San Gaudioso passa ni nici regulari del Salvatore.

ero di S. Modesto a Beneè arricchito dal duca Gri-

lo, I. 320

a Ugo grand' ammiraglio gno, è nominato vicerè di li, VII. 22. disputa col ipe d' Oranges, va a come come semplice soldato irmata di mare, e muore attendo, VII. 31. 32.

iargano suo tempio famoso, . 298. arricchito dagli imori Greci, I. 299. sacchegdai Longobardi, I. 300. hito di nuovo dal duca oaldo, 307.

is Niccolo Antonio gran consulto; suoi impieghi,

10. 141.

: Cesare marchese del Vasto a l'infanteria spagnaola a ler Napoli contro Lautrech, :7. impegna il vicerè a proie processioni in tempo d'as-VII. 29. è fatto prigioniero

da Andrea Doria e mandato a Genova, VII. 32. persuade Doria a mettersi al servizio dell'imperatore, VII. 33. riceve alla pace cinque città, VII. 35.va a Genova a sollecitar soccorsi dal Doria per la spedizione di Tunisi, torna con una flotta, parte per Tunisi, VII. 61. comanda la spedizione, prende la Goletta e Tunisi, VII. 62. prega l'imperatore a venire a Napoli, VII. 63. tenta di far togliere il governo del regno al Toledo, VII. 66. entra in disgrazia, VII. 67.s i riconcilia coll'imperatore, impegna il comandante della flotta di Solimano che veniva ad assalire il regno a tornarsene indietro, VII. 135. ricupera a stento tutli i suoi stati, VII. 135.

Muleasser re di Tunisi è spogliato del regno per ordine di Solimano imperator dei Turchi dal corsaro Barbarossa, VII. 60. è ristabilito da Carlo V. scacciato dal figlio Amida, sirifugia a Napoli, aduna una armata, torna a Tunisi, è assalito dal figlio, e acciecato, VII 62.

Municipi, che sono, di quali diritti godono, l. 5. quali passano in colonie nel regno di Napoli, l. 7.

Napodano Sebastiano valente giureconsulto; suoi talenti, suoi impieghi, sue opere, V. 81. e 130.

Napoletani si ribellano a motivo dell'inquisizione, ne stracciano l'editto due volte, VII. 94. 96. dimandano la sua revoca, VII. 95. suonano le campane a martello, e prendono l'armi per due volte, VII. 97. 99. si unisceno

all' imperatore VII 99. assaltano il quertiere degli Spagnoli, VII. 101. riuniscono una armata di contadini, VII. 103. depongono l'agni, VII. 104. si rivoltano a motivo d'una tassa imposta sui frutti, VIII. 48. massacrano i nobili con Masaniello alla testa, e poi Masaniello, VIII. 50. espongono la sua testa in Chiesa, VIII. 51. trucidano Toraldo principe di Massa che cerca di calmarli, VIII. 51. resistono a Giovanni d'Austria, VIII. 52 abbattono

ai nobili, mandano Sanseverino

VIII. 51. resistono a Giovanni d'Austria, VIII. 52 abbattono le insegue reali, VIII. 53. chia mano a governarli Enrico duca di Guisa, VIII. 54. si placano per le misure prese dal Guevara, VIII. 59. apoli città greca si governa in

Napoli città greca si governa in principio per mezzo d'arconti, e demarchi, I. 15. suoi cittadini divisi in fratrie, o in corpi di 3o. famiglie, I. 16. è lungamente città sederata dei Romani, I. 17. e paga tributo, I. 18. somministra una flotta in tempo di guerra, I. 19. abbandona a poco a poco gli usi dei Greci, imita i Romani, prende nuovo aspetto; è dichiarata colonia da Vespasiano, elegge i magistrati fra i suoi cittadini, I. 23. vive sotto le proprie leggi, l. 24 abbraccia occultamente la religion cristiana, ma professa pubblicamente l' idolatria, I. 66 conserva i giuochi ginnastici dei gentili sotto quasi tutti gl'imperatori anteriori a Costautino, I. 67. tocca coll'Italia all'impero d'occidente nella divisione dell'impero Romano sotto Costantino, 1. 80. è conquistata sugli imperatori d'occidente da Odoacre

con gli Eruli, I. 180. da Tcodo-

rico coi Goti sopra gli Eruli, L 190. da Belisario per gl'imperatori d'oriente sopra i Goti, l. 221 è capitale d'un ducato sottoposto all' impero d'oriente a tempo di Giustino, I. 233. è metropoli non già al tempo di San Gregorio magno, I 32 L ma nel decimo secolo a tempo di Giovanni XIII. suoi suffraganti, II. 165. è tolta agli imperatori d'oriente, e sottoposta ai Longobardi da Pandolfo IV. principe di Capua, II 181. ricuperata dal duca Sergio per l'impero d'oriente, Il 181. alla morte di Sergio si dà a Ruggiero re di Sicilia e di Puglia, III. 35. che la riunisce al regno, III. 39. conserva i suoi privilegi, III. 36. circuito delle sue mura a tempo di Ruggiero, III. 37. divien capitale del regno, III. 228. 229. suoi edifizi magnifici, III. 229. 230. sua università degli studj, III. 230. a 232 sua divisione in quartieri, strade, e vicoli, IV. 254. a 256. ingrandita da Ferdinando L. VI. 93. 94. da Carlo II., V. 48. 49 dal vicerè Toledo, VIII. 69. 2 71. devastata dalla peste sotto la regina Giovanna, V. 256. sotto il vicere de Haro, VIII. 69. a 74 saccheggiata da Alfonso d'Angona, V. 258. sue consuetudiai raccolte ed approvate da Carlo Il., V. 78. 79. ordine con cui son dispo te, V. 80. da chi son commentate, V. 81. 82.

Napoli ducato fondato da Giustino II. imperatore d'oriente, I. 233 286. appartiene agli imperatori d'oriente sul finire de sesto secolo, I. 286. anche a tempo di Leone Isaurico, I 345. anche di Costantino Copronimo, I. 354. anche di Costantino e

Leone, I. 375, anche a tempo di Carlo magno sul finire dell' ottavo secolo, II. 11. appartiene all'impero d'oriente solamente di nome sul finire del nono secolo, e obbedisce ad Atanasio duca vescovo, II. o2. si governa a guisa di repubblica sulla fine del decimo secolo benchè dipenda di nome dall'impero d'oriente, II. 1 jo dipende di fatto dall' impero d' oriente sul finire dell' undecimo secolo, II. 210 nel dodicesimo secolo si sottomette a Ruggiero re delle due Sicilie, III 35. ed è riunito al regno, l'I 39. suoi confini e suoi acquisti sotto il duca Maurizio. I. 387. suoi confini sotto il duca Teodoro, Il. 11. 12. suoi confini a tempo del duca Stefano, II. 16. comprende anche l'isole Enaria, Ischia, Nisita, e Procida, II. 16 riceve i duchi o dagli esarchi di Ravenna, o dagl' imperatori direttamente, I. 288. sue città amministrate dai conti, II. 17. suoi duchi prendono titolo di console, 1. 376.

Napoli regno soggiogato dai Ro-mani col resto dell'Italia, I S. diviso in regioni al tempo d'Augusto, I. 13. sue città federate, colonie. municipj, presetture, I. 13. 14. 15. popoli che vi abitano . I 13 sue città celebri . I. 25. 26, è diviso in provincie a tempo d'Adriano, I 28 tocca all'impero d'occidente nella divisione dell'impero romano sotto Costantino, ed è diviso in provincie, I 79. 83. passa in potere dei Goti sotto Teodorico, ed è diviso sempre in provincie, I. 1Q1. alla metà del sesto secolo la Campania, la Calabria, la Puglia, la Lucania, l'Abruzzo,

i] Sannio appartengono ai Goti, i ducati di Napoli, Sorrento, Amalfi, Gaeta e Bari agli imperatori d'oriente, I. 233. alla metà del settimo secolo la Puglia, la Calabria, la Lucania, l' Abruzzo, i ducati di Napoli, Gaeta, Amalfi e Sorrento appartengono agli imperatori d'oriente, e il ducato di Benevento di cui sa parte il Sannio ai Longobardi, 1. 286 alla fine dell'ottavo secolo la Campania, il Sannio, la Puglia, la Calabria, la Lucania, l'Abruezo ai Longobardi sotto il titolo di ducato di Benevento; i ducati d'Amalfi, Napoli e Gaeta agli imperatori d'oriente, II. 5 nel nono secolo i principati di Salerno e di Capua ai Longobardi, il ducato di Napoli ad Atanasio vescovo e duca, il principato di Benevento, i ducati di Gaeta e d'Amalfi, e buona parte della Puglia e della Calabria ai Greci d'oriente, II. 101. 102. sulla fine del decimo secolo i principati di Capua, Salerno, e Benevento ai Longobardi; la Calabria, la Puglia, i ducati di Napoli, Gaeta ed Amalfi all' impero d'oriente, Il. 140 nell'undecimo secolo i principati di Capua, Salerno e Benevento ai Longobardi coi ducati d'Amalfi e Sorrento; la Puglia ai Normanni; la Calabria e il ducato di Napoli all' impero d' oriente, II. 210. nel duodecimo secolo tutte le provincie appartengono ai Normanni, e prendono il titolo di regno, III. 30. resta nella dinastia di Ruggiero Normanno fino a Guglielmo III., III 204. passa nella dinastia degli imperatori Svevi per conquista dell' imperatore Enrico, III. 204.

passa nella dinastia dei duchi d'Anjou per conquista di Carlo I. d'Anjou, IV. 185. passa nella dinastia dei re d'Aragona per conquista d'Alfonso, IV. 275. nella dinastia dei re di Spagna sotto Ferdinando il cattolico, VI. 187. nella dinastia d'Austria per conquista sotto l'imperator Carlo VI., VIII. 164. sua divisione a tempo di Federigo II., IV. 97. a 108. sotto Alfonso d'Aragona, VI. 35. 36.

Narsete generale di Giustiniano viene di Tracia in Italia, vince gli Ostrogoti comandati da Totila, gli obbliga a ritirarsi in Pavia, ricupera Roma e tutta l'Italia, I. 226. sconfigge in Sicilia i Franchi, e gli Alemauni guidati da Bucellino, è attaccato da Teja cogli Ostrogoti alle falde del vesuvio, lo vince, obbliga i suoi ad uscir d'Italia, I. 229. è richiamato da Giustino II., I. 232. è ingiuriato dall'imperatrice; invita Alboino re de'Longohardi ad invadere l'Italia, I. 243.

Nenna da Bari autore d'un'opera sulle leggi Longobarde, II. 296.
Niccolò II. succede nel pontificato a Stefano X, II. 225. pretende che Roberto duca di Calabria e di Puglia gli consegni Aversa, II. 232. sul suo rifiuto lo scomunica con tutti i Normanni, II. 234. tiene un concilio in Melfi, II. 236. si riconcilia con Roberto, gli conferma il ducato di Puglia e di Calabria, II. 238. gli dà l'investitura anche della Sicilia, II. 240. terna a Roma, II. 241.

Niccolò III. succede uel pontificato a Giovanni XXI., IV. 234. 265. arricchisce i suoi parenti, si di-

muore in Firenze, II. 244.

chiara nemico del re Carlo jou, perchè rifiuta di mar propria figlia al suo nipo toglie il titolo di Senato vicario dell' impero, IV invita Pietro re d' Arago invadere il regno, muor 268.

Niccolò IV. succede ad Ono nel pontificato, V. 21. 2! na sotto pena di censure fonso re d' Aragona di p libertà Carlo principe ere di Napoli, V. 25. incoron re delle due Sicilie, V. 2 rona suo figlio Carlo Man d' Ungheria , V. 27. si ric con Alfonso, e lo assolv censure, V. 3o. muore, Niccolò V. succede nel pon ad Eugenio IV., V. 290. pone un termine allo scis la rinunzia di Felice V., restituisce le terre d'Acı Civitaducale, e Lionessa Alfonso, VI. 13. gli con dominio d'un' isola dell' lago per fortificarla conti raceni, VI. 13. 14. muore, Niccolò di Napoli giureco sue opere, suoi impieghi, Niccolò d'Otranto abate del stero di S. Niccolò; suoi! suoi impieghi, V. 120. 1: Niceforo Foca succede nell' d'oriente a Romano e ( tino; promette Teofanit dell' imperator Romano in sposa ad Ottone imp per suo figlio, II. 119. 1 sacrar gli ambasciatori, d gono a prenderla, II. 120 erudelmente Pandolfo p di Capua suo prigioniero, : è fatto morire dalla prop: glie e da Giovanni Zimi 122.

Botoniate scaccia Michele imperatore d'oriente, tutta la sua famiglia in nastero, usurpa l'impero, sto, e fatto tosare da Alesnneno, II. 257. iulio fa deporre Glicerio tore d'occidente, usurpa ro, ed è deposto da Oreste le dell'armate, I. 180. nmettono in Napoli alla i i cittadini ed i forestieri ardo, IV. 259. ristringono 'ammissioni', e rimettouo to di accordarle nelle mare, IV. 260. i popolo originario della navia, I. 261. II 169. si no sulle frontiere della a a tempo di Carlomagno, iliscono per concessione di Francia suoi successori Frisia, travagliano la a con Rollone, assediano, invadono l'Aquitania larlo il semplice, ricevono stria per abitarvi, le dannome di Normandia, II. unno con Guglielmo a conæ il regno d'Inghilterra, 1. vanno in numero di a visitare il santo sepolero usalemme, si fermano al ) in Salerno, ove sono bene i da Guaimaro III., II. 175. strage dei Saraceni, torin Normandia, II. 176. 10 Osmondo in Italia, van-10 a Capua, II. 177. como per Melo contro i Greci vincono in tre battaglie, B. difendono le terre del tero di monte Casino cononti d'Aquino, e la torre arigliano per il Pontefice etto VIII., II. 179. militano e insegue dell'imperatore

Enrico, II. 180. si eleggono per capo Rainulfo, II. 181. ricuperano per Pandolfo IV. il principato di Capua, II. 183. fondano nei suoi stati la città d'Aversa, II. 184. vanno dalla Normandia nel principato di Salerno con Guglielmo bracciodiferro. Drogone ed Umfredo figli di Tancredi conte d'Altavilla nel principato di Salerno, si fermano al servizio di Guaimaro IV., II. 185. lo ajutano a prender Sor. rento ed Amalfi, II. 188. liberano la Puglia dai Saraceni, Il. 192. 193. ne scacciano anche i Greci dell'impero d'oriente, II. 195. 197. vi si stabiliscono, II. 200 conquistano la Calabria, II. 225. il principato di Capua, II. 229. il principato di Salerno e d'Amalfi, II. 249. il ducato di Bari , II. 244. la Sicilia , II. 247. il principato di Benevento, II. 252. il ducato di Napoli, III. 35. Nctari fra i Romani, Ill, 85. 86. nel regno di Napoli, III. 85. 87. Numerazione dei fuochi introdotta da Alfonso nel regno di Napoli; numerazioni successive, IV. 45. Nunzi Pontifici s'introducono nel regno di Napoli fin dal tempo di Carlo I. d'Anjou, V. 141. son destinati per riscuotere le rendite ed i censi dovuti alla sede apostolica; a tempo di Giovanni XXII. invadono anche i beni delle Chiese vacanti, V. 142.

ccamo (Guglielmo) dell'ordine de' frati minori scrive un'opera sulle due potestà; è scomunicato dal Pontefice Giovanni XXII. sue avventure, sue opere, sua morte, V. 133.

Occhino (Bernardino) da Siena

frate cappuccino, e seguace occulto di Lutero acquista gran credito in Italia, sopratutto in Napoli, VII. 87. 88. trova contradittori e seguaci tra i frati, VII. 88. 80. i suoi scritti son bruciati in Napoli, VII. 91. fugge d'Italia, e si ritira in Gineyra tra i Luterani VII. 00.

Odoacre re degli Eruli, e dei Turingi ad istigazione di Giulio nipote imperatore, invade l'Italia, uccide Oreste, manda in esilio a Napoli Augustolo imperatore suo figlio, I. 180. è assa lito e vinto da Teodorico cogli Ostrogoti, si ritira in Ravenna. si rende, è ucciso, I. 182.

Olibrio è eletto imperatore in lungo di Antemio deposto, per opera di Ricomero; muore dopo otto

mesi, I. 180.

Onorio II. succede nel pontificato a Calisto II., II. 286. scomunica tre volte il duca Ruggiero, per chè non chiede l'investitura del ducato, si porta a Beuevento. entra in armi nella Puglia, è abbandonato dalla sua gente, fa pace con Ruggiero, III. 1. gli accorda l'investitura, III. 2. muore, III. 8.

Onorio II. antipapa nominato da Enrico imperatore, va a Roma in armi, II. 244. è deposto dal concilio di Mantova, ricusa di lasciare le insegne Pontificali,

II. 245.

Onorio III. succede nel pontificato ad Innocenzio III., IV. 1. sollecita i principi cristiani ad andare in terra santa, IV. 2. se la prende con Federigo imperatore per la perdita di Damietta, IV. 9. si pacifica seco, IV. 10. lo iuvita di nuovo a partire per terra santa, IV. 27. provvede le sedi

vacanti del regno a suo di III. 223. disputa seco di perchè ricusa d'investire nominati alle chiese vaca perchè ha revocato l'ese degli ecclesiastici dalle ta dinarie; si rappacifica, l accorda a Giovanni di B un governo negli stati Chiesa, IV. 20. muore,

Onorio IV. succede nel pon a Martino II. manda Ĝira amministrare il regno di l V. 2. conferma con una capitoli stipulati da Carle cipe ereditario sulle immi privilegi degli ecclesiasti 3. a 20. muore, V. 25.

Onorio succede a Valentini nell'impero d'occidente; prima con Teodosio, iadi I. 91. sua morte, I. 92. 10 leggi, I. 91. 99. 102.

Ordini di cavalleria; della istituito dal re Giovanni in cia, IV. 2/9. di S. Miche re Luigi XI. della vergi carmine da Enrico III., IV della giarrettiera da Odoar d'Inghilterra ; del nodo da di Taranto, IV. 250. dell da Carlo III. dell' argata da gina Margherita, IV. 251. leonza, della luna da Gi d' Anjou, dell'armelline d dinando I., IV. 252.

Ordini militari introdotti ne decimo secolo, II. 313. 3: Oreste generale dell' armi di nipote imperatore d'occilo depone, fa dichiarare ratore il proprio figlio Aus in Ravenna, è ucciso da O re degli Eruli, I. 180.

Ormisda Pontefice Romano il titolo di Patriarca dagl' ratori Anastasio e Giustino Francesco capitano di vensi mette al servizio della a Giovanna II.<sup>a</sup>, V. 244. : Sforza sotto le mura di bli, e l'obbliga a ritirarsi, 15.

Paolo capitano di ventura ette al servizio del re Luigi, 25. vince Peretto conte di a del partito di Ladislao, a i suoi dal Patrimonio di Pietro, V. 226. parte per il o di Napoli, V. 227. passa rvizio del re Ladislao, V. è posto in ferri per suo or, e gli è tagliata la testa, 30.

Rinaldo sposa Caterina di Leonardo Appiano ultirincipe di Piombino, e gli ede nel principato; chiama ccorso i Fiorentini per resiad Alfonso, fa pace seco, ende suo vassallo, VI. 42.

Ramondello ajuta il Pon-L'Urbano a fuggir da Nocera, ttiene Benevento, e la baroli Fiumara, torna in Puglia, 04. viene a Napoli coi soldel Pontefice, V. 204. entra i città, scaccia gli otto, si i a Nola, V. 205. riceve il cipato di Salerno da Alfonso, 73.

íglio d' Ajone principe di evento gli succede all' età di anni; è scacciato da un' ari di Greci dell' imperator le dopo un anno, II. 81. oti, o Goti orientali abitano mpo di Vinitario successore rmanrico nella Dacia, ove no tributo agli Unni, I. 176. la disfatta degli Unni per ni dei Gepidi, si stabiliscono Pannonia con permissione

dell' imperator Marciano: rispingono gli Unni guidati dai figli d' Attila fin nella Scizia; trascurati dall'imperatore, pongono sossopra la Dalmazia el'Illirico, I. 177. vincono di nuovo gli Unni; fanno strage degli Svevi, e degli Alemanni con Teodemiro, vincono i Sarmati con Teoderico, vanno nelle Gallie e nelle Spagne con Videmiro, si uniscono ai Vestrogoti, le liberano dai Vandali: vanuo con Teodemiro e Teodorico a conquistar la Dalmazia e l'Illirico, I. 178. vi si stabiliscono, I. 179. conquistano con Teodorico l'Italia, I. 182. e la Sicilia, I. 185. perdono tutto sotto Teodato, l. 221. lo uccidono, ricuperano l'Italia con Totila, I. 224. 225. la riperdono per l'armi di Narsete, I. 229. la lasciano dopo la morte di Teja , I. 229.

Ostrogoti re, regolano l' elezioni dei Papi, dei metropolitani, e dei vescovi, I. 243. stabiliscono i gradi di parentela per i matrimonj, dispensano dai gradi proibiti, I. 245. 246. proibiscono ai sudditi d'entrar nello stato ecclesiastico senza consenso, I. 246.

Otranto capitale della provincia della Puglia, I. 93. metropoli; suoi suffraganei, II. 165. presa dai Turchi con Ahmed, VI. 101. liberata da Alfonso, VI. 102.

Ottone I. (il grande) figlio d'Enrico re di Germania soggioga i Sassoni e gli Slavi, è invitato a venire a liberare il regno d'Italia dal tiranno Berengario, cala in Italia, sposa Adelaide vedova di Lotario, la conduce seco in Alemagna, e lascia Corrado duca di Lorena a perseguitar Berengario;

riceve gli omaggi di Berengario, lo restituisce nei suoi stati, II. 115. all'avviso delle nuove oppressioni del tiranno, fa incoronare re di Germania Ottone II. suo figlio, torna in Italia, entra in Pavia, obbliga Berengario a fuggire con tutta la famiglia, è proclamato re d'Italia a Milano, II. 116. e imperator d'occidente a Roma, torna a Pavia, riordina il regno, II. 117. concede il titolo di Principe al conte di Capua, Il. 118. associa il figlio all'imperio, II. 119. devasta la Puglia per vendicarsi del traditore Nicesoro, Il. 120. e il ducato di Napoli, torna in Benevento. II. 121. vince i Greci presso Ascoli, va verso Napoli, Il. 122. fa pace con Zimisce successore di Niceforo, torna in Francia, muore, II. 123.

Ottone II. figlio d'Ottone I. imperatore d'occidente e re d'Italia è associato dal padre all'impero, e incoronate dal Pontefice, II. 119. sposa Teofania figlia dell'imperator d'oriente; succede al padre, II. 123. viene con una armata in Italia per cacciare i Greci dalla Puglia, tiene una dieta in Roncaglia, passa a Roma, vi fa trucidare molti nobili, va a Benevento, passa a Napoli, II. 131. e a Taranto ove è vinto dai Greci e dai Saraceni, fugge, ristabilisce l'esercito, torna a Capua, saccheggia Benevento, muore in Roma, II. 133.

Ottone III. figlio d'Ottone II. imperatore è riconosciuto re di Germania, viene in Italia per sistabilir Giovanni XV. nella sede pontificia; dopo la sua morte fa nominare Giovanni V. II. (42. assedia in castel sant'angelo Crescenzio ribelle, che è ucciso a tradimento, e l'antipapa Giovanni, a cui fa cavar gli occhi; priva del principato di Capua Laidolfo complice dell'assassinio del fratello, e nomina Ademaro per succedergli II. 143. torna in Italia, scaccia i Saraceni dal principato di Capua, II. 143. assedia Salerno, per discacciarne l'asurpatore Mansone duca d'Amalfi, dopo lo conferma, II. va in Roma, passa in Lombardia, muore di veleso, II. 145.

Ottone IV. duca di Sassonia è corenato re di Germania, dopo la morte d'Enrico, in competenza di Filippo duca di Svevia, è approvato da Innocenzio III., III. 243. cede l'impero a Filippo a condizione di succedergli dopo la sua morte; è incoronato a Roma, Ill. 244. invade il regno di Napoli, prende Salerno, Capua, Napoli, III. 245. è xo. municato da Innocenzio, é deposto nel concilio di Roma, torna in Germania, III. 246. è deposto dagli elettori, sugge in Sassonia dopo l'arrivo di Federigo, rivolge l'armi contro Filippo re di Francia, è vinto. posto in fuga, III. 248. si ritin in Sassonia, e muore, IV. 2.

Ottone duca di Brunsvich prende per moglie Giovanna I.ª regia di Napoli; è investito del priscipato di Taranto, V. 116. va a Sau Germano per opporai a Carlo di Durazzo, si ritira in Arienzo, in Napoli, V. 177. in Aversa, V. 178. torna a Napoli, attacca l'esercito di Carlo, resta prigioniero, V. 179. è mandato nel castello d' Altamura, V. 180. è posto in libertà da Carlo, V. è eletto deputato negli otto, o2. è insultato da Montjoie, e con le sue genti, e si ritira nt' Agata dei Goti, cerca di der la regina Margherita per lie, è deluso; muore, V.

mio Santo fonda monasteri onne, e provvede di regolati i monasteri d'uomini, I.

avviliti dagl'imperatori Teoo e Valentiniano III. proscritcondannati da Teodosio, I.

reale vecchio di Napoli coito per ordine del vicerè To-, ViI. 70. nuovo costruito ordine del vicerè conte di los, VII. 70. 340. terminato rancesco di Castro suo figlio, 340.

del Vaticano saccheggiato Colonnesi, VII. 20.

ogo imperatore d'oriente va ma, dà ubbidienza, al Pone Gregorio X. ed è confermaell'impero, IV. 227. prende e alla lega contro Carlo re di lia, IV. 267.

tte compilate per ordine di stiniano imperatore d'oriente, hi, I. 206. 207. da quali i tratte, I. 207. 208. quando ninate e pubblicate, I. 207. e divise, I. 208. 209. correzid'un indice, I. 208. edizione pare, e edizione di Norima, I. 209. hanno poco credito ccidente, I. 210. cominciano segnarsi, e ad osservarsi nel 10 di Napoli a tempo di Fego, IV. 21. sono allegate nel più frequentemente sotto

o I., IV. 293.

Pandette di Giustiniano ritrovate in Amalfi, III. 20. 21. II. 95. donate da Lotario imperatore ai Pisani, trasferite in Firenze, nella biblioteca de' Medici, III. 22. I. 209.

Pandolfello drudo della regina Giovanna, gran camerario, governa il regno a sua voglia; accusa Sforza d'intelligenza col re Luigi, V. 236. è condaunato a morte dal re Giacomo, e gli è tagliato il capo. V. 230.

il capo, V. 239. Pandolfo I. capo di ferro figlio di Landolfo II. principe di Capua succede al padre nel principato; alla morte del fratello Landolfo III, principe di Benevento, si appropria il suo principato, e lo passa al proprio figlio Landolfo IV. ad esclusione di Pandolfo II. nipote ed erede legittimo, II. 110. va a ricevere l'imperatore Ottone con grand' apparato, e ne ottiene il titolo di principe, II. 118. va a combattere contro i Greci ed i Saraceni in Calabria, è preso dai Greci, mandato in ferri a Costantinopoli, II. 120. trattato crudelmente dall' imperator Niceforo, restituito in libertà da Zimisce suo successore, II. 122. impegna Ottone alla pace, ricupera i suoi stati, II. 123. va in armi ad assalire il traditor Landolfo usurpatore del principato di Salerno, lo scaccia, ristabilisce il principe legittimo Gisulfo, gli succede alla sua morte col proprio figlio Pandolfo II. prende il titolo di principe di Capua, Benevento e Salerno, II. 126. assegna il principato di Salerno a Pandolfo III. e di Benevento a Landolfo IV. muore. II. 136, 131,

Pandolfo II. figlio di Pandolfo capo

di ferro è designato da Gisulfo principe di Salerno per suo successore nel principato; gli succede dopo la sua morte, II. 126. n'è scacciato da Mansone duca d'Amalfi. II. 146

d'Amalfi, II. 144. Pandolfo IV. principe di Capua governa il principato in compagnia di Paudolfo II figlio di Landolfo di Sant'Agata, II. 177. si fa amico di Basilio imperatore d'oriente, concede a Bagiano suo generale il passaggio per i propri stati , II. 179. è assediato in Capua da Belgrimo arcivescovo di Colonia, incatenato condotto in Germania, II. 180. lib rato ad istanza di Guaimaro III. principe di Salerno dall' imperator Corrado; ricupera il principato col soccorso di Guaimaro, dei Normanui e dei Greci sopra Pandolfo V. che si rifugia presso Sergio duca di Napoli, II. 183 prende l'armi contro Sergio, l'obbliga a fuggire, conquista il ducato, lo riperde, II. 185. saccheggia il monastero di monte Casino, II. 185. è assalito da Corrado, II. 186. è destituito, va a Costantinopoli a chieder soccorso all'imperatore, che lo manda in esilio, è liberato dal suo successore. II. 187. torna in Italia, ottiene da Guaimaro principe di Salerno per intercessione dell'imperatore Enrico la restituzione de'suoi stati, II. 205. è assediato da Riccardo conte d'Aversa, lo persuade a partire con settemila scudi d'oro, lascia il principato al figlio Landolfo V., II. 205. e muore, Il. 222.

Pandolfo V. conte di Teano è nominato principe di Capua dall'imperatore Enrico in luogo di Pandolfo IV., II. 180. si disgusta i Normanni, II. 181. e Gui principe di Salerno. II. scacciato da Pandolfo I soccorso di Guaimaro, e c cardo conte d'Aversa, I 201. 228. si ritira presso duca di Napoli, che lo a cortesemente. II. 183 fugga a Roma, e vi muore, I 228.

Pandolfo II. figlio di Lando principe di Benevento è dalla successione del pad opera di Pandolfo capo de che dà il principato a Lando suo figlio . II. 110 alla ma Pandolfo capo di ferro scat surpatore, II 110.135. si as figlio Landolfo V., II. 11 nipote Paudolfo III. muo 145.

Pandolfo III figlio di Lando principe di Benevento ti principato col padre, dop si associa il figlio Landoli II. 145. fa chiudere le della città all'imperatore co, è scomunicato dal Pe con tutta la città, II. 200 tutto il territorio all'into 206. è esiliato all'arrivo d tefice Leone IX. coll'arm ritorna, II. 217.221. si fan vi lascia suo liglio, II. 22 Pandonulfo nipote di Pande

scovo e conte di Capua & cede nella contea , II. 79. Gaeta dal Pontefice Gi VIII. è cacciato dal fratel done , II. 80.

Pantino Pietro autore d'um sulle dignità della camera 1. 190.

Paolo I. succede a Stefano I pontificato; è edioso agl' ratori d'oriente, perchè si il culto delle imagini, I covo di Napoli Paolo . 376. muore, I. 378. cede nel pontificato a en soccorso dal re Ferontro i figli del conte illara; dopo entra in l re, VI. 68. è assalito ırmata, muore, VI. 69. ccede nel pontificato a VII., VII. 61. soccorre ne destinata per Tu-31. manda commissari sizione in tutte le prol'Italia, VII. 93. rifiuta r Napoli ribelle sotto tezione, VII. 100. muoo6.

ccede nel pontificato a L, VII. 106. 150. perli eretici, gli spoglia fa bruciare Pompeo Nola, VII. 107. 108. di regno all'Irlanda , ttribuisce le contee di di Bagno per darle ai I. 163. accoglie ed aci emigrati del regno di carcerare gli ambal re Filippo, lo minacarlo del regno, VII. ichiara decaduto dal in concistoro per censi i, e perchè ha accolti i suoi nemici, VII. 164. za con Enrico II. re di erchè invada il regno VII. 166. 167. sa iml'ambasciator Losfre-68. è assalito dal duca l. 168. 171. e costretto una tregua, VII. 171. che i Turchi ad invamo di Napoli, VII. 173. con una nuova armata Roma, VII. 176. acalla pace, VII. 177. rica d'Alba e lo assolve

dalle censure . VII. 178. è obbligato ad esiliare gli scelerati ni. poti da Roma, e muore di dispiacere. VII. 180. sua vita prima del pontificato, VII. 160. a 162. suo carattere, VII. 164. sua statua spezzata, e trascinata per la città dal popolo, VII. 180. 181. Paolo Santo eremita, fondatore dei monaci solitari della Tebaide,

l. 144.

Paolo diacono della Chiesa di Napoli è eletto vescovo di Napoli dal Pontesice Paolo I. in Iuogo di Calvo contro il volere di Costantino Copronimo; va di nascosto a Roma per la consacrazione, resta nella chiesa di San Gennaro fuori della città per quasi due anni, è introdotto nella sua sede dai nobili. I. 376.

Paolo plebeo oscuro e laico è eletto Vescovo di Napoli per voler d'Aspasia figlia del duca Stefano, I. 400.

Papiniano giureconsulto insigne; sua patria, l. 26. 27.

Papirio; sua collezione delle costituzioni degli imperatori Antonino e Vero, l. 41.

Paris de Puteo gran giureconsulto; suoi viaggi, suoi impieghi, sue opere, VI. 135. a 137.

Partarite figlio d'Ariperto re dei Longobardi gli succede nel regno col fratello Gundeberto; va a risiedere in Milano, 1. 302. dopo l'assassinio del fratello fugge tra gli Avari, I. 303. all' avviso della morte di Grimoaldo suo successore, torna in Italia, passa in Pavia, scaccia Garibaldo riprende il governo , si associa il figlio Cuniperto, muore, 1 313.

Pascale Lodovico capo dei Valdesi in Calabria è bruciato vivo in Roma, VII. 113.

The second of th

tures V. H. 33 increona insertion Policings Surbacessa, T. 128 insert. H. 147 increas receive a molimicano, E. 32 ser recognical da San Francesco, VI. 36.

recurre intoir face la occidente la escret l'Arraleja e di Grado, la Prateire Romano, al vescovo a Brages, al primo vescovo dei Vanciali la Africa. I. 241, al vescovo dei Maroniti, dei Cofti, argli Empl. degli Armeni, I.

Anteria il Instantinopoli, prima

emprice receive. I 338 dopo

THE THIRD E HIMELE, e derians iei iriinu gradu d'onore .mm . was rere i recidente dal : anana ai Istaucinopelia L ma incentor Basilio, . 🜤 . rece - o assiniaro . L 210. un la se ni sun patriarcato le e di .... e di 🔩 🧸 🗢 🕾 🕳 masi i patriarn .... ana Antiochia, - - seem me. i 238 invade men and a ser a occidente, I. > ma it - it porsi le chiese u 📆 🗓 Napoli a tempo di were person : 143. e d'inva-

Participance d'Antiochia, sue diores a sue provincie. L. 130, a 135, & Aessandria, L. 134.

are i parriarcato di Roma, I.

135. d' Efeso, I. 135. I. 135. 136. d'Eracles glia, I. 136. di Roma 141. Patriarchi dignità agg gerarchia ecclesiastica

stantino, I. 129.
Patricio esarca di Raver di far assassinare Papa manda un corpo ai prenderlo, I. 342. 343 dai Longobardi a rini suo disegno, fa pubbli ditto di soppressione.

ditto di soppressione a gini a Roma, I. 343. è cato da Papa Gregoria massacrato dal popolo ante, 345. Pavia capitale del regno

gobardi, I. 266. donde suo nome, I. 283. Pellegrino Cammillo gra rico, antiquario e filoso 177.

Pennaranda conte è desii cere di Napoli in luoge vellana, VIII. 74. mar corsi per la guerra del Po perseguita i banditi, V proibisce i duelli, ras governo, parte per Madi 79.

Perenotto Antonio Card Granvela è nominato v Napoli dopo Rivera, VI parte da Roma, va a Nag 264. 272. manda la fle regno con Giovanni d' alla conquista del regno nisi, VII. 275. fa mori ebrei, che ricusano d'ab VII. 122. si oppone all'es ne della bolla in cœna de VII.17.esige due donativi millioni e trecentomila c

pone in armi le milizie d

taglione, VIL 279. sostie

nte la giurisdizione temcontro l'arcivescovo, VII. 30. va in Spagna per prenl posto di consiglier di ; rassegna il governo, VII.

: ristabilisce il monastero nte Casino spogliato dai bardi, e ne è eletto abate,

(Antonello) sua nascita, ndj, snoi talenti; giunge o di segretario del re Fero; congiura contro il re, 7. è posto in ferri, e cono a morte, VI. 113.

'atrizio generale di Leone tor d'oriente si unisce coi di Napoli, e di Gaeta, II. ttacca i Saraceni, ne fa infinita, II. 108. gli obrifugiarsi nel monte Gar-II. 108.

into; suoi viaggi da Ana Roma; Vescovi, che

1, I. 61. 62. 63. l'Aragona ad insinuazione vanni di Procida prende per la conquista della , IV. 268. finge di portar ra contro i Saraceni, asalle, 270. fa vela per la è incoronato in Palermo, 1. soccorre Messina, manggiero di Loria a combatntro i Francesi, entra in a, è acclamato re, IV. 272. ilisce la moglie Costanza, loscere, per suo successore > Giacomo, IV. 273. 285. la sfida di duello da IV. 283. 284. nomina viel regno Guglielmo Cal-, IV. 285. si presenta a s, non vi trova il re d'Inra, e torna indietro, IV. ceve cortesemente gli ambasciatori del Pontefice, e gli rimanda senza accordar niente, IV. 292. esilia i Valdesi dai suoi stati, IV. 215. dopo la morte di Carlo va a combattere contro Filippo re di Francia in Aragona, è vinto, ferito, e muore a Villa franca, V. 2.

Pietro fratello d'Alfonso re d'Aragona combatte in sua compagnia contro i Genovesi all'acque di Ponzo, fugge in Ischia, V. 270. va a Gaeta, prende Capua, V. 271. muore d'un colpo di cannone all'assedio di Napoli, V.

Pietro figlio di Federigo re di Sicilia gli succede nel regno; ricusa di restituirlo a Roberto re di Napoli; è scomunicato da Giovanni XXII. muore, V. 96.

Pietro Martire predicatore di gran credito, dà gran sospetto di non pensar rettamente sul purgatorio; gli è proibito di predicare in Napoli; riceve avviso, che gli preparano aguati, anche a Roma, si rifugia tra i Luterani in Argentina, VII. 89.

Pietro delle Vigne giureconsulto insigne, suoi impieghi, IV. 21. sue opere, IV. 22. 23. va al concilio di Lione per difender Federigo, e non parla, IV. 85. tenta di avvelenario, è acciecato e spogliato di tutte le sue dignità, batte la testa contro una colonna, e si uccide, IV. 86.

Pietro d'Isernia fondatore dell'ordine monastico dei Celestiui, passa dall'eremo al pontificato sotto il nome di Celestino V., IV. 219.

Pietro Beneventano autore d'una collezione di decretali, IV. 188. Pietro frate Carmelitano scalzo colle sue prediche nella chiesa

peratori d'oriente, I. 323. governano Roma come successori dell'esarca di Ravenna dopo la donazione di Pipino, come sovrani dopo la concessione dell'imperator Carlo il calvo, I. 373, non obbediscono più dopo Pipino agl' imperatori d'oriente, I. 372. incominciano a disporre dei regni sotto Pipino e Carlomanno, I. 384.397. obbligano nel decimo secolo i vescovi a venire a Roma per ricevere il pallio, si attribuiscono la decisione di tutte le cause per appello, erigono nuovi metropolitani e nuovi vescovi, II. 152. esercitano l'autorità non meno sopra i laici che sopra i vescovi per le censure e le di spense, II. 112. diminuiscono i diritti e le preminenze dei vescovi, dispensano d'ogni cosa, I. 1 13. si valgono delle scomuniche per conservare ed accrescere i beni temporali, II. 233. sono eletti dal popolo romano a tempo dell' imperatore Enrico, II. 203. si mettono alla testa d'eserciti armati, trattano pace e alleanze, arruolano soldati, II. 208. depongono e creano principi, riguardano il regno di Napoli come feudo della Chiesa. II. 200. mettono in scompiglio l'Europa per non lasciarsi dar l' investitura dagl' imperatori, II. 212. 213. creano i principi canonici di San Pietro, e gli ammettono coi sacri abiti al coro; nominano semplici diaconi per giudicar materie di fede e cause di vescovi; danno privilegi agli ahati per esercitare la giurisdizione episcopale, e anche alle abbadesse, II. 276. si rendono terribili ai principi ed ai popoli mell'undecimo secolo per l'uso

della scomunica, l'investiture ai pr dono l'autorità tutte le chiese mandano legati per ropa cattolica, chi scovi a Roma per della propria condo appello dalle sente scovi, si attribuisc di deporte i re ed dichiarano l'ordin co libero da ogni temporale anche ne II. 307. nel dodices rendono tributari ti ri, esercitano la Roma, si attribuisc di coronare gl'impe vocano i concili, I vono appello d'og cause, III. 215, por dinali sopra i Pat Primati, concentrat gio dei Cardinali eleggere il Papa; al foro ecclesiastice giudicare sugli adul fulminano scomuni scono scuole di teole dispongono dei tre moterzo secolo, IV tribuiscono il diritt le controversie dei decadono per le dist cipi, e per la trai sede pontificale in V. 133. si applicano le proprie case dur degli Aragonesi; e : tesori per mezzo d 222. trattano la pac per mezzo di legal non si curano più d stiture dei regni, V Ponz di Leon ( Roc d'Arcos vicere di

ez, VIII. 30. 40. esige i lello stato, VIII. 41. manender lo stato dei Presidi Francesi, VIII. 42. preiovi soccorsi, VIII. 44. il popolo a ribellione o una tassa sui frutti, 3. abolisce la tassa, VIII. ritira nel castel nuovo, 1. rinunzia il governo a ni d'Austria, VIII. 56. onisio predica la missione del Campanella, VII. 337. ato in Monopoli, e chiuso ello di Napoli, VII. 339. ostantino confessore di '. lo assiste al punto di è posto in prigione ove ed è bruciato in effigie,

iovanni è bruciato vivo etico, VII. 108. ero cardinale è nominato

li Sicilia dopo la morte an marchese di Castel-

, VIII. 131. parte da Ro-Gaeta, s'imbarca giunge no, VIII. 132. è nominato vescovado di Toledo, governo, VIII. 133. sporale e spirituale uniti nella religione degli i, dei Greci, degli Etiotomani, I 52 nei giudici illo, l. 56. per un errore o al buon senso nel re lterra, l. 56. incompati-'autorità secolare, comnell'autorità ecclesiasti-

sorale dato da Dio ai re, lo esercitano anche sugli tici nelle cause del secompo di Costantino, Co-Valentiniano, e Severo, 153.

ituale conferito da Gesù

Cristo sgli apostoli, e dagli apostoli ai ministri della religione, I. 57. sottoposto per usurpazione all'arbitrio del poter temporale dagli imperatori d'oriente, I. 236. essenzialmente distinto dal poter temporale, I. 52. a 55. limiti che gli dividono, I. 53.

Pozzuoli rovinata da un terremoto, e riedificata, VII. 75. 76.

Prammatiche emanate dai re Spagnoli per il regno di Napoli da Ferdinando il Cattolico fino a Filippo III. stampate colle costituzioni e i capitoli del regno, raccolte e pubblicate in Napoli nel 1570. e nel 1591. compilate e raccolte di nuovo da Rovito, e in ultimo da Altimare, VII. 315. 316.

Prefetti governatori di città a' tempi della repubblica romana; quali città amministravano nel regno di Napoli, I. 7.

Frefetto del Pretorio prima dignità dell'impero Romano; onori dei quali gode, suoi doveri, suoi diritti, ufiziali che ne dipendono, I. S.

Presetti Pretori dell'Italia a tempo di Costantino I. 85. di Costanzo, I. 87. 88. di Valentiniano I., I. 89. di Valentiniano II. di Graziano e d'Onorio, I. 91. di Valentiniano III., I. 92.

Prefetti Pretorj dell'oriente quali provincie amministrano, I. 77. 78. dell'Illirico quali, I. 78. delle Gallie quali, I. 78. 79. dell'Italia quali, I. 79. 80.

Prefetture città governate dai Prefetti al tempo della repubblica Romana; quali nel regno di Napoli, I. 7.

Presidi ufficiali dell'impero Romano, quali provincie amministravano al tempo della repubbliga, I. 12. quali al tempo degl'imperatori, I. 83.

Preti sono eletti in principio dai Vescovi, I. 73.

Pretori amministratori di provincie nell' impero romano; quali pro vincie governano al tempo della repubblica, I. 8.

Prignano (Butillo) nipote del Pontefice Urbano ottiene da Carlo re d'Ungheria il principato di Capua, V. 174.

Primati dignità aggiunta alla gerarchia ecclesiastica dopo Costantino, I. 129.

Principato provincia del regno di Napoli, origine del suo nome, suoi confini; paesi che comprende, sua divisione in principato citra e ultra, IV. 102.

Proconsoli ufficiali dell'impero, Romano; quali provincie amministravano a tempo della repubblica, I. 12. quali a tempo degl'imperatori, I. 81.

Protomedico della casa reale in Napoli, sue incombense, V. 66. 67.

Protonotario grande dignitario del regno, conosciuto anche fra i Romani, III. 83. sue prerogative, III. 84. son diminuite per la creazione del consiglio collaterale, VI 209. 210. si riduce a titolo d'onore per la creazione del consiglio di Santa Chiara, III. 84.

Provincie dell' impero Romano a a tempo d'Augusto, I. 8. dopo per le conquiste dei Cesari, I. 8. 9. provincie vettigali, e tributarie, I. 9. provincie consolari, presidiali, proconsolari e pretorie, I. 12. provincie consolari, presidiali, e correttoriali sotto Adriano, I. 27. 28. provincie delle diocesi d'oriente, d'Egitto, d'Asia, di

Ponto, della Tracia, de cedonia, della Dacia, dell della Spagna, della Br dell'Italia a tempo di ( no,l. 78. 79 provincie de cesi d'oriente sotto Valen I. 131. a 133. della dioc gitto, I. 134. 135. d' A Ponto, di Tracia. della ! nia, della Dacia, I. 13 Gallie, I. 137. del vicaria lia, del vicariato di B 138. provincie del regno sotto Teodorico, I. 191. cato di Benevento sotto II. 5. del regno d'Ital Carlomagno, II. 1. del 1 Napoli sotto Federigo, l 108. sotto Alfonso, VI. Puglia regione dell'impero al tempo d'Augusto, l. vincia sotto Adriano, I. sotto Costantino, I. 79. pero d'occidente sotto niano, I. 95. del regno c sotto Teodorico, I. 18 confini, e suoi corretto l'impero d'occidente, 95. sotto Teodorico, I. 1

Roherto Guiscardo, II. 2
uniscono al reguo delle
cilie, sotto Ruggiero, II
desolata dai terremoti, V

Quatorviri governavano I
colonie al tempo della repi

romana, I. 6.

appartiene agli imperat

riente alla metà del settir lo, I. 286. ai Longoba

fine dell' ottavo IL 5. parte all' impero d'orie

nono, II. 101. e sulla !

decimo tutta, II. 140, i decimo ai Normanni, I

che la conquistano, II. 11

200 la erigono in duca

combense che esercila repubblica romana,

a del Friuli succede ado re de' Lougobardi conferma la pace col accaria, l. 356. assale li, e il ducato Roma-Perugia, I. 357. lascia restituisce tutto al L. 359. rinunzia al fa monaco in monte 360. tenta di abbanaonastero per riprenerno, vi rinunzia ad se del Pontefice, I. etesa statua a Barletta, . 362.

io d'Adelghiso prinmevento è escluso dal dall'usurpatore Gaicicevuto dai Beneveno. è scacciato, il 81. ito dopo dodici anui, i trae addosso l'odio è posto in ferri e dea Atenolfo conte di 104. 105.

104. 105.
tesoriere di Sicardo gli
el principato di Bene17. scuopre la congiura
iso, lo fa gettare da
ra, II. 64. muove conolfo suo competitore,
1 soccorso i Saraceni,
pace con Siconolfo, II.
ura fedeltà a Lodovico
talia, II. 66. muore,

duca di Torino figlio ndeberto scaccia Luite'Longobardi, gli sucregno; muore, I. 315. i Pennaforte; sua collelecretali, IV. 189. suoi atori, IV. 190. Rainulfo conte d'Avellino prende per moglie Matilde figlia di Ruggiero gran conte di Sicilia, II. 280. disgustato di Ruggiero va a Roma, offre i suoi servigi all' imperator Lotario II. va seco io Poglia, III. 12. si ritira in Napoli dopo la partenza di Lotario, III. 14. è creato al suo ritorno duca di Puglia, III. 19. e investito del ducato dal Pontefice Innocenzio, II. 280. III. 7. 19. resta al comando dell' armata dopo la partenza di Lotario. III. 28. assalito da Ruggiero lo vince, l'obbliga a ritirarsi in Salerno, III. 28. riperde la Puglia al ritorno di Ruggiero con nuova armata, III. 30. muore in Troja di Puglia; è sepolto nel duomo, III. 31. dissotterrato per ordine di Ruggiero, trascinato per la città, sepolto di nuovo ad istanza del figlio del re, Ill. 37.

Rainulfo succede a Turstino primo principe dei Normanni in Puglia, Il. 181. soccorre Pandolfo IV. per ricuperare il principato di Capua, Il. 183. e Sergio duca di Napoli; ottiene il titolo di conte d' Aversa, Il. 184. ne riceve l'investitura dall'imperator Corrado, IL. 187. muore, Il. 201.
Ravenna esarcato fondato da Giustia II. imperator d'aviante.

stino II imperator d'oriente, I.

233. quali città comprende, I.

371. è conquistato sull'esarca
Scolastico da Luitpraudo re dei
Longobardi, I. 341. ricuperato
dai Veneziani per l'imperatore
d'oriente, I. 342. si da spontaneamente a Luitprando, I. 345.
è ricuperato da Eutichio esarca
per l'impero d'oriente, I. 347.
riconquistato da Astolfo, e riunito al regno dei Longobardi,
I. 364. 365. conquistato sui

Longobardi da Pipino re di Francia centottantatre anni dopo il suo stabilimento, e donato alla Chiesa, I. 365. 369. amministrato da un arcivescovo col titolo d'esarca , 1. 37 1

Re di Spagna discendono dai Goti

L 174 175.

Recaredo figlio di Leovigildo re dei Vestrogoti succede al padre nel regno, ed abbraccia la reliligione cattolica, I. 172.

Regalie, diritto per cui i re facevano amministrare i beni delle chiese vacanti dai propri ministri: tolte a Carlo I. da Clemente

IV., IV. 194.

Reggenti di cancelleria esercitano 'incombenze del gran Cancelliere dopo la sua soppressione, Ш. 73.

Reggenti di vicaria eletti dai vicari per il governo della corte, IV.

Reggenti collaterali di cancelleria stabiliti da Ferdinando I. nel consiglio collaterale, VI. 206. incombenze, che esercitano, VI. **20**8. 209.

Beggio capitale della Lucania, I. 95. metropoli per concessione del patriarca di Costantinopoli, I. 141. II. 163. suoi suffraganei, II. 164

Reginone abate autore d'una col-

lezione di canoni, Il. 112. Regolamenti ecclesiastici son tratti nei primi secoli dalla Scrittura e dai Concili, I. 70. 147. si ristringono al governo e alla disciplina della chiesa, non attaccano la giurisdizione temporale come in progresso di tempo. I. 70. nel settimo secolo son fatti nei concili, e avvalorati dagli editti degli imperatori , I. 320. Religion Cristiana introdotta nell'impero a tempo di Tiberio L 51. professata occultamente nelle provincie del regno di Napoli, L 64.

Renato duca d'Anjou figlio di Luigi III. è designato dalla regina Giovanna per suo successore nel regno V. 267. è fatto prigioniero e liberato dal duca di Borgogna a condizione che ritorni; ritorna, è riposto in ferri. V. 270. liberato di nuovo, s'imbara a Marsilia, giunge a Napoli, è ricevato con giubilo, pass, in Abruzzo con una armata, lo conguista, torna a liberar Napok assediata da Alfonso d'Aragona, V. 272. ricupera il castel nuova fa imprigionare per sospetto d'issedeltà il Caldora, che è liberate e passa al servizio d'Alfonso; manda la regina Isabella e i figli in Provenza, tratta di cedere il regno ad Alfonso, V. 273, ricett soccorso dai Genovesi, è assediato in Napoli; si ritira in castel nuovo, lo fa rendere ad Alfonso, s'imbarca, V. 274. va a perto Pisano, va a trovar il Pontefice a Firenze, e torna in Francia. V. 275. muore senza figli maschi, VI 151 lascia tutti i suoi stati a Carlo siglio del conte di Maine suo fratello, VI. 152.

Renato duca di Lorena e nipote di Renato duca d'Anjou è invitato da Innocenzio VIII. a occupare il regno di Napoli, VL 108. non accetta, VI. 111. si contenta del ducato di Bar, in cui succedeal

padre . VI. 152.

Rendite delle Chiese come distribuite nei primi secoli, I. 74. come nel quinto nel sesto e nel settimo secolo, V. 260 rendit nuove nell' undecimo secolo , Il

314, 315,

lo stato nel regno di V. 111, a 114. le provincie; di quali dono, quali ingerenze 82.

d'Inghilterra andando ina si ferma a Messila per Arturo duca di suo nipote il matrilla figlia del re Tancre-. passa in Soria, prende tregua con Saladino. o di re di Gerusalemme Enrico, e l'isola di Ciido di Lusignano, s'imortato da una tempesta e dell'Alemagna, arreeopoldo duca d'Austria, ato all'imperatore Enl'obbliga a riscattarsi a lenaro, III. 201.

lell' Aquila conte di dà all' imperatore Enempo della sua prima nel reguo di Napoli, ne compra Sessa, e Teae all'arrivo di Riccardo la Cerra in campagna di II. 200 torna nel reguo nda invasione d'Enrico, a i suoi stati, III. 203. ervarli si unisce dopo covaldo, III. 227. gli testamento alla Chiesa,

onte della Cerra cognato l'ancredi gli sottopone quasi tutti i baroni del II. 195. pone a ruina i el monastero di monte prende a tradimento conte d'Andria ribelle, torire, III. 196 difende sediata dall'imperatore bbliga i Tedeschi a riti. 199. ricupera tutte le quistate da Enrico, III.

200. dopo la morte di Tancredi, e l'imprigionamento di Guglielmo III. suo figlio, parte per gli stati Romani, onde sottrarsi ad Enrico; è fatto prigioniero da Diopoldo per tradimento di un frate, legato alla coda di un cavallo e strangolato per ordine dell'imperatore, III. 207.

Riccardo figlio d'Asclettino secondo conte d'Àversa gli succede nella contea, II. 201. vince l'armata del Pontefice Leone IX. II. 218. invade il principato di Capua al tempo di Pandolfo V. ne assedia la capitale, si ritira per settemila scudi d'oro; dopo la morte di Pandolfo e sotto Landolfo V. suo figlio l'assedia di nuovo, è ricevuto, e salutato principe dagli abitanti, II. 228. va a monte Casino. torna nella Campania, la soggioga tutta, torna a Capua, ove gli ricusano le porte ed i forti,lascia la città, e l'assedia di nuovo, II. 228. la riprende, la unisce col principato, che ne dipende al suo ducato d'Aversa, II. 229. ne fa principe Gisulfo figlio, II. 242. fa grandi donazioni al monastero. di monte Casino, II. 245, invade la campagna di Roma per obbligare i Romani a dappli il titolo di patrizio, è costretto a ritirarsi a Capua, II. 246. si fa amico di Roberto, II. 259. si unisce seco per prender Salerno, e cacciarne Gisulfo, II. 250. invade seco lo stato del Papa, da cui è scomunicato, II. 252. assedia Napoli, si ammala, si riconcilia col Pontefice, e muore, II. 253. Riccardo II. figlio di Giordano principe di Capua è obbligato per la ribellione dei Longobardi a lasciar la sua capitale, e a rifugiarsi in Aversa, II. 270. chiede soccorso a Rugggiero conte di Sicilia, II. 270. da cui è ristabilito nel principato, II. 272. muore, II. 281.

Riccardo III. figlio di Roberto priocipe di Capua gli succede nel principato, muore dopo pochi giorni, II. 285.

Riccio (Michele) istorico e giureconsulto, suoi impieghi, sue opere

VI. 126. 127.

Rinaldo duca di Spoleto resta vicario del regno alla partenza di Fe-. derigo Ruggiero per terra santa, invade lo stato della Chiesa, è scomunicato dal Pontefice Greporio, IV. 35. soggioga la marca fino a Macerata, IV. 36. scaccia dal regno i frati minori, che portano lettere del Pontefice per eccitare la ribellione; è costretto ad uscire dalla marca, e a ritirarsi in Abruzzo, ove è assediate dentro Sulmona, IV. 37. è scomunicato di nuovo dopo il ritorno di Federigo, IV. 45. assiste al trattato di pace in San Gennaro, IV. 46.

Rivera Parafan duca d'Alcalà, prima vicerè in Catalogna, VII. 190. è nominato vicerè di Napoli in luogo di Toledo, VII. 179. 190. perseguita Berardi capo di masnadieri, VII. 190. ricusa il regio exequatur per i decreti del coucilio di Trento, VII. 200. 202. reprime le usurpazioni di giurisdizione nei vescovi, VII. 200. 201. si oppone all'esecuzione della bolla in coena domini, VII. 206. a 112. la fa sequestrare presso i libraj, VII. 213. tiene in freno i legati apostolici, VII. 245 a 249. esige fermamente il regio exequatur per tutti gli atti della corte di Roma, VII. 235. impedisce al foro ecclesiastico di

prender cognizione delle cause di foro misto, VII. 250. a 252. tratta come laici i cavalieri di S. Lazaro, VII. 254. impedisce ai Vescovi di far testamento per gli altri, VII.258 rifiuta al foro vescovile il diritto di decidere chi è cherico. VII. 250. 260. esige in quattre volte, a titolo di donativo quattro millioni, e quattrocentomila ducati dal regno, VII. 267. 268 fortifica le città marittime. onde prevenire una invasione dei Turchi, VIL 267. estermina i Valdesi in Calabria, VII 113. sauore, VII. 264. 267. sue virtà, sue savie leggi, sua magnificenz, VIL 267 a 270.

Rivera Ferrante Afan duca d'Alcalà vicerè di Napoli dopo Toledo. VIII. 6. arma per la guerra di Lombardia, e vende città e terre per far denari, VIII. 7. trattiene in feste la regina Maria VIII. 8. manda contro i Turchi e i banditi, VIII. 9. fa guerra all'arcivescovo, al nunzio, e all'inquisitore, VIII. 10. lascia il governo, VIII. 11.

Roberto Guiscardo figlio di Tancredi conte d'Altavilla, II. 170. viene nel regno di Napoli, II. 185. difende il forte di S. Marco sulla frontiera della Calabria contro i Greci, Il. 203 soccorre Umfredo suo fratello, e pone in rotta i Tedeschi dell'armata del Pontefice Leone, II. 21Q. termina la conquista dalla Puglia, 11.221.succede ad Umfredo nella contea di Puglia, s'inoltra nella Calabria, II. 224. la conquista quasi tutta, porta l'armi fino a Reggio, prende il titolo di duca di Puglia e di Calabria, II. 226. reprime la ribellioue di Bacelardo, percorre la capitanata, prendeTroja,

II. 231. ricusa di consegnarla al Pontefice Niccolò, II. 232. da cui è scomunicato con tutti i Normanni, II. 234. si riconcilia seco, 11.238. lascia il fratello Ruggiero in Calabria per terminarne la conquista, II. 241. dissipa una congiura ordita da Goffredo e da Gocelino per ristabilir Bacelardo figlio d'Umfredo nella contea.II. 242. prende Otranto sui Greci, e e Bari; parte perPalermo con cinquanta vascelli, II. 243, vi pone l'assedio, la prende, dà l'investitura di tutta l'isola al fratello Ruggiero, creandolo conte di Sicilia, II. 247. torna a Melfi, riceve - le congratulazioni di tutti i baroni fuori che di Pietro figlio del conte di Trani, lo spoglia della contea, lo fa prigioniero, gli restituisce tutto fuori che la città. 11. 248. approva l'elezione di Gregorio VII. riprende Gisulfo principe di Salerno, perchè maltratta gli Amalfitani, guadagna Riccardo principe di Capua suo amico, II. 240. prende Amalfi sotto la sua protezione, assedia Salerno, che si rende, fa prigioniero Gisulfo, lo ripone in libertà, II. 250. fa fortificar Salerno, va a prender Sanseverino, obbliga Bacelardo a rifugiarsi in Costantinopoli, unisce il principato di Salerno al ducato di Puglia e di Calabria, II. 251. invade con Riccardo principe di Capua la marca d'Ancona per panir Gisulfo, è scomunicato, dal Pontefice Gregorio VII., II. 252. pone l'assedio a Benevento vi lascia un distaccamento, torna in Puglia per punir Giordano ribelle, gli perdona ad istauza dell'abate Desiderio, II. 253, fa

pace col Pontefice che lo assolve. lascia Benevento alla Chiesa; 11. 254. prende l'armi contro Niceforo Botoniate usurpator dell'impero d'oriente per liberare la sorella Elena, che si trova chiusa in un monastero. Il. 257. lascia il governo al figlio Ruggero, s'imbarca, prende per via Corfù e Durazzo, s'incltra fino nella Bulgaria, riceve lettere di Gregorio, che gli dimanda soccorso contro l'imperatore Enzico 258. ripassa in Italia, lascia l'armata al figlio Boemondo, reprime una sollevazione nel ducato. assedia Giordano in Aversa, II. 259. va a Roma, libera il Pontefice, lo conduce seco, ne riceve la conferma dell'investitura, Il. 260. passa di nuovo in oriente. dissipa le flotte dei Veneziani e dei Greci, II. 262. manda il figlio Ruggiero ad assediar Cefalonia, è assalito dalla febbre, Il. 262. muore, II. 263.

Roberto II. figlio di Carlo II. re delle due Sicilie, riceve dal padre il titolo di duca di Calabria, prende per moglie Violante sorella di Giacomo re di Spagna. V. 38. invade la Sicilia con Ruggiero di Loria, V 39. vi torna un auno dopo, V. 41. prende Catania, assedia Messina, conclude una tregua, V. 43. torna a Napoli alla pace, V. 46. va a governar Firenze, e a visitare il Pontefice in Avignone, V 47. riceve avviso della morte del padre, V. 84. è dichierato re delle due Sicilie, e ne riceve l'investitura dal Pontefice Clemente in Avignone, V. 85. è confermato da Benedetto XII.. V. 86. va in Napoli, fa il giro

del regno, fonda il monastero di Santa Chiara, V. 87. è nominato vicario della Chiesa dal Pontefice Clemente per difenderla da Enrico VII. manda ad impedire la sua incoronazione in Italia . V. 88. fa porre in prigione un ministro di Federigo re di Sicilia . V. 89. fa vicario del regno Carlo duca di Calabria suo figlio, V. 91. va in Sicilia con una armata contro il re Federigo, fa tregua seco per cinque anni, V. 92. manda una armata a Roma, ed obbliga l'imperator Lodovico Bavaro a ritirarsi, e a tornare in Toscana, V. 93. alla morte del figlio Carlo si sceglie per successore Andrea figlio di Caroberto re d'Ungheria, e gli dà il titolo di duca di Calabria, V. 95. alla morte di Federigo manda tre armate in Sicilia contro Pietro suo successore, prende Termini, Lipari, Melazzo, vince i Messinesi, V. 96. muore, V. 97. suo testamento, V. 98. suoi regolamenti, e sue lettere per reprimere le violenzo degli ecclesiastici, V. 98. a 102. sue quattro lettere sull'amministrazione della giustizia, V. 105. a 108. commentate da Sergio Donnorso, V. 108. suo amore per le scienze e le lettere, suo trattato delle virtù morali, V. 118. sue leggi, IV. 307. a 313.

Roberto secondo figlio di Guglielmo il conquistatore va in Puglia,
per imbarcarsi per la Palestina,
vi passa tutto l'inverno presso i
Normanni suoi parenti, va in
Palestina, alla conquista di Gerusalemme, rifiuta il regno di
Palestina, torna in Inghilterra, è
escluso dal regno per l'armi di

suo fratello Enrico, II. 304.

Roberto di Bassavilla conte di Conversano gran contestabile del regno, III. 63. accusato di congiurare contro il re, è citato a presentarsi a Capua, ricusa di andarvi, lascia la Puglia, va con tutta la sua gente in Abruzzo. III. 104. alla nuova della supposta morte del re aduna un esercito, entra in Puglia, prende Bari e Brindisi, III. 105. riperde tutto per l'armi di Guglielmo, III. 108. abbandona il regno, si ritira in Lombardia, si pone al servizio dell' imperator Federigo nella guerra contro i Milanesi, III. 111. all'avviso della nuova rivoluzione diretta contro Majone, torna in Puglia, III. 118. ne occupa gran parte, passa in terra di lavoro, tenta di sorprender Salerno, prende Benevento, torna in Puglia, prende Taranto, Ill. 130. all'avviso dell'arrivo di Guglielmo passa in Abruzzo, lascia il regno, e torna in Alemagna dall'imperator Federigo, III. 131.

Roberto fratello di Riccardo II. principe di Capua gli succede nel principato, II. 281. soccorre il Pontefice Calisto per prendere in Sutrio l'antipapa Gregorio, II. 284. muore, II. 281.

285.

Roberto II. figlio di Giordano II. principe di (apua, si ribella al re Ruggiero, III. 12. va a Pisa, ottiene soccorso dai Pisani, dai Veneziani, dai Genovesi, III. 14. va a Napoli, gli è tolta Capua dall'armi del re. 141. 15. torna a Pisa, passa in Alemagna a chieder soccorso all'imperator Lotario, III. 16. è ristabilito

dall' imperatore nel principato, III. 19. lo perde di nuovo per l'armi di Ruggiero, III. 28. accompagna Innocenzio nella nuova spedizione contro il regno, e dopo la presa del Pontefice fugge , III. 32. mena vita privata in Sorrento ; all'avviso della ribellione dei baroni torna a Capua, ricupera lo stato, passa in Puglia ne conquista una parte, III. 105. la perde per l'armi di Guglielmo, III. 108. fugge, passa per gli stati del conte di Fondi, è arrestato, consegnato al re, acciecato, e chiuso in carcere, ove muore, III. 111.

Roberto conte d'Artois va per ordine di Filippo re di Francia a governare il regno di Napoli, V. 1. lascia il governo dopo cinque anui, V. 27.

Roberto principe di Taranto passa in Grecia, porta le sue conquiste fino a Tessalonica, V. 146. muore, V. 162.

Roberto II figlio di Giordano II. principe di Capua gli succede nel principato, II. 285. n'è scacciato da Ruggiero gran conte di Sicilia, II. 255. 287. 288.

Roberto d'Inghilterra gran cancelliere del regno governatore della Puglia e della Calabria, III. 73. fa escludere dal vescovado d'Avellino tre concorrenti, che vogliono comprarlo, III. 74.

Rodoaldo figlio di Gisulfo duca del Friuli vince gli Slavi nella Puglia, succede ad Ajone nel ducato di Benevento, in compagnia del fratello Grimoaldo, assedia inutilmente Sorrento, muore,

Rodoa do figlio di Rotari re dei Longobardi gli succede nel regno, I. 301. è ucciso da un Longobardo, I. 302.

Rodogaudo duca del Friuli vuol rendersi indipendente sotto Carlomagno; perde la testa, II. 3. Rodolfo re di Borgogna è acclamato re d Italia, manda un esercito contro Berengario, che è ucciso in Verona, è spogliato del regno da Ugo conte di Provenza, II,

Rodolfo II. imperatore conferma a Filippo III. il vicariato dello stato di Siena col titolo di duca, VII. 183.

Rodolfo Drincanotto invade la contea d'Aversa dopo la morte di Rainulfo primo coute; è scacciato dagli Aversani, II. 201.

Roffredo abate di monte Casino giura fedeltà al re Tancredi per forza, III. 196. riceve da Tancredi in dono i due forti d'Evandro, e di Guglielmo, III. 198 manda a giurar fedeltà all' imperatore Enrico, III. 199. va seco in Alemagna, torna col conte Bertoldo e con una armata tedesca, si unisce ad Adenolfo decano del monastero, ricupera tutte le terre di sua pertinenza, III. 200. ricusa di rendere omaggio a Tancredi, III. 202. accoglie di nuovo l'imperatore, Ill. 203. ne riceve in dono il castel di Malveto e Atino, III. 205. ricusa di riconoscere l'usurpatore Marcovaldo per tutore del nuovo re Federigo; accorre alla disesa di S. Germano, è obbligato a ritirarsi nel monastero, vi è assediato da Marcovaldo, III. 226. lo allontana a forza d'oro, III. 227. è assalito da Diopoldo, fugge in Atino, III. 232. aduna truppe, torna di notte al monastero,

ricupera S. Germano, va in soccorso del conte Gualtieri, ricupera le terre del monastero, III. 233. muore, III. 245.

Roffredo Epifanio di Benevento giureconsulto insigne, suoi studj, suoi impieghi, sue opere, IV. 23. 24.

Rollone Normanno alla testa d'una armata dei suoi invade la Francia, porta l'armi fino a Parigi, assale l'Aquitania, ottiene da Carlo il semplice in dono la Neustria, II. 169 prende il titolo di duca, riceve il battesimo, e cangia il suo nome in quello di Roberto, II. 170

Roma eretta in ducato da Giustino II., l. 233.

Romani idolatri quali paesi conquistano, I. 3. 8. 9. moderazione, che praticano coi popoli vinti, I. 3. 4. cacciano i re, I. 4. limitano l'autorità dei magistrati, I. 4. stabiliscono il diritto di proprietà sulle terre, I. 5. condizioni che esigono dai paesi conquistati, I. 9. mandano in Grecia ed in Etruria per far le leggi, I. 29.

Romani cristiani si ribellano all'imperator Leone l'isaurico a motivo dell'editto di soppressione delle imagini, prendono l'armi, abbattono le sue statue, I 344. giurano obbedienza al Pontefice Gregorio, I. 3.17. senza però riconoscerlo per sovrano, 1. 35o. deferiscono l'amministrazione dello stato a Carlo Martello governatore del regno di Francia, I 353, alla morte di Leone IV. Pontefice troncano la testa alla sua statua, la trascinano per la città, aprono le carceri, bruciano il palazzo dell'inquisizione, e

tutti i processi, VII. 107. 108.
Romano sopranominato Argiro succede nell' impero d'oriente a
Costantino e Basilio, II. 182. è
ucciso da Michele Paflagone, II.
191. 192.

Romano il giovane figlio e successore di Costantino Porfirogenito nell'impero d'oriente, fa un compendio dei basilici, !l. 94.
Romano successore di Formoso nel

pontificato fa strozzare il suo competitore Stefano VI., Il. 99. Romolo primo re di Roma introduce l'uso di mandar colonie nei

pnesi vinti, I. 5.
Romualdo figlio di Grimoaldo data di Benevento e re de Longobard gli succede nel ducato, I. 363. difende Benevento da Costano imperatore d'oriente, I. 365. attacca la sua armata guidata di Saburro, ne riporta una piena vittoria, I. 366. discaccia i Greci da Bari, da Taranto, da Brindisi, da tutta la terra d'Otranto, l. 307. riunisce al suo ducato

di doni il tempio del monte Gargano, I. 307. muore, I. 314. Romualdo II. figlio di Gisulfo duca di Benevento gli succede nel ducato, toglie Cuma ai Napoletani, e la riperde; muore, I. 314.

tutta la Calabria, II. 14. ricolma

Rosmunda mogle d'Alboino re de'Longobardi fugge con Almachilde assassino del suo marito, gli dà il veleno ad insinuazione di Longino esarca di Ravenna, è obbligata a beverlo ugualmente, e a morir seco, I 267.

Rossano metropolia tempo di Ruggiero I. senza suffraganei, II.

Rotari duca di Brescia prende

per moglie Gundeherga vedova d'Ariovaldo re de' Longobardi, e divide seco il regno, l. 292. conquista l'alpi Cozie, ed Oderzo, l. 295. aduna una dieta in Pavia, stabilisce 386. leggi, e le pubblica per mezzo d'un editto. I. 295. 292. 296. muore, I. 301. sue virtù, I. 301.

Rovito Scipione giureconsulto insigne, VIII. 85. 86. autore d'una collezione delle prammatiche del

regno, VII. 316.

Ruffo Pietro conte di Catanzaro ammesso alla corte di Federigo imperatore, suo consigliere, maresciallo del regno di Sicilia, tutore d' Enrico, governatore della Calabria e della Sicilia, IV. 139. tratta con Papa Alessandro, per dargli la Calabria; è vinto dall'armi di Manfredi, costretto a rifugiarsi in Lipari, donde torna in terra di Lavoro alla corte del Papa, IV. 141.

Ruggiero I. uno dei dodici figli di Tancredi conte d'Altavilla, II. 170. viene coi fratelli nel regno di Napoli, Il. 185. accompagna il fratello Roberto nella spedizione della Calabria, e ne termina la conquista, II. 141. va seco in Sicilia, II.242. la conquista tutta, ne prende il governo per concessione del fratello col titolo di conte, II. 247. si unisce al fratello Roberto per assediare San Severino, e la prende, II. 251, torna nel regno per sedare i tumulti della Calabria, e per rispingere Boemondo, 11. 267. assedia Amalfi con Boemondo, si ritira alla sua partenza per terra santa, II. 268. ad istanza di Riccardo II. figlio di Giordano assedia Capua ribelle, II. 271. reprime la congiura tramata da

Sergio , II. 271. ristabilisce Riccardo in Capua, II. 272. prende il titolo di gran conte, II. 270. crea Simone suo figlio conte di Butera, II. 270. è eletto legato della Santa Sede in Sicilia per concessione d'Urbano II. per se e suoi eredi e successori, II. 275. introduce nel regno i cavalieri, IV. 247. muore, II. 280. suoi

figli . II. 280. 281.

Ruggiero II. figlio di Ruggiero I. gran conte di Sicilia gli succede nel governo, II. 280. succede anche a Guglielmo nel ducato di Puglia e di Calabria, Il. 287. conquista il ducato di Napoli, II. 288. si appropria il principato di Capua: prende il governo senza cercar l'investitura dal Pontefice Onorio , III. 1. che la scomunica per tre volte ; fa pace seco, ottiene l'investitura, riduce Benevento ribelle all'obbedienza della Chiesa, III. 2. prende il titolo di re di Sicilia, e di Calabria, stabilisce la sua . sede regia in Palermo, III. 2. II. 288. è coronato da quattro arcivescovi, III. 2. e dall'antipapa Anacleto II., III. 8. si ritira în Sicilia per l'invasione di Lotario, e per la ribellione dei baroni, aduna una armata, torna in Puglia, obbliga Lotario e Rainulfo je Roberto a ritirarsi, ricupera quasi tutto il regno, III. 14. assedia inutilmente Napoli, prende Nocera e Capua, III. 15. assedia di nuovo Napoli, Ill. 15. al ritorno di Lotario riperde la Puglia, III. 18. alla sua partenza raduna in Sicilia una nuova armata, ricupera Salerno, saccheggia Capua, riconquista la Puglia, perde una battaglia contro Rainulfo, si ri-

tira in Salerno , III. 28. torna in Sicilia per radunar nuova armata, III. 29. ricupera la Puglia a dispetto di Rainulfo, assedia inutilmente Melfi , torna a Salerno, e quindi in Sicilia, III. 30. all'avviso della morte del coute d'Avellino ripassa a Salerno in armi, ricupera la Puglia per mezzo del figlio, torna all'asse dio di Troja, va a S Germano. III 3 . pone in fuga l'armata del Pontefice e lo fa prigioniero per mezzo del figlio III. 32. manda a chiederli perdono, fa pace seco, ne ottiene l'investitura del regno, III. 33. e del principato di Capua, III. 34. gli restituisce Benevento, riceve gli omaggi del ducato di Napoli, III. 35. gli lascia i suoi privilegi, III. 36. ricupera tutta la capitanata, espugna Bari, sa morire il principe Giacinto, manda prigioniero in Sicilia Ruggiero conte d'Ariano, fa dissotterrare in Troja il cadavere di Rainulfo, e lo sa strascinar per le strade, III. 37. scaccia da Brindisi Tancredi conte di Conversano, torna in Sicilia, aduna nuova armata, la manda a conquistar l' Abruzzo ulteriore, con Ruggiero, che lo ricupera tutto sino ai confini della Chiesa, torna in armi a Salerno, aduna una dicta, fa batter moneta, va a Napoli, torna a Salerno, indi a Palermo, lascia in Puglia il duca Ruggiero, III. 38. si stabilisce in Palermo, Ill. 39. introduce nel regno i grandi ufficiali come in Francia, III. 40 41. prende il titolo di re di Sicilia e d'Italia, III. 42. 43. aduna una grande armata, e passa nel regno di Tunisi, rende il re suo tributario,

III. 92. muore, III. 95. sue virtù, suoi difetti, III. 95 a 97. sue concubine, III. 97 98. sue mogli, suoi figli, ill 15. 16. 93. sue leggi, Ill 46. a 50.

Ruggiero figlio di Roberto duca di Puglia e di Calabria, amministra il ducato nella sua assenza, Il. 258 dopo la sua morte gli succede, dona a Ruggiero conte di Sicilia molte piazze della Calabria, Il. 264, lo chiama in soccorso per reprimere la ribellione di Cosenza, gli dona la metà di Palermo, Il. 267, assedia Amali con Boemondo, e si ritira alla sua partenza per terra Santa, Il. 268, muore, Il. 282,

Ruggiero figlio primogenito di Guglielmo re di Sicilia e di Paglia è proclamato re di Sicilia all'età di nove anni dai baroni in Palermo, III. 127. muore per un colpo di freccia, e per un calcio datogli dal padre, III. 128.

Ruggiero conte d'Andria gran contestabile del regno prende l'armi contro il re Tancredi, fa lega coll'imperatore Enrico, che lo abbandona, si rifugia in Ascoli, è preso a tradimento dal conte della Cerra ed ucciso, Ill. 196. Ruggiero figlio primogenito di Ruggiero re della des Sicilia

Ruggiero figlio primogenito di Ruggiero, re delle due Sicilie è creato dal padre duca di Puglia, III. 15. 31 ricupera col padre la Puglia sopra Rainulfo, III. 31. insegue il Pontefice Innocensio, e lo fa prigioniero, III 32. resta al governo della Puglia, III. 38. premuore al padre, III. 15. 93. Ruggiero di Loria ammiraglio di

Pietro re d'Aragona attacca i Francesi a Reggio, brucia e prende più di cento bastimenti, IV. 271. 272. assale Guglielmo

to di Provenza, lo vince, liga a fuggir verso Napoli Bo devasta i contorni di i, IV. 200. fa prigioniero II. figlio del re Carlo I. va ola di Capri, libera Beatrice del re Manfredi, la riconalla sorella Costanza in Si-IV. 201. invade il regno ipoli, prende Cotrone, e zaro, V. 1. brucia la flotta ese nel porto di Roses, ed a il re Filippo a rifugiarsi pignano, V. 2. sa acclamare igo re di Sicilia ; V. 35. si na seco, passa nell'armata lo re di Napoli, IV. 36. ne e la 'restituzione delle sue n Calabria, e l'impiego di 'ammiraglio, V. 38. conl'isole di Gerbè e Karılla costa dell'Africa, e ne l'investitura dal Pontefice icio, V. 39. comanda le otte riunite del re Carlo e Giacomo, V. 41. dà una otta al re Ferdinando, V. la pace va in Catalogna, e ore, V. 46.

metropoli nel decimo se er concessione di Benedetto 141., Il. 157. suoi suffraprerogative del suo meitano, II. 157. 158. 159. rincipato fondato da Sicoll. 66. suoi confini, suoi lati, II. 67. è diminuito per razione del principato di , Il. 70. è conquistato dai odi Puglia e di Calabria, egno di Napoli sotto Roll. 251.

roglie di Roberto II. re di le di Sicilia, fa edificare a sue spese il monastero di Santa Croce sul monte Sion, IV. 237. dopo la morte del marito va a rinchiudervisi, e vi muore con fama di santità. V. 146.

Sannazzaro Giacomo, poeta famoso, VI. 127. fonda una chiesa per
i monaci dell'ordine dei servi di
Maria, VII. 332. segue Federigo
figlio secondogenito del re Ferdinando in Francia, torna in
Italia, si ferma a Roma, torna a
Napoli, VI. 127. irritato perchè
il principe d'Oranges fa abbattere la torre di Mergellina, torna
a Roma, ove muore, VII. 29.
VI. 128.

San Coloma conte, vicerè della Catalogna opprime i Catalani, gli obbliga a ribellarsi, si rifugia nell'arsenale, è trucidato, VIII. 25, 26.

Sanfelice Gianfrancesco suoi talenti suoi impieghi, sue opere, VIII.

Sannio regione dell'impero Romano sotto Augusto, I. 13. provincia sotto Adriano, I. 28. sotto Costantino, I. 79. dell' impero d'occidente sotto Valentiniano, I. 89. del regno dei Goti sotto Tendorico, I. 185. suoi confini e suoi presidi a tempo di Valentiniano, I. 99. suoi presidi sotto Teodorico re dei Goti, I. 197. unito al ducato di Benevento da Autari re de'Longobardi, I. 274. 279. conquistato col priocipato di Benevento dai Normanni, H. 252. riunito al ducato di Calabria e di Puglia, dopo regno di Napoli , II. 252. , III. 39.

Saraceni nazione d'Arabi conquistano con Maometto e co'suoi successori la Palestina, la Siria, l'Egitto, la Mesopotamia, la Caldea, la Persia, l'Armenia, l'Asiaminore, l'isole di Cipro e di Rodi, l'Africa, la Spagna, passano dall'Africa in Sicilia, Il. 42. la pongono in scompiglio, sharcano a Taranto, ne scacciano i Greci, Il. 43. invadono e devastano il regno di Napoli, II. 65. 66. si arrestano in Bari, donde inondano la Puglia e la Calabria, si inoltrano fiuo a Salerno e a Benevento IL 69. mettono tutto a fuoco ed a sangue Il. 71. son disfatti dall'Imperatore Lodovico II. assediati in Taranto Il.72. invadono di nuovo il principato di Salerno, assediano la città, Il. 72. son disfatti per la seconda volta da Lodovico II.73.74. e confinati in Taranto, donde tornano alla sua partenza a depredar Bari, II. 75. fanno pace coi Salernitani, gli Amalfitani, i Napoletani a condizione d'andare insieme contro il Pontefice, Il 77. vengono dalla Sicilia a richiesta d' Atanasio vescovo e duca di Napoli, e sono scacciati, II. 82. assalgono di nuovo il principato di Benevento, e la contea di Capua, IL. 106. sono scacciati dai Greci, dai Pugliesi, dai Toscani riuniti, si fortificano nel monte Garga. no, donde scendono a saccheggiar Benevento, II. 108. conquistano la Sicilia sui Greci d'oriente, la perdono per l'armi dei Normanni, II. 247.

Scomuniche adoprate nella primitiva Chiesa contro gli eretici e i pubblici peccatori; dopo per disendere e per ricuperare i beni temporali . atterriscono la plebe ed i principi, II. 233.

Sanseverino Ferdinando principe di Salerno va con una armata di Italiani a difeuder Napoli contro Lautrech, VII. 28. è fatto prigio-

miero da Andrea Doria, e co a Genova, Vil. 32. è l alla pace, VII. 35. arma spedizione di Tunisi, \ tenta di far rimuovere dal no di Napoli il vicerè Tole 66. va a service Enricol Francia, VII. 133. è dic ribelle e spogliato de' suo VII. 134. cerca inutilm flotta turca nei mari di G Vil. 135. va a Costantii torna in Francia, muore guone nella miseria, VII. Sanseverino Tommaso aj Pontefice Urbano a fugg Nocera, torna in Basilica 194. prende il titolo di per Luigi II. d'Anjou, 1 un magistrato dei sei pe verno del regno ad Ascoli dia Napoli, V. 202. 203. ( gli otto a una tregua, entr città, V. 204. la proclan Luigi, V. 205. irritato Luigi non lo dichiara vic ritira nelle sue terre, V. Sanseverino Antonello prin Salerno congiura contro Ferdinando, VI. 108. d scoperta della congiura, i Roma, indi in Francia. V ove cerca d'impegnare VIII. ad invadere il regi Santa Severina metropoli Romani al tempo della

suffraganci. II. 164. 165. Sardegna isola, conquista blica, I. 8. provincia dell': Romano, e amministrata pretore a tempo d'Augu 12. provincia dell' Italia Adriano, l. 27. e sotto ( tino, I 79. dell'impero dente sotto Valentiniano appartiene all' impero d' l iotto Federigo Barbarossa. a erige in regno; gli appar anche a tempo di Federigo IV 68. appartiene ai re agona al tempo d'Alfonso, . ai re di Spagna sotto Fer ido il cattolico, VI. 191 è a al duca di Savoja in io dell. Sicilia, VIII. 167. Pietro Paolo medico rese profetizza, VIII. 21. è innato alla galera, VIII. 22. Marco capo di seicento asi, si batte con quattro mila ti, e gli vince, VII. 304. tiene intelligenza coi banegli stati del Papa, VII 305.è da un suo compagno, VII.

ca Santa fondatrice delle che Benedettine, IV. 216.

a di razione, sue ingerenze,

li Salerno quando istituita, 1. 302. sua celebrità, Il. 302. suoi regolamenti, Il. 306. li Bologna in fiore a tempo mperator Lotario, Ill. 24. giureconsulti insigni, III.

Napoli quando introdotti, sono, IV 253. son ridotti ntinove a cinque, IV. 261. prerogative delle quali go-IV. 262.

ie di stato, e di guerra, e eria di giustizia; quando te, per quali ingerenze,

. figlio e successore di Banell' impero de' Turchi; nquiste, VI. 103. Il. figlio e successore di ano II nell'impero de'Turue conquiste, VI. 104. consulti, leggi decretate dal Senato nella repubblica romana, I. 30

Sergianni Caracciolo drudo della regina Giovanna è nominato suo gran siniscalco, V. 242. la persuade a mandare Sforza a Roma per difendere il castel S. Angelo, e il bel giovine Origlia, di cui è geloso, in Germania, fa scacciare i Francesi, dispone della regina, e del regno, V 243. chiama Orsino a comandar l'armata, fa porre in catene Mormile uomo caro al popolo, V. 244. effre l'armata al Pontefice Martino per ricuperare lo stato della Chiesa. V. 245 è mandato in esilio a Procida richiesta di Sforza, V. 246. va d'ordine della regina a Roma a rendere omaggio al Pontefice, gli promette soccorso contro Braccio , torna a Napoli in trionfo, V. 247. dopo la partenza del re diviene arbitro del regno, V. 249. 250. è posto in ferri per ordine d'Alfonso, è liberato per intercessione della regina, V.258. ne ottiene il principato di Capua, V. 262. è massacrato, V. 265.

V. 202. e massacrato, V. 203. Sergio I. duca di Napoli imprigiona Atanasio vescovo suo zio, fa lega coi Saraceni, è scomunicato da Papa Giovanni VIII., II. 77. è imprigionato da Atanasio suo fratello, gli son cavati gli occhi, è mandato al Papa a Roma, e vi muore, II. 78.

Sergio II. duca di Napoli si unisce a Roberto e Rainulfo contro il re Ruggiero, III. 12. difende valorosamente Napoli contro le sue armi, III. 16. 20. va all'assedio di Salerno, III. 26. si riconcilia con Ruggiero, combatte nella sua armata sotto Salerno, ed è ucciso dai soldati di Rainulfo, III. 35. Sergio disputa il pontificato a Formoso, 11.98. è scacciato da Roma con tutti i suoi partigiani da Arnolfo re di Germania, II. 99. Seripando Girolamo dell'ordine degli Agostiniani, suoi impieghi, sua biblioteca, VII. 88.

Senesi malcontenti del governatore Mendozza si ribellano alla Spagna, VII. 181. passano sotto il duca Cosimo de' Medici per concessione di Filippo II., VII. 182.

Severo fa uccidere l'imperator Maggiorano, usurpa l'impera, è trucidato per ordine di Ricomero I. 170.

Sforza da Cotignola capitano di ven-

tura entra al servizio del re Luigi d'Anjou, V. 225 passa al servi. zio di Ladislao suo competitore. V. 229. ne riceve une stato per il figlio Francesco, V. 233. dopo la morte di Ladislao entra al servizio della regina Giovanna V. 235. incontra la sua grazia, eccita la gelosia del drudo Pandolfello, è posto in ferri, V. 236. e liberato a condizione di sposar la sorella di Pandolfello, V. 237. si batte con Giulio Cesare di Capua, è arrestato, V. 23q. liberato e mandato a difendere castel Sant'Angelo in Roma, V. 243. non riceve soccorsi, torna irritato, e va in Basilicata senza veder la regina, V. 244. torna in armi a

Napoli per cacciar Sergianni, V. 245. ottiene la sua espulsione, V.

246. va in soccorso del Pontefice

Martino, V. 247. è vinto da Brac-

cio, V. 249. invita Luigi d'Anjou

ad invadere il regno V. 250. uni-

sce nuova armata, giunge sotto Napoli collo stendardo di Luigi

III., V. 250. prende l'armi per la

regina Giovanna, vince Alfonso, lo assedia dentro il castelnuovo, Ebera la regina, assedia V. 257. torma a Napoli, e seco la regina a Nola, Aversa, V. 258. si ann Pescara, V. 261.

di Sicilia e di Puglia è fi gioniera da Enrico impedie figlie, III. 205. con Alemagna, III. 207 libe instanza d'Innucenzio Il 212. va a stabilirsi in F

III. 230.
Sicardo figlio di Sicone gli :
nel principato di Beneven
tinua la guerra col duca
poli, II. 44. fa pace, II.
fa porre in duro carcere
tello Siconolfo, II. 45.
Napoli di nuovo, II. 46.
cidato dai suoi domest
46. 47.

46. 47. Sicilia conquistata dai Roi tempo della repubblica, provincia dell' impero, nistrata da un pretore so gusto, I 12. e sotto Adı 28. e sotto Costantino. provincia dell'imperod'o sotto Valentiniano, L. regno dei Goti sotto Tec I. ĭ85. 195. dell' imperod per conquista di Belisario anche a tempo di Cos Porfirogenito, II. 11. e d magno, II. 13. 14. e III. governata allora per m patrizi, II. 13. i quali es una soprintendenza anch stati dell'impero situati gno di Napoli, II. 13. è de da Bucellino cogli Aler coi Franchi, l. 229. pr Saraceni, II. 41. conc sopra i Saraceni da Mani gl'imperatori d'oriente,

rata dai Saraceni, e conq

araceni da Roberto Gui-, e da Ruggiero suo fracoi Normauni, è concessa berto a Ruggiero col titolo ite, II. 247. è riunita da ro al regno di Napoli, III. resta unita al regno sotto successori della dinastia rmanni, Ill. 93. 134. 193. assa col regno di Napoli linastia degli Svevi sotto eratore Enrico, III. 204. alla dinastia dei Francesi Carlo I. d'Anjou, IV. si libera dai francesi col » siciliano, si divide dal di Napoli, e si dà a Pietro ragona, IV. 271. resta alla ia d' Aragona sotto i suci di Pietro, V. 2. 34. 96. 57. 253. è riunita al regno poli sotto Alfonso della did'Aragona, V. 274. passa rno di Napoli alla dinastia gna sotto Ferdinando il co, VI. 187. è ceduta dalla ia di Spagna al duca di Saer la pace di Utrecht, II. VIII. 167. è evacuata dagli uoli, VIII. 167. che vi ano, e ne sono scacciati dai chidell'imperator Carlo VI. itaal regno di Napoli, VIII. 67. è devastata dalla peste 33. a forza d'investiture per feudo della chiesa, II.

si ribellano a Carlo d'An-V. 269. massacrano tutti i si il secondo giorno di a, e proclamano Pietro gona, IV. 272. astaldo d'Acerenza succede

astaldo d'Acerenza succede moaldo II nel principato nevento, fa pace colla ia, II. 40. muove guerra a lo nuovo duca di Napoli, l'assedia, fa pace seco, obbligandolo a farsi suo tributario, II. 41. rinnuova la guerra, e muore, II. 44.

Sicone figlio di Siconolfo principe di Benevento succede al padre nel principato sotto la tutela di Pietro; è deposto da Lodovico re d'Italia, e condotto seco in Francia ove muore, Il. 60.

Siconolfo fratello di Sicardo principe di Benevento è posto in ferri per ordine del fratello, II. 45. fugge di prigione va a Taranto, II. 64. è acclamato principe di Benevento e di Salerno, vince l'armata di Radelchisio, ricupera tutta la Calabria e gran parte della Puglia, assedia inutilmente Benevento, torna a Salerno, II. 65. chiama in sorcorso i Saraceni di Spagna, fa pace con Radelchisio, si riserba il principato di Salerno, giura fedeltà a Lodovico re d'Italia, II. 66. muore, II. 68. Siena appartiene all'impero sotto Carlo V. ed è amministrata per mezzo di governatori Spagnoli, VII. 181. è ceduta al gran duca Cosimo de'Medici da Filippo II. re di Spagna, II. 182. provvede

VII. 182.
Sigismondo di Luxemburgo prende per moglie Maria figlia di Lodovico re d' Ungheria, V. 194 195. all'arrivo di Carlo suo competitore si ritira in Boemia, V. 195. torna nel regno dopo l'assassinio di Carlo, V. 200. indispone il popolo, è posto in ferri, V. 218. è liberato, va in Boemia a raccogliere un'armata, V. 219. rientra nel regno, e riprende il governo, V. 220.

Napoli di commedie e di attori,

Silverio succede ad Agapito nel pontificato, è accusato da Vigi-

lio diacono della Chiesa di Roma, che aspira al papato d'intelligenza coi Goti, I. 225. è spegliato da Belisario degli abiti Pontificali, e mandato in es lio a Patara per ordine dell'imperatrice moglie di Giustiniano, I. 226.

Simmaco succede ad Atanasio nel pontificato; è accusato di delitti dal competitore Lorenzo, I. 243. deposto, ristabilito, dichiarato innocente dal concilio di Roma; muore, 1. 244.

Simplicio Pontefice Romano determina la maniera, con cui si de vono distribuire le rendite della

Chiesa, I. 260.

Siniscalco grande ufficiale della casa reale in Napoli, sue incombense, III. 87. a 89 V. 65. grandi ufficiali che ne dipendono, V. 66. poco meno che abolito sotto i re Spagnuoli. VI. 211. si riduce a un semplice titolo, III. 89.

Siponto metropoli al tempo de i Normanni, 11. 155. suoi suffra-

ganei, Il 156.

Sisto IV. succede nel pontificato a
Paolo II. condona tutti i censi al
re Ferdinaudo, e ne ottiene il
ducato di Sora per suo nipote
Antonio della Rovere, VI. 69. fa
lega con Ferdinando contro i
Fiorentini, VI. 97. muore, VI.
106.

Sisto V. succede nel pontificato a Gregorio XIII., VII. 305. stabilisce in Roma la congregazione dell'indice, VI. 79. permette al vicerè di Napoli di mandare a perseguitare i banditi nello stato della Chiesa, VII. 305. muore, VII. 306. suo carattere, VII. 305. 309.

Slavi popolo originario della Sarmazia europea abitano sulle due rive del Boristene, I. 296 p no il Danubio al tempo di stiniano, invadono la Trac l'Illiria, I. 226. conquistar paese tra la Sava e la Dravgli danno il nome di Schiave I. 297. occupano la Dalma devastano la Puglia, sono s fitti e dispersi da Radoaldo 207.

Solimano II. figlio e succes di Selim nell' impero dei Tu toglie agli Ungheri Belgrado cavalieri di S. Giovanni l'i di Rodi, conquista Buda, 103. il regno di Tunisi, sacci gia Zante e Cerigo, spiana Eg prende Paro, fa tributaria l' la di Nasso, VI. 104.

Solimano imperator dei Tu apparecchia una armata per vadere il regno di Napoli, 72. parte da Costantinopoli terra, giunge alla Velona, 73. torna indietro, va a sorpi dere i Veneziani in Corfu, VII. fa lega con Enrico II. re di Ficia, VII. 133. manda da Cost tinopoli centocinquanta ga per assalire il regno sotto il mando di Sinam, che prende Mormile 200,000 ducati, e to indietro. VII. 135.

Sorrento ducato istituito da 6 atino II. imperatore d'ories I. 233.

Spedalieri ordine militare isitu nell' undecimo secolo per ri vere i pellegrini che vann Gerusalemme, 11. 313.

Spoleto ducato fondato da Alho re de'Longobardi, I. 265. v sallo di Carlomagno, II. 1. 3 Stampa di libri proibita sottto p pecuniarie dal Pontefice Leone edal concilio di Laterano, qui

do manca la licenza degli ordu

rj, e degli inquisitori, VI.78. proibita nel regno di Napoli sotto pene pecuniarie, quando manca la licenza del re o del vicerè, o dei revisori del governo e la censura dei vescovi, VI. 78. a 80.

Stampa dei libri della sacra scrittura, e di libri di cose sacre senza nome d'autore è proibita dal concilio di Trento sotto pene pecunarie, quando manca la licenza dell'ordinario, VI. 78.

Stefano II. succede a Zaccaria nel pontificato, muore dopo quattro

giorni, L 363.

Stefano III. succede a Stefano II.
nel pontificato I 363. conferma
la pace con Astolfo, il quale invade poco dopo il suo stato I. 364.
chiede soccorso prima a CostantinoCopronimo, dopo a Pipino re di
Francia, I. 366. va a trovarlo, lo
consacra re, unge i suoi figli, I.
367. ue ottiene l'esarcato e la
Pentapoli, I. 369. assalito di
nuovo da Astolfo torna a chieder
soccorso a Pipino, I. 369. ottiene
alla pace per la Chiesa l'esarcato
la Romagna, e la marca d'Ancona,
I. 371. sua morte, I. 375. 397.

Stefano IV. succede a Paolo I. nel poutificato I. 378. 397. persuade il re Rachi a non lasciar l'abito monastico, ottiene in ricompensa da Desiderio re dei Longobardi Faenza Ancona Secchia e Ferra-

ra; muore, I. 378.

Stefano VI. succede a Sergio nel pontificato, abbatte il partito di Formoso, dichiara nulla l'elezione d'Arnolfo imperatore, corona imperatore Lamberto, è posto in prigione e strozzato dai partigiani di Romano suo competitore nel pontificato, IL 99.

Stefano VIII. Pontefice è sfregiato nella faccia per ordine d'Alberi-

GIANNONE Tom. VIII.

co; non si mostra più in pubblico, II, 112.

Stefano X. succede nel pontificato a Vittore II., II. 222. si pone in testa di scacciar d'Italia i Normanni, II. 223. per far la guerra prende tutto il tesoro di monte Casino, si pente, lo rimanda in dietro, muore. II. 225.

Stefano duca di Napoli è eletto Vescovo dai Napoletani, goverua il ducato col figlio Cesario; 1.

376. 399.

Stefano Vescovo d'Efeso autore d'una collezione di canoni di

concili, I. 149.

Stefano di Parzio gran cancelliere di Sicilia, fugge da Palermo per sottrarsi a una congiura, e si ricovera in Palestina, ove muore, III. 147.

Summonte Pietro gran letterato;

sue opere, VI. 129.

Svevia sua estensione nel dodicesimo secolo, III. 224.

Tabulari e tabellioni che erano fra i Romani, III. 86.

Taddeo da Sessa giureconsulto insigne; suoi impieghi, IV. 23. sua morte, IV. 80.

Tancredi conte d'Altavilla discendente di Rollone è padre di dodici figli maschi, e tre femmine,

II. 170.

Tancredi figlio bastardo di Ruggiero duca di Puglia è ritenuto prigioniero nel palazzo reale dal re Ruggiero suo avo, III. 125. 194. è liberato da Bonello, ed entra seco nella congiura contro il re Guglielmo I., III. 125 fa prigioniero il re. III. 126. alla sua liberazione devasta i territori di Siracusa e Catania, III. 130. va in esilio, è richiamato dalla

regina Margherita dopo la morte di Guglielmo I. entra in grazia del suo successore Guglielmo II., III. 144. ed è restituito nella contea di Lecce, III. 191. scaccia Tristano ed i Tedeschi dal regno, III. 150. va in armi contro Audronico usurpator del trono di Costantinopoli, che massacra i Latini, è obbligato a tornar indietro dal suo successore Comneno, III. 172. è acclamato re dai Siciliani · dopo la morte di Guglielmo II. e riceve l'institura dal Pontefice Clemente, III. 193. si fa rendere omaggio coll' armi da quasi tutti i baroni del principato di Terra di Lavoro, III. 195. e pone a ruba e a rovina i castelli del monastero di monte Casino, finchè non riceve il giuramento di fedeltà dall'abate, III. 196. soggioga la Puglia, fa morire Ruggiero conte di Andria suo competitore. obbliga Enrico Testa coi suoi Tedeschi a partir dal regno, Ill. 106. fa incoronar suo figlio Ruggiero in Brindisi, gli dà per moglie Irene figlia dell'Imperatore d'oriente, restituisce la libertà alla Imperatrice Costenza, III. 198. alla morte di Ruggiero suo figlio primo genito fa coronar Guglielmo; muore, III. 202.

Tancredi diacono di Bologna autore di una collezione di decretali,

IV. 189.

Tappia Carlogiureconsultoinsigne, suoi impieghi, sue opere, VIII. 86. 87, VII. 316, 317.

Taranto metropoli per concessione d'Urbano II. nell'undecimo secolo; suoi suffraganei, II. 165.

Tasia moglie di Rachi re dei Longobardi fonda a sue spese un magnifico monastero di vergini presso monte Casino, e vi passa santamente la sua vita, I. 360. Teja capitano di Totila si ritira ia Pavia; dopo la sua morte è creato re, I. 226. torna ad attaccar Narsete e perde la vita combattendo, I. 229

Templari ordine militare stabilito nell' undecimo secolo per difendere i pellegrini, che vanno a Gerusalemme, II. 313. 314.

Teodato cugino d'Atalarico re dei Goti gli succede nel regno per opera d'Amalasunta madre di Atalarico . la fa strozzare , I. 210. si trae addosso l'armi di Giustiniano, tenta inutilmente di riconciliarlo , I. 221. 222. è ucciso

dai suoi, l. 223.

Teodelinda figlia di Garibaldo re dei Bavari si marita ad Autari re dei Longobardi, l. 283 lo determina ad abbracciare la religione Cristiana; alla sua morte si marita con Agilulfo duca di Turino, l. 284. dopo la sua morte regna in compagnia del figlio Adalualdo, l. 200. è scacciata seco, muore di dolore, l. 201.

Teodemiro figlio di Valamiro re degli Ostrogoti succede al padre nel regno in compagnia dei fratelli Valamiro II e Teodemiro.

1. 176 fa strage degli Svevi e degli Alemanni, porta la guera in Dalmazia e nell'Illirico, fa pace con Leone il trace imperatore d'oriente, conserva le sue conquiste, e si stabilisce nell'Illirico, I. 178. 179. muore, I.

Teodoreto vescovo di Cirro autore d'un supplemento alla collezione ne di canoni di Stefano, I. 150. Teodorico I. succede a Vallia re de'Vestrogoti in Aquitania, mure combattendo valorosamente contro Attila nei campi di Chalons, l. 165.

Teodorico II. figlio secondogenito di Teodorico I. re de' Vestrogoti nell' Aquitania, uccide il fratello Torrismondo e gli succede nel regno, l. 165, è ucciso dal fratello Evarico, I. 166.

Teodorico figlio di Teodemiro re degli Ostrogoti in Italia, va in ostaggio a Costantinopoli presso l'imperator Leone il Trace, che lo tiene come figlio, e lo rimanda carico di doni in Pannonia; all'età di 18. anni passa il Danubio con 6000. uomini, vince il re dei Sarmati, prende Semendria, I. 178. accompagna Teodemiro suo zio nella spedizione della Dalmazia, e dell'Illirico, e succede al padre nel trono, I. 179. va a Costantinopoli presso l'imperator Zenone, che lo colma d'onori, I. 181. torna in Italia, vince Odoacre re degli Eruli, lo insegue sino a Ravenna, lo sa massacrare, prende il titolo di re d'Italia, ne ottiene la conferma da Zenone, I. 182. e da Anastasio suo successore. I. 184. domina in Italia in Sicilia, nella Rezia, nella Dalmazia. nel Norico e nella Pannonia, I. 185. è tutore d' Amalarico suo nipote re dei Vestrogoti d'Aquitania, I. 171. 185. dà la sorella Amalafrida per moglie al re dei Vandali col forte di Lilibeo per dote, I. 220. conserva le leggi, 1. 186. 197. i magistrati, l. 186. 188. 189. 198. la distribuzione delle provincie, I. 186. 190. le proprietà e i diritti politici come al tempo dell'impero, I. 198. manda Giovanni I. a Costantinopoli per impegnare l'imperator Giustino I. a revocare un editto

favorevole agli Ariani, e malcontento dell'esito lo fa arrestare in Ravenna, I. 256. divide le terre agli Ostrogoti, I. 186. rende vigore alle leggi Romane, L. 187. muore, I. 203 204. sue costituzioni, I. 191. sue virtù. I. 199. a 202. suoi falli, I. 202. 203.

Teodora sorella di Zoe succede a Costantino Monomaco nell' impero d'oriente; muore dopo un

auno, Il. 226.

Teodosio il grande succede a Valeutiniano II. nell'impero d'oriente, I. 91. ristabilisce l'accademia di Costantinopoli. I. 119. 121. 122. ordina che si raccolgano in un codice le costituzioni di tutti gl'imperatori cristiani suoi predecessori, I. 119. 123. 124 lo pubblica "I. 125. proscrive i pagani, I. 235. conferma i decreti del concilio di Costantinopoli ad istanza dei vescovi, I. 150. muore, I. 91. sue leggi, I. 156, 159.

Teologia scolastica ristabilita nel regno di Napoli, principalmente per cura dei monaci di monte Casino, Il. 297. in gran voga al tempo del re Roberto, V. 119.

Terapeuti solitari ebrei, I. 142. 143.

Terracina tolta all' imperator d'oriente da Carlomagno e donata alla Chiesa, occupata ora dai re di Napoli, ora dai Pontefici, unita al regno di Napoli da Alfonso d'Aragona, restituita da Ferdinando alla Chiesa, VI. 38. Terra di Lavoro provincia del re-

gno di Napoli, iV. 99. origine del suo nome, suoi confini, sue città, IV. 99 100 10

Terra di Bari provincia del regno di Napoli, quali paesi com, torna in Spagna, VII. nanda l'esercito di terra edizione del Portogallo, grande sconfitta al Prioro, VII. 293. riduce Lie gran parte del regno edienza del re, VII. 294 ederigo marchese di Vilamministra il regno di nassenza dell'Aragona, 6. torna alla corte, VIII. a governar la Sicilia, Palermo, assedia Mes-III. 125. è richiamato, 31.

Scotisti da chi trassero

principe di Savoja prenmando dell'armata franassalir lo stato dei Pretacca inutilmente Orbeorna in Piemonte, VIII.

rincipe di Massa prende ndo della plebe Napolebelle di concerto col vitrucidato, VIII. 51. do figlio primogenito di ico re dei Vestrogoti in iia succede al padre; è dai fratelli Teodorico il e Federigo, l. 165. ccede ad Evarico nel re-Goti, ricupera la Tol Sannio, devasta Beneas:edia Napoli, I. 224. a la Puglia, la Calabria, , Roma, passa in Cala-225. è vinto da Narsete, in battaglia, I. 226. sue

. 227.
.uca gran giureconsulto:
pieghi, Vl. 140.
ropoli a' tempi d' Inno-

ropoli a' tempi d' Inno-III. suoi suffraganei, II.

do conte di Chieti assedia

Capus e si fa consegnare gli assassini del principe Landenulfo, per fargli impiccare, 11. 143.

Trasimondo re dei Vandali in Africa manda in esilio dugentoventi vescovi, I. 250.

Trasimondo duca di Spoleto si ribella a Luitprando re de' Longobardi, I. 347. gli chiede perdono, conserva il ducato, l. 348. si ribella di nuovo, e vinto, si rifugia presso il Pontefice Gre-

gorio III., I. 353.

Tribunale del sacro consiglio, sua origine, VI. 15. 16. perchè sacro, VI. 17. sue attribuzioni, VI. 16. a 18. da chi instituito, VI. 18. 19. dove stabilito, VI. 20. suo presidente, VI. 21. 22. esercita anche l'ufizio di protonotario, VI. 25. suoi consiglieri assistenti, VI. 22. suo vice protonotario, VI. 23, 24. protonotario e sue attribuzioni. VI. 23. consiglieri dottori, VI. 26. sono anche presidenti di camera . VI. 27. in qual numero, VJ. 27. 28. suoi reggenti, che esercitano anche l'ufizio di protonotarj, VI. 25. è accresciuto da Carlo V. e da Filippo II., VII. 321.

Tribunale della gran corte della vicaria formato colla riunione della corte del vicario, e del tribunale della gran corte, e da chi, IV. 280. a 282. V. 276. suoi regolamanti, V. 277. 278. da chi commentati, V. 279.

Tribunale della gran corte in Napoli stabilito da Carlo I. d'Anjou; sue ingerenze, IV. 274. sua giurisdizione, suoi regolamenti, IV. 275. riunito alla corte del vicario del regno, IV. 280.

Tribunale della regia camera formato dalla riunione del tribunale della regia zecca e del tribunale della regia camera, VI. 29. 30. tratta gli affari del patrimonio reale, VI. 29. rivede i conti degli amministratori delle rendite regie, e con quali formalità, VI. 30. 31. di quali cause conosce, VI. 3. suoi presidenti, VI. 32. 33. suoi maestri razionali, VI. 33. 34. suoi archivisti, ingegueri, segretario. VI. 34.

Tribunale della fabbrica di San
Pietro instituito dal Pontefice
Giulio II. per la costruzione del
tempio di San Pietro, introdotto
nel regno al tempo del vicere
Cardona, VII. 150 disordini ed
estersioni, che lo rendono odioso. VII. 151. 153. sospeso per
ordine dell'imperator Carlo VI.,
VII. 153.

Tribunale dell' arsenale instituito dai re Spagnoli esercita giurisdizione sopra i costruttori di bastimenti, Vl. 211.

Troja fondata dai greci dell' impero d'oriente sotto gl' imperatori Basilic e Costantino, II. 135.

Tarchi originari del monte Caucaso pongono piede nell' Asia minore, VI. 99. conquistano l' Egitto, l'Armenia, l'imperio d'oriente, l'imperio di Trabisonda, Metelino, Negroponte, Scutari, VI. 100. la Valschia, l'Albania, la Morea, l'Egitto, Rodi, Buda, VI. 103. Tunisi, Zante, Cerigo, Egina, Paro, Nasso, Cipro, la Dalmazia, la Bosnia, la Schia**vonia ,** VI. 104. prendono Candi**a,** VI. 104. VIII. 112. invadono lo stato di Napoli, VI. 101. si ritirano, VI. 102. 103. devastano la costa del golfo di Salerno, VIII. 120. assalgono la Calabria, e saccheggiano Reggio, VII 207. in-**Setano** di nuovo la Calabria, VII. 340. scorrono per i mari della

Puglia, VII. 342. devastano Reggio, Massa e Sorrento, VII. 180. saccheggiano il borgo di Chiaja, VII. 190. conquistano I isola di Scio sui Genovesi, devastano le coste dell'Adriatico, VII 267. scorrono per l'arcipelago fino a Cattaro, son vinti da Giovanni d'Austria, VII. 275 tornan-più formidabili, vengono al capo d'Otranto, saccheggiano Castro, ricuperano Tunisi, e la Goletta, VII. 278.

Turstino primo principe dei Normanni in Puglia, muore combattendo con un dragone, IL 181.

Tuttavilla Francesco duca di Sau Gennaro è mandato vicerè in Sardegua per punire gli assassiui di los Covos, gli fa morir tutti, VIII. 114.

fficiali della regia camera quali incombense esercitano, V.\III.

Ufficiali grandi della casa del n V. 66. 67.

Ufficiali minori della casa del re,

V. 70. a 74.

Ugo conte di Provenza viene in Italia, spoglia Rodolfo del reguo, è incoronato re dall' arcivescovo di Milano, si associa al trono il figlio Lotario; è deposto da Berengario II., II. 100.

Ugone arcivescovo di Palermo congiura con Majone contro il re Guglielmo. Ill. 101. disputa con Majone, Ill. 119. entra nella congiura di Bonello, è avvelenato da un suo familiare, Ill. 120. muore, Ill. 121.

Umfredo figlio di Tancredi conte d'Altavilla viene a stabilirsi coi fratelli Drogone e Guglielmo is

Puglia, II. 185, riceve dal fratello Drogone il titolo di conte di Puglia, II. 170. 203. prende l'armi e vendica la sua morte sopra i suoi assassini, II. 207. vince Argiro, l'obbliga a fuggire, II. 208. pone in rotta gli A lemanni dell'armata di Leone IX. Pontefice. II. 219. accompagna il Pontefice prigioniero a Benevento; ne riceve l'investitura della Puglia e della Calabria, Il. 220. muore, Il. 224.

Università degli studi di Napoli fondata da Federigo II., IV. 16. quali scienze v'insegnano, lV.17.

18. sua giurisdizione, suoi privilegi, IV. 19. accresciuta, arricchita di privilegi, e provvista di professori illustri da Carlo I. IV. 230. a 232. illustrata con nuovi privilegi da Carlo II. V. 49. suoi r golamenti e sue riforme ordinatedalla regina Giovan-

na, V. 281 282, suo stato sotto

Filippo Il., VII. 324. 325. a 328. Unni tengono tributari gli Ostrogoti nella Dacia al tempo d'Attila, I. 176. son dispersi dai Gepidi, I. 176. 177. inquietano coi figli d'Attila gli Ostrogoti, son costretti a ritirarsi nella Sci-

zia, I. 177. Urbano II. succede nel pontificato a Vittore III., II. 266. pacifica Ruggiero duca di Calabria e di Puglia con Boemondo suo fratello, tiene un concilio a Melfi, in cui proclama una crociata controgl'infedeli, conferma l'investitura a Ruggiero, II. 267. dichiara Ruggero conte di Sicilia e suoi eredi e successori legati nati della Santa Sede in Sicilia, II. 275. vieta agli abati e prepoposti delle Chiese, e a tutti gli ecclesiastici di ricever benefizi

dalle mani dei laici, II. 278. tiene un Concilio in Roma, II. 278. e uno in Bari, II. 279. e muore, Il. 270. 280.

Urbano III. succede nel pontificato a Lucio III., III. 171. muore di dispiacere per la perdita fatta dai Cristiani di Gerusalemme, III. 175.

Urbano IV. succede nel pontificato ad Alessandro IV., IV. 153. cita Manfredi al suo tribunale, IV. 154 lo scomunica, offre il suo regno al re Luigi di Francia per uno de'suoi figli, pubblica la crociata in Francia contro Manfredi, IV. 155. offre il regno a Carlo d'Anjou conte di Provenza, IV. 155. e a quali condizioni, IV. 159. muore, IV. 160.

Urbano V. succede nel pontificato ad Innocenzio VI. V. 137. 264. muore, V. 165.

Urbano VI. prima arcivescovo di Bari, V. 167. succede nel pontificato a Gregorio IX., V. 168. obbiga il suo competitore Clemente VII. a lasciare castel sant' Angelo, destituisce i Cardinali suoi partigiani, V. 170 e Bernardo arcivescovo di Napoli, e gli sostituisce Bozzuto, V. 171. 285. e dopo la morte di Bozzuto Zanasio, V. 287. chiama Carlo di Durazzo alla conquista del regno di Napoli ; è riconosciuto per legittimo Pontesice in tutta l' Europa fuori che in Francia, in Ispagna, ed in Scozia, V. 171. scomunica e priva del regno la regina Giovanna, ne dà l'investitura a Carlo, V 174. va a Napoli, ottiene da Carlo per il nipote Prignano il principato di Capua, e il ducato d'Amelfi, V. 190. scomunica Luigi d'Anjon, V. 191. gli baudisce centro la

crociata e concede ai crociati indulgenza plenaria, V. 286. 287. passa a Nocera, disputa con Carlo, è assediato dentro Nocera da Alherico, scomunica Carlo, V. 192, fa morire cinque Cardinali, V. 193. fugge di Nocera, va a Civita vecchia, V. 194. muore, V. 208.

Urbano VIII. succede nel pontificato a Gregorio XV. disputa colla corte di Spagna, VIII. 13. fa pace col duca di Parma, muore, VIII. 36.

Valamiro I. figlio di Vandalario e nipote dell' grande Ermaurico è eletto re dagli Ostrogoti quarant'anni dopo la morte di Torrismondo; è tributario d'Attila re degli Unni; lascia morendo il regno a Valamiro II. suo figlio, I. 1-6.

Valamiro Il. succede a Valamiro suo padre nel regno degli Ostrogoti con Teodemiro, e Videmiro suoi fratelli, paga tributo ad Attila, re degli Unni, l. 176. si ribella alla sua morte, vince i suoi figli, gli obbliga a ritirarsi nella Scizia, I. 177. prende l'armi contro l'imperator d'oriente, invade la Dalmazia e l'Illiria, fa pace dando per ostaggio Teodorico figlio del fratello Teodemiro, porta l'armi di nuovo contro gli Unni, muore in battaglia, l. 178.

Valdesi ordine religioso fondato da Valdo, IV. 214. sono scomunicati come eretici, IV. 215. son perseguitati per mezzo d'eserciti armati a tempo di Federico II. si rifugiano in Provenza in Germania in Boemia, VII. in Calabria, VII. 121. ricusano in Calabria di

convertirsi, VII. 112. si battono contro una armata, ne sono uccisi molti, si ritirano nel forte della Guardia, son massacrati e bruciati, VII. 113.

Valdimonte erede della casa d'Aniou pretende al regno di Napoli, si pone al servizio del Pontefice Clemente, ne ottiene il titolo di suo luogotenente, invade il regno, VII. 20. prende il titolo di re, saccheggia Mola di Gaeta, scorre fino alle porte di Napoli, conquista Sorrento e Salerno, ruba in Salerno i vasi sacri dal sepolcro di San Matteo, restituisce le sue conquiste in conseguenza dell'armistizio VII. 21. ed è escluso dal regno alla pace, VII. 25.

Valdo Pietro fondatore dell' ordine religioso dei Valdesi, IV. 214.
Valentiniano 1. successor di Gioviano nei due imperi d'oriente ed occidente dà il primo al fratello Valente, I. 79. ristabilisce l'accademia di Roma, I. 90. manda in esilio l'ecclesiastico Ursicino come perturbatore dell'ordine pubblico, I. 153. muore, I. 91. sue leggi, 89. 90. 94. 97. 98. 99. 159.

Valentiniano II. succede a Valentiniano I. nell' impero d'occidente in compagnia del fratello Graziano; è strangolato, I. 91. 108. sue leggi, I. 91.

Valentiniano III. succede ad Onorio nell'impero d'occidente, I. 92. 102, ristabilisce in creditola giurisprudenza, I. 119. a 121. è assassinato da Massimo, I. 179. Vallia succede ad Ataulfo re de'Vestrogoti nel regno; stabilisce la

strogoti nel regno; stabilisce la sua sede in Tolosa, I. 102. vince i Vandali, I. 164. muore, I. 165. Vandali invadono l'Italia con Genserico, saccheggiano Roma, devastano la Campania, I. 179. son vinti in Africa da Belisario I. 218.

Venezia paese conquistato dai Romani al tempo della repubblica col resto dell' Italia, I. 8. provin. cia dell'impero Romano sotto Au. gusto, l. 12. sotto Adriano, I. 27. sotto Costantino, L 79. dell' impero d'occidente col resto dell'Italia sotto Valentiniano, I. 89. dipende dal vicariato d' Italia, I. 138 è conquistata da Teodorico coi Goti, L 165. sui Goti da Belisario e da Narsete per gl'imperatori d'oriente, Ill. 161, provincia del regno d'Italia sotto Carlomagno, III. 162. II. 13. governata da duchi, III. 163. restituita da Carlomagno all'im**pero d'oriente , III. 164**. ricuperata dagl' imperatori d'occidente sotto Lotario, Lodovico, e Ottone I., III. 166. è libera dopo la morte di Federigo II., Ili. 168. 16g.

Veneziani si uniscono coi Greci dell'impero d'oriente contro Carlomagno e Pipino suo figlio, che vogliono escluderli dall'Adriatico; sono assaliti da Pipino, si ritiramo sopra sessanta piccole isolette intorno a Rialto, e vi foudanoVenezia, III.159. mossi a pietà del Pontefice Clemente prigioniero degli Spagnuoli entrano nella lega contro Carlo V., VII. 27. prendono Trani e Monopoli; obbligano il vicerè d'Otranto a rifugiarsi in Gallipoli, prendono Lecce, VII. 28 passano il faro, percorrono il golfo di Napoli per impedire i viveri, VII. 32. tormano in levante alla pace, VII. 34. sono assaliti dai Turchi nel golfo di Cattero, gli vincono,

VH. 275. fanno pece, VII. 276. soccorrono il duca di Savoja contro Filippo IIL sono attaccati, dal duca d'Ossuna vicere di Napoli armano per difendersi, VII. 354. lo pongono in fuga nell'arcipelago della Dalmazia, VII.355. si difendono a Lesina, VII. 356. conchiudono la pace, VII.358. ottengono dalla corte di Madrid la destituzione del duca, VII. 359. Vasconcellos segretario di Marghe. rita viceregina del Portogallo si chiude in un armadio all'annunzio della rivoluzione di Lisbona : è trucidato, e gettato dalle finestre, VIII. 30.

Vescovi son capi del consiglio dei preti, prendono qura della Chiesa, la governano coi preti, I. 58. compongono le liti tra i fedeli per via amichevole, si adunano per decidere sulla fede, per regolare i costumi, per correggere i peccatori con pene spirituali, I. ug. sono eletti dopo la morte degli apostoli dai vescovi più vicini col consiglio dei preti e col popolo fedele, son proposti, e talvolta eletti dal popolo, I. 72. sono eletti dal popolo e dal clero anche ai tempi di Valentiniano III., I. 141, son eletti dal popolo e dal clero anche a tempo dei Longobardi, I. 320. per compromesso in caso di discordia . L.321. 322. con influenza dei principi, I. 320. 321. 323. son eletti tra i cittadini quando še ne trovano idonei, I. 322. sen pominati a Roma nel tredicesimo secolo senza il consenso de' principi IV. 1q3.

Vescovi del regno di Napoli conservano pure la religion cattolica sotto i Goti, e setto gl'imperatori d'oriente, governano le Vitige succede a Teodato re degli Ostrogoti nel regno, l. 223. tenta inutilmente di far pace con Giustiniano, cinge d'assedio Roma, è obbligato a ritirarsi in Ravenna, cade in poter di Belisario, è condotto in trionfo a Costantinopoli, l. 224.

Vittore II. succede nel pontificato a Leone IX. muore due anni

dopo, II. 222.

Vittore III. succede nel poutificato a Gregorio VII per forza; è scacciato dai partigiani dell'antipapa Gilberto, si ritira nel suo monastero di monte Casino, tiene un concilio in Benevento. vi scomunica l'antipapa, torna al convento, e muore, II. 266.

Vittore IV. cardinale, creato Papa dai cardinali del partito d'Anacleto depone le insegne del papato a piedi d'Innocenzo ad insinuazione di S. Bernardo, III.

29.

Vittore VI. è eletto Papa in competenza d'Alessandro III. l'assedia nella torre di San Pietro, l'obbliga a partir di Roma, III. 116. va in Lombardia dall'imperator Federigo, III. 132. va seco in Alemagna, III. 132. torna in Italia, muore a Lucca, III. 133.

Vivonne duca grand' emmiraglio di Francia riceve ordine di mandare una squadra in soccorso dei Messinesi ribelli, VIII. 124 vi manda Valbel, VIII. 126. all' avviso delle sue vittorie scioglie dal porto di Tolone con un' altra flotta, VIII. 126. riporta una gran vittoria sulla flotta Spagnola, entra senza contrasto in Messina, VIII. 127. prende il titolo di vicerè, VIII. 126. tenta di bruciare la flotta Spagnola,

VIII. 129. di sorprendere Palermo. VIII. 131 riceve ordine d'abbaudonar l'isola, cede il posto al maresciallo de la Feuillade, e parte seco, VIII. 133.

Visitatori apostolici son mandati nel regno di Napoli fin dal tempo del Pontefice Niccolò II. attentano sovente alla real giurisdizione, son sempre repressi, V. 243. a 249.

Votone è primo duca di Benevento, L. 275. 276. 278. saccheggia coi suoi Longobardi il tempio di monte Casino, I. 282. sua morte, I. 281.

Zaccaria succede nel pontificato a Gregorio III. ottiene da Luitprando re de' Longobardi la restituzione delle quattro città cedute da Gregorio, ricupera anche il patrimonio della Sibina e Cesena, I 355. approva la traslazione della corona di Francia da Childerico a Pipino, I. 358. è assalito da Rachi re dei Longobardi, I. 359 lo placa, e lo persuade a farsi monaco, I. 360. tiene due concilj in Roma\* per la riforma della disciplina ecclesiastica, I. 401. conferma la pace con Astolfo successore di Rachi, muore, I. 363.

Zapatta Antonio cardinale, è nominato vicerè di Napoli dopo il cardinal Borgia, VII. 364. punisce il popolo tumultuante per fame, VII. 365. 366. è destituito,

**VII.** 367.

Zenone succede nell'impero d'oriente a Leone il trace, I. 181. richiama Teodorico re de'Goti a Costantinopoli, lo colma d'onori, I. 181. lo rimanda in Italia carico di doni, I. 182. gli

conserma il reguo d' Italia;

imisce Giovauni fa ammazzare
Niceforo imperator d'oriente, e
li succede; pone in libertà Pandolfo capo di ferro, manda Teofania sposa ad Ottone II. fa pace
con Ottone padre, II. 122, 123.
Loe imperatrice d'oriente succede
a fichele Cal fato nell'impero
dopo la sua espulsione, II. 195.
divide il trono con Costantino
Monomaco, II. 166.

Znendebaldo figlio d' Arnolfo re di Germania viene in Italia con una armata per togliere il regno a Guido, è vinto e contretto a normare in Germania, II. 98.

Zanica Giovanni I. commendatore di Castiglia e principe di Pietra Persia è nominato vicere di Napoli dopo il Mendozza VII. 23-, esige dal reguo un donativo d' su millione e dugento mila ducati, manda soccorsi per la spedizione di Portogallo, VII. 202. proibisce ai vescovi d'attribuirsi i beni degl' intestati, VII. 259 termina la costruzione dell' arsenale, fonda una infermeria nelle carceri: rassegna il governo, VII. 302.

Zunica Giovanni II. conte di Miranda è nominato vicerè di Napoli dopo Giron, VII. 304, perseguita gli assassini, gli estermina, VII. 306, esige in cinque donativi sei millioni di ducati; manda soccorsi per la guera colla Francia e coll' Inghiltera, provvede di munizioni e di seldati le piazze forti per impedire una invasione dei Turchi, VII. 300, abbellisce la città, rassegui il governo, VII. 308.

Fine dell Indice Engionate.

